



vanni. Istoria del Decamerone ria Manni. In Firenze, 1742, in4, col ritratto di Boccaccio. Figure avole spieghevoli. Testate e catto bello in tutta perg. con un-L. 3000

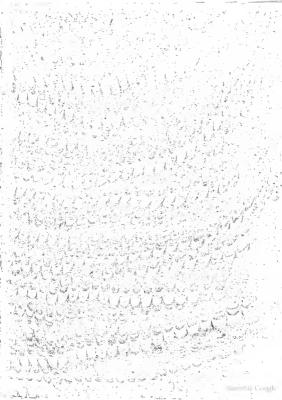



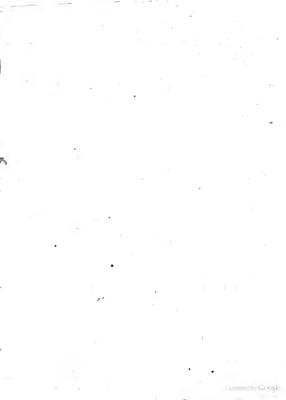

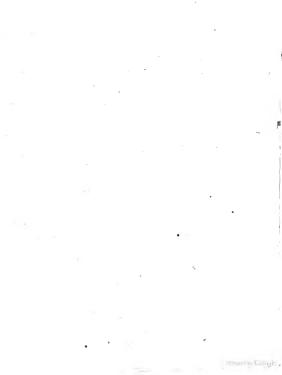

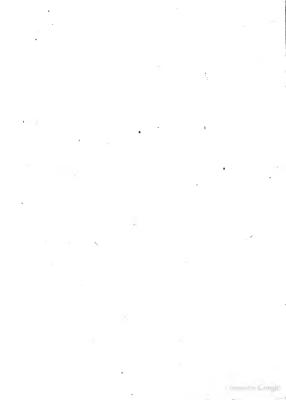

# ILLUSTRAZIONE ISTORICA DEL BOCCACCIO.

# CACACACTATI Aprocater Sac

## ISTORIA

DEL

#### DECAMERONE DI GIOVANNI

BOCCACCIO

SCRITTA

DA DOMENICO MARIA MANNI ACCADEMICO FIORENTINO.



IN FIRENZE. M. DCC. XXXXII.

CON LICENZA DE SUPERIORI.

Si vende da Antonio Rifloti ditimpetto alla Peffa, .

Fondo Doca TV 278

362731

# AIMOTRI

IIIO PARA DEG

FOR THE ALL PROPERTY OF GARDON

HERMAN OF THE CALL WI

#### ALL' ILLUSTRISS. SIGNOR

MARCHESE

## ANDREA GERINI



Nostri nel favellar

Tofcano Padri, e Maeftri non pofe-to mai fuori della Patria il piede, che da

Signori grandi non venillero amorolamente accolti, e splendidamente trattati. Spettatrici ne furono con maraviglia le Corti de' Sommi Pontefici, e quelle de Re di Napoli, di Sicilia di Gerusalemme, e di Cipro; per tacere quelle altre de' Signori della Scala, degli Ordelaffi, de Colonnesi. Nei tempi poi posteriori le Opere loro sublimi non si renderono propagate per le stampe, che alto patrocinante favore non provassero elleno di mano in mano da chi fioriva ovunque signorilmente, a tale che le Nazioni più remote, per venire a parte di tanta gloria, e di sì pregevole avventura, 6 posero a traslatarle ne' loro Idiomi, novellamente tra loro pubblicarle.

Quindi è, che io di presente tentando di aggiugnere, se si può dire, al Decamerone del celebratissimo Boccaccio nuova via col mostrarlo ciò, che non su reputato giammai, vera Istoria; e come tale raccomandarlo alla lunghezza de secoli avvenire; ho stimato di dover trovare chi vibrar possi in esso un raggio di quella luce, che i oscurità del mio nome non gli può dare.

Ecco pertanto che la gloria, onde rifplende luminofamente infra molte altreFamiglie del primo rango la nobilissima. Casa GERINI, ho io presa di mira al mio uopo: gloria, secondo me, la più bella, e più cospicua, comecche sente del signorile, e del fovrano, quella, cioè, di promuovere, e di favorire per puro innato genio la Virtù col dar forte mano all' accrescimento delle Scienze, e delle Arti. Questa in ogni tempo parve consolidarsi per retaggio nella ragguardevolissima Prosapia voftra, ILLUSTRISS. SIG. MARCHESE; questa singolarmente si ammira in VOI intendentissimo amatore delle belle Arti a. segno, che ai conforti, e a spese vostre si veggiono in tempi difficili stare in piedi. e fiorire.

Di quì faccia chi si sia argomento se io sia per vedere prosperamente secondati i miei voti, di godere ancor io l'effetto di questa propensione fautrice, vale a dire uno sguardo di V. S. ILLUSTRISS. sopra la presente mia fatica, emulando nel vecchio tempo l'esemplo de' valorosi Principi, con el moderno quello de' gran Signori, e de' più say Letterati. Dall' occhio di VOI, ILLUSTRISS. SIG. MARCHESE, mirata, la vedrò io trovare grazia negli occhi de'

#### VIII

faggi. Da VOI negletta, a troppo dura forte foggiacerebbe, mediante la tenuità dell' Autore, che qui fi acquieta il voftro alto favore implorando infieme, e spe-

### L A U T O R E

#### A CHI LEGGE.





non fo certamente se più debba estermi ascritto ad anidebba estermi ascritto ad animostità despua di biassimo, o
frevereo ad un lodevole coraggio l'avere dopo quattro
interi secoli impreso ad illustirare istoricamente coraunque mi fortisca ) legrande, e di multiplice
rendizione ripiena Opera del

Decamerone del celebratissimo Giorganni Boccateio, quando per il lango tratto di tempo, dacebe ella si lanno 133, compilata, sobbene alteri la tradasse in varj idaomi, altri in Poessa di morale la trusse, altri allo spirito pretese con pia intenzione di ridurla, ed altri ne sece per varj suoi sini uno estratto assai laborioso; nisuo entstavolta a somiglievolo satte.

Jaul si è stata la mia, ba avuno cumo di aspeticarsi; per quanto sembi, che più facile di quel, che a me sia per riuscire, potesse estre un prischi tempi le molte issorie di quella ritirovane.

Ed invero se a quei primi trascrittori, che a gara secero in mostiplicare di queste Novelle le copie, \$\$ o pure a quegli altri, che le renderono, traducendole. comuni a più favelle; se a chi dipoi vi fece sopra tanto studio, e lavorio per l'eloquenza Toscana, o per altro , un de' quali potrebbe forse dirsi Paolo Segneri , che più volte lo rilesse per formare il suo stile, un altro Lodovico Castelverro per esercizio di Critica, e più che più Lionardo Salviati, che ben venti fiate da capo a fondo lo rilesse anch' egli, fosse anzi venuto fatto di notare per la verificazione di effe quel, che alla lore cognizione, e memoria poteva effere rimafo, o sivvero quello, che per detto de' vecchi era fino a quei tempi stato tramandato; chi non dirà, che con più ficuro passo avrebbero eglino, missime fra loro i più antichi, camminato nella bella inchiesta, di quello, che a' noftri giorni è sperabile, che succeda? Di ciò pare, che faccia sicura fede lo schiarimento, e quasi direi verificamento, che dono. all' ultima delle Novelle Francesco Petrarca, laddove scrisse nel cangiarla in latino, che il cognato del Marchese Gualtieri di Saluzzo, a cui si dierono ad educare i siglinoli della sofferentissima Grifelda, si era de' Conti di Panico. E se è par vero, che

Il gran tempo a gran nomi è gran veneno, come non sembra egli, che sosse la stato più agvoste qualche secolo prima di questo, in cui siamo, il ritrovane per tagion d'esemplo chi era quel Teduldo Elisti, o quel suo rivale Aldobrandino Palermini, famiglic a noi mancate d'un pezzo, o pure quel Fisipo Balducci, che ne faoggi sur sosse posse son se a pellasse de Balducci, simigliantemente a quel, che pare potersi dire di Carlo di Lionardo Balducci uelle scristure del 1480, nominato; o' pintrosso se sippo

lippo Balducci, per modo di patronomico fi abbia da prendere come figlinolo d' un Balducco, in quella, guila, che fu Lemmo di Balduccio di Vinci da, Montecatini abitante nel Popolo di S. Bartolommeo del Corfo, Fondatore di questo Spedale di S. Matteo; addimandato pur non ossante del Balduccia più nostri Scrittori, che ti l' intesero dalla penna di Angelo Poliziano, il quale nella Inscrizione sotto il ritratto (crisse:

QVI SPECTAS INGENS AEDIFICIUM HOSPES AVCTOREM ILLIVS ME LEMMUM BALDUCCIUM INSALVTATUM NE PRAETERI.

Ma cheunque dir si possa per indovinatico di quel, che foffe flato per accadere , supposto che gli antichi Fiorentini avessero avuto il capo a comensare coll' istoria alla mano le Novelle del gran. Boccaccio; omai, come il proverbio ricorda, il caso e qui. Ed io per poco farei di parere, che esaminandosi ben bene , al contrario fosse andata la bisogna; vale a dire, che in molti, e molti luoghi dell' Opera maggiori difficoltà, o per lo meno nulla minori delle nostre avessero trovate i pasati, se avessero dovuto, fuori del primo tempo (morto cioè Francesco Petrarca, che fini di vivere nel 1374. e morto Benvenuto di Grancompagno de' Rambaldi da Imola, che fioriva nel 1386.) per via d' Istoria, delle Novelle compilare il Comento. A ciò opinare mi spinge infra l' altre il vedere come Francesco di Amaretto Mannelli, Amico, e Compare del Boccaccio stesso, nomo, che non solo si prese cura di copiare il Decamerone, ma che fu così vago di scrivere, e di

notare fopra di effo, e di barzellettarvi ancora, com: nella sua copia nella Mediceo-Laurenziana fa feorge, nulla dice, che l' istoria del medesimo illustri, o faciliti unquemai. Lo che se in verità accadde, come io credo per fermo, si può ancora sospettare, che intanto alla nostra impresa ne' secoli sussequenti al Boceaccio ninno si fia cimentato, in. quanto non abbia veduto agevole l'uscirne, come dir si suole, di buone gambe.

E certamente, se non fosse questo, in cui viviamo, il secolo glorioso per la Istoria, onde mille prosittevoli notizie ogni di si disotterrano, ed in. chiara luce si pongono; male avrei io potuto di poco men che tutte le cento Novelle vintracciare P origine, e la provenienza. E dico, di poco men che tutte, mercecchè se alcuna ve ne ha, cui non fiancheggi, e forregga l' Istoria come fino ad ora non prowata appuntino, qualmente alle più l' bo io assolutamente, e incontrastabilmente rinvergata; pur tuttavia di quelle poche bo messo fuori tanta verisimilitudine, che io non sono così grave d' età, che non isperi di vedere un giorno, che altri dietro le segnate orme non fia per aggiugnere al verisimile il vero.

Ma per tornare, donde col mio favellare mi dipartiva, io fo ragione, non avervi Archivio benordinato in questa Patria, che non abbia somministrato al mio uopo una, o più istorie di quelle tante, alla conoscenza delle quali non erano bastevoli a condurmi i Libri istorici, che vanno per le mani d ognuno, e per le stampe, e ristampe da gran tempo renduti comuni . Servanne d'esemplo gli Spogli di antiche Scritture nofire da Pirrantonio dell' Ancisa dopo la metà del secolo

paßato fatti, ed ora nell' Archivio Segreto dell' Alteria Reale di Toscana sotto la custodia di molto intendense Antiquario confervati, e quegli delle Cartapecore dell' Archivio di S. Maria Nuova da Lorenzo Mariani nomo di molta cognizione condotti, fenza i quali male avrei io alcuna verifimiglianza trovato della Novella VIII. della IV. Giornata per via delle Case de' Sighieri in Firenze, e de' traffichi loro nel Regno di Francia; e peggio, che peggio chi fofie Cesca de' Frescobaldi soggetto della Novella VIII. della VI. Giornata. Serva d'esemplo il transunto delle molte Scritture de due dovizios Archivi di Settimo, e di Cestello, che merce la intelligenza, ed il genio di favorire le lettere, che ha il Padre D. Teodoro Davanzati Abate Cifterciense, ed Archivista del so Monastero, egli stesso va facendo attualmente, senza il quale io non sarei giunto con tutte le diligenze da me usate, a trovare chi fosse stato Fresco da Celatico, e per conseguente il tempo, il lungo, le perfone, in fomma la verità della Novella VIII. della VI. Giornata predetta. Per non parlare de lumi e riguardanti la Novella di Lizio di Valbona, ed altre, i quali io bo tratti dal celebratissimo Archivio Strozzi.

Per quello però, che attiene a i secoli primieri dalla morte del Boccaccio, offerwar fi vuole, che se i dotti Bollandisti mon avessero date sinori l'anno chème nell' Acta Sanctotum le gesta di S. Arrigo Tedesco, non si sarchotum le gesta di S. Arrigo Tedesco, non si sarchotum le meta di Giugno dell' anno 1315. il terzo anno dell' età del Boccaccio, Stecabi, e Martellino secro quella malconsiderata, besti del secreta del propositione dell' esta del Boccaccio dell' esta del Boccaccio.

beffa, per cui l' un di loro si erovo a strano partito, autenticata infino, e confermata dalla testimonianza fincera di quell' Agolanti Fiorentino, che in quella Città allora si stava; quando Niccolò Maure Scristore di Trevigi di più secoli posteriore al Boccaccio con sembiante cruccioso andava per le stampe decantando come una somma sciagura del Boccaccio stesso l' aver quegli finto, qual impostore ch' ei lo credeva, tutto ciò, che veramente accadde. Intorno alla verità della qual Novella questo mi giova soggingnere, che siccome senza la pubblicazione per opera de' Bollandisti delle gesta del Santo scritte di quell' anno stesso 1315. da Pietro Domenico da Baono, noi non potevamo indovinare, mediante l'ignorarsi il tempo, se Martellino si era stato [ lo che non si verifica per la diffalta degli anni] l'Antore della nobil Famiglia de' Martellini della Cervia, vale a dire quel Martellino menzionato nell' Archivio della Parte affai tempo prima, cioè nel 1268. al Libro appellato del Chiedo; così senza la pubblicazione seguita pochi anni sono, per mezzo d'un nostro dottissimo Letterato, delle Novelle, anch' esse istoriche, di Franco Sacchetti, non si poteva scoprire chi fosse Stecchi, di Martellino compagno. Prima che il Sen. Carlo Strozzi facesse i suoi Spogli da' Libri delle Riformagioni, era quasi impossibile il rintracciare il mese, e il giorno, in cni segui il motteggio di Mona Nonna de' Pulci . Se d Elia Cavrinolo di Brescia sul fine del secolo decimosesto non uscivan fuori le Istorie della sua Patria, poste con buon ordine da Patrizio Spini, era molto malagevole ad un Fiorentino, come fiam noi.

il trovare il vero della Novella dell' Andreusta. Se Filippo Baldinucci non pubblicava negli anni, che fusseguirono al 1680. le Notizie sue de Professori del Disegno, troppo scarse affegnamento si poteva da noi fare sopra di Giorgio Vasari per le recondite. Notinie di Giotto , di Bruno , di Buffalmacco , di Calandrino, e di Maestro Simon da Villa, cui era d' nopo ripescare, affine di verificare cinque, o sei Nowelle, spezialmente dell' ottava Giornata, edi poter ora dire veracemente colle parole del Baldinucci stesso : Nè sia chi dica, che le cose, che [ il Boccaccio ] raccontò di costoro, fossero pure invenzioni per abbellimento de' fuoi scritti, poichè ec. io stesso ricercando fra l' antiche scritture, ho ritrovato essere anche verissime alcune delle più minute. circostanze, che egli ci propone ne' suoi racconti. Ma che enumero io d' altrui? Io, io flefo non avrei saputo, come nol seppe il Sansovino, che fi accinfe a fludiarvi fopra, raccapezzare ne la. persona di Mannaccio dalla Cuculia, nè il tempo della sua Novella, se precedentemente fatto non avessi studio sulta Fiorentina Famiglia, a cui quegli oppartenne, in illustrando due Sigilli de' Mannucci. E fe non avessi avnto fott' occhio merce l' acquisto di un nostro Fiorentino, amatore quanto altri mai della erudizione, un popolino dorato di quegli stessi, con cui Diego della Ratta pago quell' avaro Cittadino, e malvagio; non si avea da me tutto il riscontro della Novella di Mona Nonna de' l'ulci. No Stante la mancanza delle antiche Memorie Beneficiali della Diocest Fiorentina all' Archivio dell' Arcivefcovado nostro, farei io stato valevole a rinvergare

il tempo del Prete di S. Pier di Varlungo, se per lo studio fatto da un eruditissimo Cavalier Fiorentino sulla Famiglia de' Bissoli non ne sussi in stato

da quello favorito di Imni.

Le quali cose tutte poste per quantitative guisa a confronco di quelle poche, e scarse, e informi notigie, che si potevano avere nel principia del secolo decimoquinto, io lascio, che altri giudichi quanto vada fiancheggiata da buon discernimente openione, in cui io sono . Per convalidar la quale sustavolta mi giova di aggiugnere, che se noi riflettiamo alle gesta del nostro Boccascio, sulle quali si raggirano ben trentacinque Capitoli della. mia prima Parte, non bafto, che queste iftesse scrivesse Filippo di Matteo Villani suo contemporaneo; non basto, che le ponesse di bel nuovo in carta innanzi che passasse quel primo secolo, Giannozzo Manetti, e nel tempo stesso Girolamo Squarciafico, non basto, dico, a far si , che noi apparassimo nelle Vite , che essi compilarono del Boccaccio, o dove egli nacque, o quando appunto; non servi per farci sapere, come. ora è a me agevole, che egli vesti abito clericale; che nell' ultimo tempo di sua vita venne egli per favore speciale del Cielo avvertito a bene adoprare la sua penna: Non si seppe finalmente nè dove, ne quando egli esalò l' ultimo spirito: cose tutte. che a me è stato di niuna difficoltà il trovare. E santo dal rinvenir ciò furon lontani quei primi Scrittori, che fino nel secolo a questo antecedente scrisero erroneamente Gio: Gherardo Vossio, e Luigi Moreri, che il nostro leggiadrissimo Novellatore. nacque nel 1314. 'e che mori l' anno 1376. e che

morifie nel 1396. cadde ad afferirlo tol Maffeo il Fontanini; ed il Bernegero ne aflegnò il 1372. ed il Frebero il 1379. e ciò forfe perchè all' Epifiola di Coluccio Salutati, che della morte del Boccascio a. Bouvenuto da Imola da contezza, manca la dara. Che più? il nostro Ferdinando Ughelli non iscriffe egli, che il nostro Novellatore era morto nel 1372, ed era stato poscia sepolto in S. Maria Novella? Ma che sto io a dire della morte sua solamente? Chi seppe fino adesso in qual luogo del Contado nostro fu il ricovero della gentile lieta adunanza, ove per fuggire la postilenza se stette in brigata a novellare? Ninno fino a quì . Chi potette esplorare di alcuno degli adunati il nome, il cognome, o la Famiglia? Ninno. Chi fu, il qual sapeffe veracemente quante, e quali Opere componesse a' giorni suoi il Boccaccio? Un Rettore della Chiesa di S. Maria a Castello autore d' un antico Comentario (donato poscia da Vincenzio Marzi al Sowrano della Toscana) scritto presso il 1370. lasciò in carta: Hoc tempore floruit Iohannes Boccactius Doctor utriusque Iuris, qui triginta quatuor volumina Librorum composuit; con accribair segli da Iacopo Filippo da Bergamo l' Istoria delle Guerre de' Fiorentini col Duca di Milano, e col Re d' Aragona, e della presa di Costantinopoli, e delle Vittorie de' Tartari, e di Sigismondo Imperatore contra i Turchi, avvenimenti, che accaddero molti anni dopo la morte di questo preteso Scrittore di essi: e l' Itinerario al Sepolero del Petrarca, Opera ascritta a lui, è in oggi chimerica reputata; tuttoche abbianne fatto autore di esse il Boccaccia, si il Vosfio, ed il Gesnero, e si il nostro Poccianti. 555

#### XVIII

Per lo quale grossolano scandaglio io dimando, che sia stato ragione, se vero ssa, che doua, e ritoglie il tempo avuro, e che al scolo unreo presente è dovuta in gran parte la mostra illustrazione da service al bel genio di coloro, che l'eradizione, principalmente istorica, vanno cercando.

Nè per quelli soltanto da' nostri ritrovamenti risulta vantaggio, essendochè per le scoperte divisate si viene altresi a sare, che, come il Petrarca

dicerva .

Dopo la lunga età fia 'l nome chiaro; purgando in gran parte la mala voce a torto, e. calunniosamente data a Giovanni Boccaccio, nomo Cattolico, e non irreligioso ( checche alcun errore dalla sua penna sfuggisse ) datagli, dico, da Tommaso Pope-Blount, e da Girolamo VVolfio due Procestanti, di miscredente nelle Reliquie, e di derisore de Miracoli , de' Sacramenti , della Podestà Pontificia; che è ben qualche cosa più di quel, che scriffe di lui il Rapino, appellandolo nomo affettaramente vanaglorioso; la che pure è falso. Ab se taluno di loro nel lume, non dirò della Religione, ma della ragione avefse in quelle sue severe censure fiscato lo sguardo, vivuto era in un secolo, che canto tanto potea renderlo accorto, non effere imposture, e novelle, e frottole quelle steße, che a lui sembrarono trovate dal Boccaccio di mera invenzione per malizioso fine. Cosa, che non pote già esser nota ( non dirò al Bellarmino, di cui non è questo luogo da parlare) ma a quei primi valorosi nomini, a cui venne commessa la correzione del 92. e a quei di quella poco plausibile del 79. e di quella dell' 82. Donde av venne, che schermendosi eglino nella

miglior maniera a forza di ragioni, non già mostrando la verità delle istorie, furono obbligati i primi a togliere quafi una Favola inginriante la Novella VI. della I. Giornata, che io fo qui vedere esere intera, e Salda nell' Istorie di Giovanni Villani; ed a cangiarne in qualche gaifa, e trasformarne molte, thente è il Frate in Iscolare, il Proposto in Cavaliere, le Monache in Dame ; conchiudendo alla fine, faggi, come e' furono, che egli erano di fentimento, che il nostro Giovanni non avesse finto per instillare malizia, e portar pregindicio ad altrui, e che mal fi poteva dire, che egli infegni più ad una donna affentire all' amante per la Novella del Zima, che disdire per quella della Marchesana di Monferrato, o della figliuola del Conte d'Anguersa: nè più stimolare un giovane a consentire ad una disonesta donna per lo esempio di Pirro, che ne lo distolga con quello del medesimo Conted' Anguerfa . E certo è, siccome avverte un nofiro Fiorentino Emilio Ferretti in una lettera alla Regina Margherita di Navarra, il Bottattio volle dentro a quest' Opera ammaestrare gli uomini di molte cose innauzi a quel tempo rinomate, o sapute, e menarne quafi. per mano a tonoscere gli affetti dell' età, e de' feffi, gli abiti, e le usanze delle altrui contrade; in somma quanto a forza di fatica , e di perigli si acquista di notizia da chi va peregrinando per i paesi stranieri ; servendosi a temperare la giocondità de suoi racconti con sentenze a tempo, e laogo gravissime, ed utilissime. Il perchè arroger si potrebbero elogi su questo particolare dell' Argiropolo, del Magnifico Lerenzo, del Muzio, e d'altri, the fi tageranno 555 2 per

per brevità: stimandost da noi, che lungi debba effere dalle ben fane menei , che il Boccaccio [ come worrebbe infinuarti Ortenfio Lando ] allorche narra di Frate Rinaldo, e di D. Felice penfi a metterci in disgrazia i Frati , cosa , che piacque anche ad Hacco Bullarto di francamente afferire; e che infine dalla Novella di Ricciardo Minutolo fi apprende ad ingannare le troppo credule gelose donne: quando è certo, al primo capo nispondendo, che. che, oltre al tacerne il nome, o il cognome, a la Patria , egli non premetta fingolarissime lodi degle Institutori di esfe, e degli offervanti loro, ed esemplari seguaci, rimproverando solamente i Religiosi di nome, che fon quelli, cui non fi aftengono exiandio di mordere, e di lacerare ne' dotti loro Libri i Santi Padri. Odafi qui ancora il celebratissimo Cardinal Bellarmino, ove nelle Controverfie risponde. ad an Avversario sotto nome di nobile Giovane appellaro: Quam ingeniole & argute Bocacius fabulas texit; tam imperite, arque inepte Iuvenis notter argumenta concinnat. Producit enim in medium ex Bocacii fabulis pauca quadam loca, in quibus vitia Clericorum , & Monachorum attinguntur . Sed ex iis non fequi, ut propterea falfa religionist fideique doctrina habenda fit (,ut Adverfarius vellet) iple idem Bocacius docer. Nam in fecunda fabula, quam imprudenter Adversarius præter ceteras elegit, ut eam nobis obiiceret, scribit quidem Bocacius, multa, & gravia esfe vitia Romanz Curix; fed addit hoc ipfum manifestum argumenrum effe veritatis fidei, ac religionis, que Romz

colitur: Cum enim non folum Pagani, & Haretici illam oppugnent; fed etiam ipfi, qui eam profitentur, ac docent, moribus perversis destruere, ut iple quidem loquitur, atque ad nihilum redigere moliantur, & ea tamen semper vigeat, ac floreat, quis ambigere possit, quin ea sit opus Dei, & non humano confilio, prudentia, viribus, Romanam religionem confiltere; fed Eius, qui dixit " fuper , hanc petram adificabo Ecclesiam meam ; & portz inferi non przvalebunt adverfum eam? ,, In prima quoque fabula iure Bocacius a Catholicis reprehenditur, quod Sacramentum Confessionis, atque Extrema unctionis, fabula fundamentum fecerit. Caterum inilla ipía fabula fatis oftendit nil fibi commune fuisse cum Novatoribus istis, qui prater Baptilmum, & Eucharistiam nulla alia sacramenta recipiunt. Siquidem ipse cum honore de Sacramento Confessionis, & Unctionis extrema, necnon de religioso illo Sacerdote, quem ut ministrum Sacramentorum illorum introducit femper loquitur, & in extrema fabula perditum illum execratur, ac damnat, qui fancto viro Sacerdoti fuo imposuit, & ad facrofancia illa Mysteria plane indignus accessir. Neque vero in exteris fabulis sui diffimilis fuit . Eth enim passim Monachorum, ac Sanctimonialium vitia fub occasione fabularum . carpat ; non tamen inde colligit, quod Adversarius facit, Monasticen ipsam universe esse damnandam; fed contra potius eos reprehendit, qui fan-Aimoniam, ac decorem Religioforum male vivendo obscurant . Quorsum igitur , inquies , Pontificum iuffu ha fabula ita corriguntur; ut ubique.

nomina Sacerdotum, Monachorum, Sanctimonialium, aut deleantur, aut in alia commutentur? Causa est in promptu; nescit enim vulgus, cuius manibus vulgares eiusmodi libri teruntur assidue. vitium a persona, & mores a dignitate secernere. Si Sacerdotes, ac Monachos flagitiorum, ac fcelerum argui videat, facile Sacerdotium ipfum ac Monachatum contemnit : neque cogitat, quod paucorum est, non esse omnibus tribuendum. Ma tornando a proposito; che differenza è mai tra un Istorico, il qual racconti un fatto con restessioni prudenziali, o politiche sopra di esso, e con fare il carattere di chi vi ebbe mano; al Boccaccio, che narra cole accadute scuoprendo per utilità altrui i segreti maneggiati, ed i rigiri più nascosi di chi vi operava? Che poi l' Opera del Novellatore [ usero le parole di un dottiffimo vivente Letterato ] fia. molto pericolosa, e possa arrecare danno spiritua-le ne Leggitori, e percio non sia da porre in mano a chi non è di età ben ferma, acciocchè ne tragga frutto, io lo concedo. Ne fo non dire, che l'Antore fia stato soverchio libero ne' suoi racconti; purchè non mi si neghi, che nel secolo suo, e nel posteriore, similemente a lui ragionavano talora. nelle facre Concioni gli Oratori più zelanti, e più favi, del che le Prediche di S. Bernardino da Siena, per non allegar quelle del P. Barletta, e d' altri, ne fanno fede.

Dalle quali cose tutte [ che ognuno mi farà giusticia di confessare esser overe ] a me sembra. agrovolmente dedursi, che nella guisa, che lo studio praticato oggigiorno sulle carte, e sulle membrane.

apporta per mille, capi un immenso giovamento, daperimentars piutrosto, che da vidissi; coi a uoi
dona in questo tempo due notevoli vunnaggi, e di
aver noi in mano la chiava per dischiudere la verità
delle Novelle del Decamerone non più Favole Milefie; e di sogliere al nostro divin Prostore, cui non
ebbe nguale con tanti suoi sacondissimi Dicitori la.
Grecia, di toglierli, duco, e di purgare la nera macchia cospersa dagl' inimici, d'impostore bugiardo;
scostumato, miscredente. Di sorte che segli è stato staora ammirato sottospora come inspisiore leggiadrissimo di Novelle; in avvenire vierrà da opnamo estatato alle stelle come leggiadrissimo, ed ingemissimo raccontatore per nostro profitto di vereStorie.

IN-

## INDICE DE CAPITOLI.

#### PARTE PRIMA.

| Roemio ,                                                 | carte s. |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Autori, che banno scritto la Vita del Bo                 |          |
| Capitolo 1.                                              | 2.       |
| Della Patria di Giovanni Boctaccio. Cap. II.             | 6.       |
| Genitori di Giovanni Cap. III.                           | 111      |
|                                                          | 24.      |
| Suoi primi Studj. Cap. V.                                | 25.      |
| Applicazione sua alla Mercatura. Cap. VI.                | 16.      |
| Suo fiudio nella Legge Canonica. Cap. VII.               | 17.      |
| Si da alle belle Lettere. Cap. VIII.                     | 19.      |
| Si profonda viemaggiormente negli Studi Cap. IX.         | 10.      |
|                                                          | 341      |
| Altro Maeftro firaniero , che Giovanni Boccaccio ebbe    | . Cap.   |
| XI.                                                      | 294      |
| Viaggi di Giovanni. Cap. XII.                            | 31.      |
| Dello flato del Boccaccio. Cap. XIII.                    | 34•      |
| Delle fue Ambascerie. Cap. XIV.                          | 36.      |
| Altre Ambascerie di Giovanni, Cap. XV.                   | 37•      |
| De' suoi cosumi. Cap. XVI.                               | 41.      |
| Carattere del suo genio, e di sue fattezze. Cap. XV      |          |
| Lingue , che poffedeva il nostro Autore . Cap. XVI       | II. 48.  |
| Delle Poesse Volgari di esso. Cap. XIX.                  | 50.      |
| Delle sue Poesse Latine. Cap. XX.                        | 15.      |
| Delle Rime varie attribuite al Boccaccio. Cap. XXI.      | 63.      |
| Delle sue Prose Latine. Cap. XXII.                       | 68.      |
| Delle sue Prose Volgari. Cap. XXIII.                     | 73.      |
| Di altre produzioni della fua penna. Cap. XXIV.          | 76.      |
| Delle Opere poco fondatamente attribuite al Ecccaccio    | · Cap.   |
| XXV.                                                     | 79.      |
| De' Codici, che Giovanni Boccaccio trascrisse. Cap. XX   | VI. 81.  |
| Donde foffero occasionati gli Scritti Tofcani suoi più   | oneffi.  |
| Cap. XXVII.                                              | 84.      |
| Del prepararsi alla morte, che fece il Boccaccio.        | Cap.     |
| XXVIII.                                                  | 88.      |
| Della Lettura di Giovanni Boccaccio. Cap. XXIX.          | 100.     |
| Sua erudita laboriofa Fatica in occasione della Lettura. |          |
| XXX.                                                     | 101.     |
| - 41                                                     | Del      |
|                                                          |          |

| Elecutori del luo Tenamento . Cap. XXXIII.                | 113.    |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Dei Tutori nel suo Testamento lasciati. Cap. XXXIV.       | 127.    |
| Della sua morte. Cap. XXXV.                               | 129.    |
|                                                           |         |
|                                                           | ,       |
|                                                           |         |
| , PARTE SECONDA.                                          |         |
|                                                           |         |
| DRoemio .                                                 | 131.    |
| Dell' occasione, e del tempo, che ebbe il Boccaco         |         |
| comporre le sue Novelle. Cap. I.                          | 136.    |
| Del luogo, e delle persone intervenute al racconto        | della   |
| Novelle, Cap. II,                                         | 140.    |
| Giornata I. Novella I. Ser Ciappelletto. Cap. III.        | 146.    |
| Giornata I. Nov. II. Abraam Giudeo. Cap. IV.              | 150.    |
| Giornata I. Nov. 111. Melchifedech Giudeo . Cap. V.       | 253.    |
| Giernata I. Nov. IV. Un Monaco caduto in per              | cato .  |
| Cap. VI.                                                  | 156.    |
| Giornata I. Nov. V. La Marchefana di Monferrato . Cap. VI | 1. 157. |
| Giornata I. Nov. VI. Confonde un valente uomo ec          | Cap.    |
| VIII.                                                     | 165.    |
| Giornata I. Nov. VII. Bergamino. Cap. IX.                 | 873.    |
| Giornata I. Nov. VIII. Guglielmo Borfiere. Cap. X.        | 177.    |
| Giornata I. Nov. IX. Il Re di Cipri. Cap. XI.             | 181.    |
| Giornata I. Nov. X. Maestro Alberto da Bologua.           | Cap.    |
| X11.                                                      | 183.    |
| Giornata II. Nov. I. Stecchi, e Mariellino. Cap. XIII.    | 187.    |
| Giornata II. Nov. II. Rinaldo da Effi. Cap. XIV.          | 197.    |
| Giornata II. Nov. III. Tre giovani. Cap. XV.              | 199.    |
| Giornata II Nov. IV. Landolfo Ruffolo . Cap. XVI.         | 201.    |
| e v. le Aggiunte in fine a car. 663.                      |         |
| Giornata II. Nov. V. Andreuccio da Perugia. Cap. XVII.    |         |
| Giornata II. Nov. VI. Madonna Betitola. Cap. XVIII.       | 207.    |
| Giornata II. Nov. VII. Il Soldano di Babilonia. Cap. XIX  |         |
| Giornata II. Nov. VIII. Il Conte d' Anguerfa . Cap. XX    | . 211.  |
| Giornata II. Nov. IX. Bernabo da Genova. Cap. XXI.        | 211.    |
| Giornata II. Nov. X. Paganino da Monaco. Cap. XXII        |         |
| Giorna'a III. Nov. I. Masetto da Lamporecchio.            | Cap.    |
| XXIII.                                                    | 217.    |
| Giornata III. Nov. II. Un palafreniere ec. Cap. XXIV      | . 210.  |
| Giornata III. Nov. III. Sotto spezie ec. Cap. XXV.        | 222.    |
| Giernata III. Nov. IV. Felice. Cap. XXVI.                 | 223.    |
| 6666 Gi                                                   | or.     |

Del Testamento di Giovanni Boccaccio. Cap. XXXI. 209. De' Legati Testamentari. Cap. XXXII. 118.

#### XXVI

| The state of the s |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Giornata III. Nov. V. Il Zima . Cap. XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216.         |
| Giornata III. Nov. VI. Ricciardo Minutolo. Cap. XXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 327.         |
| Giornata III. Nov. VII. Tedaldo. Cap. XXIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 328.         |
| Giornata III. Nov. VIII. Ferondo. Cap. XXX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 330.         |
| Giornata III. Nov. IX. Giletta di Nerbona. Cap. XXXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 334-         |
| Giornata III. Nov. X. Alibech. Cap. XXXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210.         |
| Giornata IV. Procinio. Cap. XXXIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 4 T+       |
| Giornata IV. Nov. I. Tancredi Prenze di Salerno. Cap. XXXIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146.         |
| Giornata IV. Nov. II. Alberto, Cap. XXXV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275.         |
| Giornata IV. Nov. III. Tre Giovani. Cap. XXXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180.         |
| Giornata IV. Nov. IV. Gerbino. Cap. XXXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181.         |
| Giornata IV. Nov. V. 1 Fratelli di Lifabetta .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cap.         |
| XXXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 284.         |
| Giornata IV. Nov. VI. L' Andrenola ama Gabriotto .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cap.         |
| XXXIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 286          |
| Giornata IV. Nov. VII. La Simona ama Pafquino .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cap.         |
| XXXX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 294.         |
| Giornata IV. Nov. VIII. Girolamo ama la Salvefira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cap.         |
| XXXXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 301.         |
| Giornata IV. Nov. IX. Meffer Guiglielmo Rofliglione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cap.         |
| XXXXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 303.         |
| Giornata IV. Nov. X. La Moglie di un Medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cap.         |
| XXXXIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319.         |
| Gio-nata V. Nov. I. Cimone. Cap. XXXXIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 322.         |
| Giorn ta V. Nov. II. Gostanza ama Martuccio Gon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Cap. XXXXV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : 37.        |
| Giorna a V. Nov. III. Pietro Boccamazza. Cap. XXXXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b> 39• |
| Giornata V. Nov. IV. Ricciardo Manardi . Cap XXXXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Giornata V. Nov. V. Guidotto da Cremona . Cap. XXXXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 344.         |
| e v. le Aggiunie în fine a car. 666.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Gi rnita V. Nov. VI. Gian di Procida. Cap. XXXXIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346.         |
| Giernata V. Nov. VII, Teodoro innamorato della Viol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Cap. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 554.         |
| Giorna'a V. Nov. VIII. Naftagio degli Onesti amando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| de Traverfiri ec. Cap. I.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 355.         |
| Giornata V. Nov. IX. Federigo degli Alberighi. Cap. LII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Giorna'a V. Nov. X. Pietro di Vinciolo Cap. LIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 367.         |
| Giornata VI. Nov. I. Un Cavaliere dice a Madonna Oreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Cap. LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 379.         |
| Giornata VI. Nov. II. Cilli Fornaio . Cap. LV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 381.         |
| Girrata VI. Nov. III. Monna Nonna de' Fulci .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cap.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 396.         |
| Giornata VI. Nov. IV. Chichibio cuoco di Currado Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| gliazzi. Cap. LVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| Giornata VI. Nov. V.        | Meff. Forefe da 1    | Rabaita . Cap. |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| LVIII.                      |                      | 411.           |
| Giornata VI. Nov. VI. Pruov | a Michele Scalza ec. | Cap. LIX. 419. |
| Giornata VI, Nov. VII. M    |                      |                |
| Giornata VI. Nov. VIII.     | fresco conforta la   | Nipote, che-   |
| non & specchi. v. le A      | egiunte in fine a ca | r. 667.        |
| Giornata VI. Nov. IX. Gui   | do Cavalcanti. Cap   | 1XI. 425.      |
| Giornata VI. Nov. X. F. C   | ipolla. Cap. LXII.   | 431.           |
| e v. le Aggiunte in fine    | 2 Car. 669.          |                |
| Giornata VII. Nov. L. Giar  | mi Lo teringhi. Cap  | . LXIII. 460.  |
| Giornata VII. Nov. II. Pe   | ronella niette un f  | uo amante in   |
| un dog'io. Cap. LXIV.       |                      | 466.           |
| Giornata VII. Nov. III. R   | inaldo. Cap. LXV.    | 472.           |
| Giornata VII. Nov. IV. To   | dano. Cap. LXVI.     | 474.           |
| Giornata VII. Nov. IV. To   | geloso in forma di   | Prete confetfa |
| la moglie. Cap. LXVII.      |                      | 475.           |
| Giornata VII. Nov. VI. Mac  |                      |                |
| Giornata VII. Nov. VII. I   | odovico. Cap. LXI    | X. 481.        |
| Giornata VII. Nov. VIII. U  | no diviene gelolo    | della moglie.  |
| Cap. LXX.                   |                      | 483.           |
| Giornata VII. Nov. X. 1     | Due Saneli amano     |                |
| Cap. LXXI.                  |                      | 484.           |
| Giornata VIII. Proemio. C   |                      | 485.           |
| Giornata VIII. Nov. I. Gu   | lfardo . Cap. LXX    | 111. 485.      |
| Giornata VIII. Nov. II. Il  |                      |                |
| Giornata VIII. Nov. III.    | Calandrino, Bruno,   | e Buffalmacco. |
| Cap. LXXV.                  |                      | 490.           |
| Giornata VIII. Nov. IV. I   |                      |                |
| Giornata VIII. Nov. V. Tre  |                      | brache ad un   |
| Giudice Marchigiano . Ca    | p. LXXVII.           | 499.           |
| Giornata VIII. Nov. VI. B   | runo, e Buffalmacco  | imbolano un    |
| porco a Calandrino. Cap.    | LXXVIII.             | 503.           |
| Giornata VI'I. Nov. VII. U  | no Scolare ama una   | Donna vedova.  |
| Cap. LXXIX.                 |                      | 504-           |
| Giornata VIII. Nev. VIII.   | Due et. Cap. IXXX    | 506.           |
| Giornata VIII. Nov. IX.     | Maeftro Simone 1     | fedico . Cap.  |
| LXXXI.                      |                      | 508.           |
| Giornata VIII. Nov. X. Un   | a Ciciliana ec. Cap. | LXXXII. 510.   |
| Giornata IX. Nov. I. Madon  | na Franceica. Cap.   | LXXXIII. 512.  |
| Giotnata IX. Nov. II. Leval | una Badeffa, Cap.    | LXXXIV. 513.   |
| Giornata IX. Nov. III. Ma   | eftro Simone ad inft | inza di Bruno, |
| e di Buffalmacco, e di Ne   | llo ec. Cap. LXXX    | V. 525.        |
| Giornata IX. Nov. IV. C     | cco di Messer For    | atrigo. Cap.   |
| LXXXVI.                     |                      | 527.           |
|                             | §§§ 2                | Gior-          |
|                             |                      |                |

#### XXVIII

Giornata IX. Nov. V. Calandrino s' innamora d' una giovane. Cap. LXXXVII. Giornata IX. Nov. VI. Due giovani albergano con uno. Cap. LXXXVIII. Giornata IX. Nov. VII. Talano di Molefe fogna ec. Cap. LXXXIX. \$33. Giornata IX. Nov. VIII. Biondello fa una beffa a Ciacco. Cap. LXXXX. Giorna'a 1X. Nov. 1X. Due giovani. Cap. LXXXXI. \$40. Giornata IX Nov. X. Donno Gianni. Cap. LXXXXII. 540. Giornata X. Nov. I. Un Cavaliere ferve al Re di Spagna. Cap. LXXXXIII. Giorna'a X. Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 543. Giornata X. Nov. III. Muridanes. Cap. LXXXXV. 552. Giornata X. Nov. IV. Meffer Gentile de' Garifendi . LXXXXVI. Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora . Cap. LXXXXVII. 555. Giornata X. Nov. VI. Il Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII. \$56. Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 510. Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoß effer moglie di Gifippo. Cap. C. Giornata X. Nov. IX. Il Saladino in forma di mercatante è onorato da M. Torello. Cap. Cl. 60 t. Giornata X. Nov. X. Il Marchese di Saluzzo. €ap. CII. 603.

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PARTE TERZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| 11.  Delle prime edizioni di quefl' Opera. Cap. III.  Delle Verifoni varie del Decamerone. Cap. IV.  Della correzione del Boccacio del 1927. Cap. V.  Impressioni, cae fi frapposero tra le due eclebri correi  del 1937. e del 1937. Cap. VI.  Delle mutazioni fatte da Lodovico Dolce. Cap. VII.  Delle pretele correzioni del Ruscelli Cap. VIII. | 618.<br>Cap.<br>632.<br>637.<br>639.<br>642.<br>zioni<br>644.<br>646.<br>649. |
| Den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                             |

### XXIX

| Della correzione fimatissima de' Deputati. Cap. X.    | 652.  |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Della correzione del Cavalier Salviati, Cap. XI.      | 617.  |
| Della correzione del Decamerone fatta da Luigi Groto  | dette |
| il Cieco d' Adria . Cap. XII.                         | 6 18. |
| Opere diverse composte sopra il Boccaccio, Cap. XIII. | 660.  |
| Altre impressioni dal 1573. in poi. Cap. XIV.         | 661.  |
| Aggiunte, e correzioni.                               | 664.  |
|                                                       |       |



Tiestasi per me sottoscritto Cancelliere della Sacra Ac-A cademia Fiorentina, qualmente nella Filza vegliante di Memorie, e Scritture della medesima appariscono fotto di 22. Dicembre passato le seguenti Lettere testimoniali originalmente del tenore, che appreso, cioè:

" Noi fottoferitti Cenfori della Sacra Accademia. 35 Fiorentina in ordine alla disposizione de' Capitoli, e 3, Statuti della medesima abbiamo veduta, e ben con-3, siderata l' Opera intitolata Istoria del Decamerone di ,, Giovanni Boccaccio del Sig. Domenico Maria Manni >> nostro Accademico, e avendola stimata degna di ester messa 33 alla flampa, diamo faculta ad effo Autore di poterfi 33 denominare nella pubblicazione di detta sua Opera. 35 Accademico Fiorentino : e per fede della verità ne », facciamo la presente attestazione questo di 22. Di-33 cembre 1741.

Giuseppe Bianchini pel Sig. Domenico Maria Manni Censore.

Gio: Bartolommeo Cafaregi Cenfore.

Astesa la suddetta Relazione, è permesso al suddetto Sig. Domenico Maria Manni di denominarsi nella pubblicazione di detta fua Opera Accademico Fiorentino quale egli è, in fede di che ec.

Dato questo di II. di Gennaio 1741. ab Inc.

Salvadore Mercati già Neroni Canonico Fior. Consolo.

Michel Angelo Berei Cancell,



DELLA

# ILLUSTRAZIONE DEL BOCCACCIO

PARTE PRIMA



TROEMIO.



O mi son fatto molte volte a penfare, che ogni cosa, quanto si voglia minima, appartenente agli uomini grandi, e nel Mondo per celebrità d'azioni famosi, è in qualche parte degna, che se faccia memoria, e muove in ciacheduno un' erudita laudevole curiosità

di ricercarne notizia. Quindi è, che io non ho potuto contenermi più lungo tempo fenza andar raccogliendo quelle memorie, e quei lumi, che in parecchi anni di ricerca mi era fortito sparfamente di trovare intorno alla Vita, ed all' Opera sempre memorabile del nostro A mage:

### DELLA ILLUSTRAZIONE

maggior Profatore Giovanni Boccaccio, di cui non fi troverà elogio, che il fuo nome stesso sopravanzi.

Tanto maggiormente, che fra 1 molti Scrittori, che di lui hanno, anche diffusmente, ragionato, niuno ha avuto, in quattro interi fecoli, tanto coraggio da inve-fligare, non dico già le più minute spezialità della Vita fua, e delle Opter maravigliofe della fua Tocanamaètra Penna; ma quello, che reca stupore, le più necostarie notibie; siccome da quello, che io mi accingo a dire, apparit dovrà bastantemente.

### Autori, che banno scritto la Vita del Boccaccio.

#### CAPITOLO I.

JNo de' primieri a tramandare opportunamente a' polteri la Vita del celebratilimo Boccacio di Villano de' Villani, liforiografo noftro, e continuamente core delle Croniche del Padre fuo; afferendofi, che egli ciò facesse in un' storia Latina, a cui il Negri assegna per titolo: Hisforia plurimorum Litteratorum Florentinorum, che MS. si dice trovarsi in Roma nella Libreria Vaticana, tradotta dipoi, non si fa da chi: copia del la quale vien detto, che fosse presso credo, simile ne esse coggi nella celebre Libreria Stroziana [2] siccome altre copie si sa efferne altrove, e principalmente nella. Medicco Laurensiana.

Ne' Documenti d' Amore di Francesco da Barbezino, si porta della Vita di esso Francesco ( che è una di

<sup>2</sup> Di fai fi parla a lungo nel Tona IV. delle Offervationi sopra i Sigilli antichi pag 62. e feg. 2 Nel Cod, HA in fogl,

di quelle molte, che compongono la Historia sopraddetta plurimorum Litteratorum ) fi porta di effa Vita il testo Latino, e la traduzione fatta da incerto, la quale fa vedere, che chi tradusse ebbe mira di abbreviare insieme, e di variare. Egli è ben veto, che trovandosi ne' mentovati Documenti appellato questo Autore, Filippo Villani detto il Solitario, per poco caderebbe il fospetto, che ei sosse peravventura diverso da Filippo Villani Cronista nostro famoso, senz' altro soprannome infinite volte in quattro fecoli mentovato , e citato . Fra le Scritture però dell' Archivio di Monte Oliveto di questa Patria si legge sotto l'anno 1291. in un certo documento : Heliconico Viro D. Filippo Villani deputato ad Cathedram Lectura Dantis Aligherii. Nella Vita di Torrigiano fommo Fisico, una parimente delle Vite sopraccennate di Filippo Villani, si dice di lui, che Torrigiano nacque in Firenze nella Vigna di San Procolo, donde anche nacqui io; ed appunto in una cartapecora presso di me, che riporta un Testamento [1] di una tal Mona Ghilla, vedova di Giovanni di Meffer. Lapo Farina, si nomina una Casa nella Via del Palagio, il cui confine in quarto luogo fu già Mattei Villani, che è il Padre di Filippo Intoriografo, five beredum Giani Torrigiani : documenti questi , che dar posfono indizio, che si parli sempre della stessa persona . Egli è ben vero, che scrivendo questo Filippo la Vita di Matteo, e Giovanni Istoriografi, gli appella così: Giovanni a me zio, Matteo a me padre. Le quali cose ho voluto io portare per cagione del dubbio natomi altra volta [2] che poteffero effere due Filippi , e non uno, attesa la varia denominazione, e perchè ancoraun Filippo solo sembra effere fiorito forse più lungamente del consueto, giacchè nel 1343. il giorno della cacciata del Duca d' Atene, egli aveva compilata la A 2

<sup>1</sup> v. il Tom. IV. de' Sigilli a ear. 75. 2 v. l' Offervaz. fopra i Sigilli nel luogo fuddetto.

### DELLA ILLUSTRAZIONE

Divina Commedia in quel Testo, che si conserva nella Libreria di S. Croce di Firenze [1] di cui altroveparlai, e nel 1404, egli è consermato nello Studio Fio-

rentino Lettore della medefima Commedia.

Scriffe altra Vita di Giovanni Boccaccio in Latino Meffer Giannozzo di Bernardo Manetti, dal Poccianti Chronographus fingularia appellato, il quale fiori fullamerà del fecolo decimoquinto, effendo maneato di vivere l'anno 14,50. Or la Vita feritta da efio l' ho veduta MS. nel Codice 336. in quarto della Libreria Stroziana, flata già di Giovanni di Marco di Giunta Bindi Canonico Fiorentino, che fiori nel 1480.

Altra Vita ne diede a luce la penna di Girolamo Squarciafico nativo di Aleffandria della Paglia, pubblico Lettore di Eloquenza in Venezia [2] e noto per una fua Fatica fopra il Petrarca. Tal Vita è premedia all' imprefino edel Filocofo fatta in quella fletia Cirtà in foglio nel 1488, ove narra, che nell'andar egli una volta a Napoli passò da Certaldo, e volte vedere il Deposito del Boccaccio, e si fece mostrare la sua Casa.

Nella spesse volte nominata Libreria Strozzi si trova un fraumento MS, della Vita del Boccaccio, descritta da Lodovico Dolce Veneziano, quello, che Giacomo Alberici [2] afferma aver corretto con molte belle osserva-

zioni, e note il Boccaccio stesso.

Un altro Scrittore della Vita, e delle azioni del Boccaccio fi fu Francesco di Jacopo Tatti Fiorentino, detto il Sansovino, a cagione che il Padre suo ceiebre Scultore su discipolo di Andrea dal Monte a Sansvino Terra nobile della Toscana; unomo invero verfato in varie discipline, pet cui ha onorevol luogo tra gli Architetti, tra gli Scultori, e tra gli Scultori, e qui Scotte di egli certamente leggiadro spirito, e del novellare dilettante, come si ricava da una Raccolta di ben cento

Banco XXIII.

2 Negli Scrittori Veneziani .

s v. il Giornale de' Letterati d' Italia Tom. VI.

Novelle, che egli mife in luce, al Decamerone fimigliante, ove per altro non si capisce da i leggitori quale idea foile quivi la sua, promettendo nella Prefazione di effa una cofa, e tutt' altro nel Libro stesso facendo: Ma di ciò altrove. Diede fueri ancora alcune Lettere fopra le Dieci Giornate impresse in Venezia nel 1542. e'sì una Dichiarazione di tutti i Vocaboli, Detti, Proverbi, e Luoghi difficili, che si trovano in Giovanni Boccaccio, impressa in Venezia nel 1546. in quarto. Non istette però Francesco lungamente in Firenze, ove egli potesse aver campo di vedere, e di fare le necessarie inchieste sulle particolarità della Vita del nostro Autore; ma bensì molto si trattenne in Venezia, ove egli scrisse diverse sue Opere; e qualche tempo menò fua vita in Roma in qualità di Cameriere del Sommo Pontefice Giulio III. e quivi morì l' anno 1586.

Compilò finalmente un' altra Vita di lui Giufeppe Betuffi da Baffano nella Marca Trivigiana; e fui bel principio di elfa fi protefiò (non fo veramente conqual tagione) parlando del Boccaccio in queffa guifa: Fin qui non bo ritrovato alcuno così amorevole di lui; che ne abbia lafetato ricordo, eccetto certi fragmenti og-rimati confumati dal tempo, ne' qualit a pena fi diferno-

no l'ombre, non che il vero di lui.

In questa fearsità, o non curanza per lungo tempo invecchiata, non di ricordi veramente, come si avanza a dire il Betussi, ma di notizie sincere, che sieno state e trovate, e raccolte dai mentovati Scrittori, imprendo io adesso, qualmente il Poeta dice.

Opra nuova, e giammai più non veduta.



### Della Patria del Boccaccio.

### CAP. II.

Ettaldo, Cafello nel territorio Fiorentino nella-Valdelfa, dilungi dalla Città di Firenze migua una Famiglia ben chiara, qual fi è quella, da cui nacque il celebratifimo Giovanni Boccaccio, e nullameno per rinchiudere in fe le mortali fpoglie di lui nel Depotiro, che ivi efife, vititato freguentemente dagli eruditi oco gil Nazione, i quali dalle vicinanze di quel luogo fi trovano a paffare. E di vero quando a Giorgio Vafari fu commetio di dipignere nella gran Sala del Palazzo vecchio alcun fimbolo, che Certaldo rapprefentale, non feppe nè egli, nè il Borghino fuo direttore, fe non divifare l'Eloquenza per la perfona di Giovanni Boccacio, che è fempre fiato per quefia appunto, l'oggetto, non che di laude, d'invidia a molte Metropoli.

Da questo Castello di Certaldo io creceva, che si fossi il primo portato a Firenze in sua giovento il padre del nostro grande Autore, cioè Boccaccio di Chelliano di Buonaiuto, sumo, al dire di Filippo Villani, al ornamento di costumi celebrato, tanto più, che lasti una pur egli a finir sua vita; chiara cosa essendo, che nela muraglia esteriore della Canonica di S. Tacopo di Certaldo vi ebbe egli la Sepoltura, il cui Epitassio di decessi este se BOCACIO CHELINI E 8.

ficcome nel pavimento della Chiefa di S. Tommafo detta la Prepofitura di Certaldo, altro Sepolero avervi coll' appreffo memoria in pietra alla Famiglia spettante & MICHELE DI NANNI BOCCACIO.

facendomi qualche specie ancora le parole della sua-Amorosa Vissone:

Quel

O{?a-

Quel, che vi manda questa visione, Giovanni è di Boccaccio da Certaldo.

Così andava io opinando, finoacché non lessi nelleAnnotazioni de' Deputati [1] di Giovanni: Non su
egli il primo, che venne a Cittal, ne il padre suo, ma i
suoi maggiori, come egli apertamente dice nel Libro de'
simmi. E il Padre cibre domisillo, per diri così, alla legale in Firenze; e perchè si possa cardere, che e' ce so
vuelis perpetuno, ci volle anche la Sepolura 5 chè ancora
in Santa Croce sotto le Veste innanzi alla Compagnia del
Gietà: la quale, per diri ciò di passaggio, correctara su di
Inscrizione. Ed in fatti così lascio scritto Giovanni nel
labera vudeata, a dextro modico elatum tumulo Certaldum
vetus cujellum linquit, cuius ego libers memorium celeros schez quippe, co ratale folum maiorum meorum sui-

antequam illos susciperet Florentia Cives.

Boccaccio dal Padre suo Chellino, che forse su Michelino diminutivo di Michele, ritenne per alcun tempo la denominazione, a modo quasi di casato, de' Chellini : checche venisse anche corrottamente appellato de' Chilini, e de' Ghilini; ma non è noto già, che Chelino si stesse il più del tempo in Firenze; come star ci dovette Boccaccio, tuttochè si legga nel Priorista Fiorentino, e in più altri luoghi : Boccacceus Chelini de Certaldo. Ed a buon conto io veggio, che Boccaccio stesso, e Vanni suo fratello, figliuoli di Chelino, confessano l'anno 1313, effere quattro anni, e di passo, che egli abitano nel Popolo di San Pier Maggiore di Firenze; per la qual cosa chieggono, ed ottengono di nonpagar le gravezze nel Comune di effo Certaldo, ovefono allibrati. La memoria, che di ciò fu tratta dall' Archivio delle R: formagioni da un Libro, che tira dall'anno 1215. al 1213. segnato R, dal chiarissimo Senator Carlo Strozzi registrata, si legge nel Codice V V. della Libreria Stroziana, ed è la seguente: 1218. 10.

#### DELLA ILLUSTRAZIONE

Othoris Boccaccius, & Vanner q. Ghelmi Populi S. Pri Maiori redudfi fuerunt in nova disfiributione falti in ditto populo sub vexillo Clavium, & rividem solvum librat, impossibat, jam sunt quattor amni, & ultra, & quod 151 funt allibrat in Communi de Certaldo Comitatus Florentie, & rividem contra ius, & rationem gravuntur ad solvunt, brat, & preflantias &c. perciò domandano (fegue adre lo Stroza) di pagar la libra in Firenze, e nonnel Comune di Certaldo, o nel Comune di Pulicciano, e l'ottengono [1]. Per le quali cose io vado credendo, che sebbene non su Boccaccio il primo, che da-Certaldo si portasse per alcun tempo in Firenze, egsti sul ameno il primo, che quivi si fasbili colla sua siglioulanza.

Curiofo sbaglio circa la Patria di Giovanni Boccaccio prese Girolamo Squarciafico, di sopra annoverato fra gli Scrittori della Vita di lui, con dire, che in Certaldo si fece mostrare la Casa, dove il Boccaccio nacque : feguito in questo errore da Francesco Sansovino asferente, che Giovanni nacque in Certaldo; e da Lodovico Dolce, cui sembrò, credo io, per una svista d' aver trovato ciò nel Corbaccio in più luoghi; lo che non. convertebbe con quel, che l'Autore stesso abbiamo veduto, che dice nel Trattato De Fluminibus : cioè Certaldum fedes, & natale folum maiorum meorum. Ingannossi Lodovico Arrivabene Gentiluomo Mantovano in una fua lettera riferita da Orlando Pescetti nella Risposta all'Anticrusca, chiamandolo Giovanni Boccaccio Certaldes. Deluso rimase intorno a ciò anche l' Abate Michele Giustiniani, mentre scrive nella Parte prima delle sue Lettere, che il Boccaccio fu da Certaldo, e pur dicesi da Firenze. Per le quali afferzioni Martino Hankio De Romanarum rerum Scriptoribus impresso Lipsia 1669. cioè nell' anno stesso, che uscirono le Lettere del Giustiniani, in favellando nel Capitolo 43. della Parte prima circa la persona del nostro, dice, anch' egli sbagliando, Ioannes Boccatius Patriam nactus est Certaldum Florentina ditionis oppidum. E finalmente natus Certaldi scrive Giovanni Alberto Fabricio [1]

Tra le belle utilissime notizie trovate dalla immenfa erudizione dell' Abate Anton Maria Salvini vi ha questa, ch' egli comunicò al chiarissimo, e degnissimo suo Fratello il Sig. Salvino Canonico Fiorentino: che Giovanni Boccaccio nacque veramente in Firenze, e nacque al Pozzo Toscanelli. Di questo Pozzo esistono tuttora le vestigie, riconosciute già personalmente, secondo che mi viene afferito, dal medefimo Anton Maria Salvini, nella Via Tofcanella posta nel Popolo di S. Felicita di questa Città in piccola distanza, da quella, che ora si dice Via Guicciardini, veggendosi presso alla cantonata un Pozzo rimurato, ed inchiuso al comodo della casa, a cui si è adiacente, il qual Pozzo allora doveva essere aperto. e pubblico. Ivi era costante opinione del Salvini, che per la notizia trovata, avesse avuti, come abbiamo detto, i fuoi natali il nostro Giovanni. Che esso Pozzo foise pubblico io lo deduco dal vedere, che le Famiglie, che ivi presso abitavano, si dicevano talvolta dal Pozzo: ficcome un certo Chiaro degli Ammirati della stessa Conforteria de' Pitti, la quale in questa strada ebbe le sue abitazioni, in un suo Sigillo (2) ci sa questo conoscere . addimandandosi Chiaro dal Pozo. Oltre a che il Pozzo Toscanelli si era molto noto in quei tempi, mantenendos noto qualche poco anche oggi, principalmente per la memoria, che ne lasciò Giovanni Villani nel Libro XII. delle sue Storie Cap. XX. con nominare la Via nuova dal Pozzo Toscanelli; per quella di Franco Sacchetti nella fua Novella LXXXI. e per quel, che ne dice Giorgio Vafari, chiaro per l' Istoria non meno, che per la Pittura , leggendosi ne' Ragionamenti suoi : Quegli in proffilo allato al Ficino è Meffer Paolo dal Pozzo Toscanelli prandissimo Geometra, con intendere di Paolo

ı in Biblioth med. & infimæ Latinitatis Vol. I. Lib. 2. pag. 681. 2 v. il Tom. III. delle mie Ostervaz. Istor. sepra i Sigilli a car. 54.

dell' Abbaco amico grande del nostro Boccaccio, e da lui nella Genealogia degli Dei con gran lode esaltato.

Certa cola e , e per ogni rifcontro venticata , che la Famiglia di Boccacio ebbe fue Cale nel Popolo di S. Felicita , trovandoi d' una di cise la vendita fattane l' anno 1330-a Bernardo Canigiani: per non far cafo di una congettura , ove l' evidenza flesa ha fuo luogo, cioè, che le Famiglie del Contado fi pofasero d' ordinatio in Cirtà in quella parte, che più profilma era alla Porta donde passavano ; e quivi appunto nel Popolo di S. Felicita fi vede eserti posati e quelli di Boccaccio, e i Roffi, e i Machiavelli, Faniglie tutte, che anche a Certaldo avevano Beni a confino. Imperciocche nel Teliamento del noltro si legge, ch' egli dispone d' una Cafa in Certaldo cui a si, Fornatium Andrese D. Benghi se Rubeir, e di un' altra, alla guale tornava a lv. il confino delle Case Guidonis Iommis de Matchisveller.

Nè olta in niun nodo al dirfi, che Giovanni nacefe al Pozzo Tofcanelli l' attor iferito di fopra, ai cui Boccaccio, e Vanni afserifono essere sopra a quattro anni, che abitano nel Popolo di S. Pier Maggore, posche l' atto è di Ottobre 1318. ed il nostro Giovanni nacque nel 1313. Ottrediche per la parte di Vanni io trovo all' Archivio generale per Ser Bonizzo di Bonanno: Giovanni Colini [1] da Certaldo nel 1297. (che vale a dire sedici anni prima del nafcimento di Giovanni nostro) starti nel Popolo di S. Fridiano, in qualche vicinanza al Popolo di S. Fridiaro, in qualche vicinanza

Del rimanente lo sbaglio dello Squarciafico di fopra additato confilte, per mio avvifo, nell' aver creduto Cafa, ove il Boccaccio nacque, quella, in cui egli, flandofi talvolta in Certaldo, abitava, la quale è in piedi tuttavia; polifettu ultimamente dal Marchefe Niccolò Ridolfi, e paflata dipoi coll'eredità di lui in quei della Famiglia de' Canonici di Fertara fuoi nipoti. Nella-Torre di efsa vi lia ora un'Arme della Cafa de' Me-

z così è ivi fericto.





A Arme de' Medici . B Inscrizione .

to trouble

### DEL BOCCACCIO PAR. I.

dici, e fotto è un cartello di marmo col feguente diftico:

HAS OLIM EXIGVAS COLIT BOCCACCIVS AEDES NOMINE QVI TERRAS OCCUPAT ASTRA POLVM.

### Genitori di Giovanni.

### CAP. III.

O non credo necessario più che tanto il riprovare il detto del Sansovino, che Boccaccio [ in alcune Scritture appellato Boccaccino ] fu povero, ed ignobile, male interpretando egli un passo del Corbaccio; o sivvero l'oppormi al detto del Betuffi Baffanese, che scrive, che Giovanni nacque di vili parenti, e che il padre suo su molto povero; nè meno il farmi a correggere lo Squarciafico d' Aleffandria, che Giovanni fleffo di vili parenti ebbe origine; e che il padre suo Boccaccio fu molto oppresso dalla poverta; poichè, errato che ebbe l' uno, agevole fu agli altri lo inciampare nello stesso fallo. E ben diedero questi occasione a Gio: Alberto Fabricio di scrivere ora nella sua Biblioteca media, & infime Latinitatis, circa alla persona del nostro: Vir ingenio nobilis potius , quam genere , vel dignitatibus . Facilissima cosa è, che il Lettore di per se vegga quanto a torto fiano date queste tacce al nostro Autore, da quei documenti, che noi in quà, e in là di questa nofira fatica dobbiam citare. E quanto a quello, che dir si voglia povertà grande, smentiscono la replicata. afferzione di questi Scrittori, i Beni di fortuna, che la Famiglia di Boccaccio possedeva in Firenze, siccome di fotto vedremo, ed a Certaldo; ed ancora. g'i Effetti nel Popolo di S. Martino a Menfola forto Fiefole nella Villa di Corbignano [1] de' quali fece.

z v. Deput. al Decam. a 64.

### DELLA ILLUSTRAZIONE

ritzatto Boccaccio dipoi nel 1336. leggendosi all' Archivio Generale in un Protocollo di Ser Salvi Dini [1 1 1336. Boccaccius quond. Gbelmi de Certaldo olim Populi S. Petri Maiori; o bodie S. Felicitatti vendit Bona in Populo S. Marini a Maipola: oltre di che telfo Giovanni nel 1374. come di sua propria parte, più Case, e Vigne potto nel Popolo di S. lacopo di Certaldo.

Per quello poi, che appartiene alla viltà, o come dir vorrieno quegli, ignobiltà di natali, bastar dee, che Boccaccio figliuolo di Chelino, e ( qualmente il chiariffimo lume della Tofcana letteratura Sig. Canonico Salvino Salvini ha trovato ) nipote di un Buonajuto, che dovette fiorire nel 1250. sedè del sommo Magistrato de Signori l' anno 1322. oltre all' effere stato in altre Magistrature, come per ragion d' esempio nel 1347. degli Ufiziali super copia, & abundantia grani babenda, siccome da alcuni Spogli (2) di Libri delle Riformagioni si ritrae: e due anni prima, vale a dire nel 1345. degli Ufiziali super moneta cudenda de novo; ciò, che si legge nel Libro fabarum nell' Archivio pur delle Riformagioni; talmente che non vi ha nè meno d' uopo di confutare etli Scrittori colle parole, che pronunziano in contrario i Deputati alla correzione del Decamerone. Questo bensì è certo, che egli fu uomo alla mercatanzia applicato, ciò, che era il nervo della Città nostra, e per tale effetto quando in Firenze, e quando fuori egli andò dimorando; ficcome altrove accenneremo.

Quando però per fovrabbondare in prove fopra la cività, e nobità di Boccacio [3] fi volefie aver l'occhio altresì ai fratelli fuoi, che furono Vanni, Francefoo, e Iacopo, bafterebbe il vedere, che queft' utimo, che fi accasò ben quattro volte, contraffe parentado contraffe parentado contraffe.

<sup>2</sup> Cod. Z. della Stroz. 2 1094. 2 Cod. V V. della Stroz. 2 car. 49.

<sup>3</sup> Si noti qui, che Gio: Batista Ubaldini nella Storia di sua Famiglia a 43. consonde quella nostra Famiglia con quella de' Buccaeci da Signa .

Famiglie civilissime, quali sono le appresso. La prima fua moglie fu Diana figliuola di Rinuccino del Popolo di S. Felice in Piazza, qualmente dal Protocollo di Ser Niccolò di Ser Cino da Castel Fiorentino si ritrae: la seconda su una tal Piera, che gli portò la Dote di fiorini 200, di che alla Gabella de' Contratti (1) nelle terze nozze fi accasò con Taddea figliuola di Giovanni d'Arrigo Sassolini, che fu de' Signori quattro volte dal 1351. al 1369. per documento citato dal Codice-PP in foglio della Libreria Strozzi (2) e finalmente con Filippa di Agostino di Storione della Famiglia degli Storioni, che parimente gode l' onore del Priorato; e ciò si cava non pure dal sopraddetto Codice PP (3) ma ancora dalle Scritture del Monastero di Montoliveto di Firenze dal foprallodato Senatore Strozzi spogliate.

Egli è però vero, che quanto alla madre del nostro Giovanni noi siamo non poco all' oscuro; poichè sebbene una tal Margherita si trova essere stata moglie di Boccaccio, laddove all' Archivio Generale (4) noi leggiamo: 1337. Boccacius q. Ghelini de Certaldo emit pro Domina Margarita uxore sua, & filia quond. Giandonati de Martulis ( altrove de Mardolis ) de Florentia , que morasur in Populo S. Felicitatis; ed effere stata anche sua donna Bice di Ubaldino di Nepo de' Bostichi, la quale nel 1349. si trova madre di Iacopo di Boccaccio; tuttavolta non si può rinvenire di che Famiglia fosse la donna, da cui nacque Giovanni, tanto più, che alcuno Scrittore della Vita di lui la fa Parigina, come nel feguente Capitolo racconteremo.

Na-

<sup>1</sup> Lib. C. 27. 2 3 Cat. 374-

<sup>3</sup> a car. 324.

<sup>4</sup> Protoc, di Ser Iac. di Lapo di Benci da Certal.

### Nascita di Giovanni.

### CAP. IV.

A Sferzione è del più antico Scrittore della Viradel noftro Autore, cioè di Filippo Villani, che Boccaccio fi flefle in Parigi alla mercatura attendendo, allorchè per effere d'ingegno piacevole, e di temperamento lieto, ed alla converfazione, ed all'amore anzi che no inclinato, s' invaght d'una giovane Parigina, di condizione, dic' egli, tra i Nobili, ed i Città, onde Giovanni di effa venne generato, nafcendo pofcia nell'anno 1313. giutà la comune afferzione, e non già nel 1314. come più altri

sbagliando hanno fcritto.

Di Giovanni, nella Serie de' Duchi, e Marchefi della Tofeana Autore Cofino della Rena, Jeggiamo: Fu figliudo legitimato di Bocascio di Chellino da Certaldo. Tralle Ricordanze MSS. Jacíate alla Liberia di quello Seminario Arcivefcovale Fiorentino da Vincenzio Clani uomo benemerito del medefino, e nullameno della Patria noftra per molti fuoi utiliffimi fludi Jacíati, fi ha, che Giufeppe Maria Suares, che fu Camerier fegreto d' Urbano VIII. pofica Vicario della Bafilica Varicana, e Afifiente della Cappella Pontificia, Vefcovo già di Vafona Città principale della Gallia Narbonefe (1) nello fipogliare che ei fece, effendo cola, l' Archivio d' Avignone, trovò la Difipenfa Papale fatta a Giovanni di Bocaccio di Chellino da Certaldo di poterfi far Cherico, come a colui, che d' illegittimo matrimonio cra nato.

Suoi primi Studj .

### CAP. V.

I Iovanni da Strada fu un Gramatico di molta reputazione nella Città noftra nel tempo fuo, a cui accrebbe
ancora non picciola gloria l'effere flato Padre di
quel Zanobi da Strada nostro illustre Concittadino incoronato Poeta da Carlo IV. Imperadore, di quello fieffo,
di cui il Verino deplorando la morte in etade acerbaaccaduta cantò:

Zenobium Stratam mort importuna peremit;
da cui fiu decretato farfi un nobil Sepolero in Santa
Maria del Fiore, e la Statua fopra una delle Porte della
Città. Or fotto la coflui difcipilna fu posto da Boccacio il piccolo fanciullo Giovanni nottro ad appararegli elementi della Gramatica; nella quale se non si può
dire il profitto, che vi sece, non ne essenti memoria, si può supporre.

Dicono però, che effendo d' uopo a Boccaccio l'incamminare il fanciullo per la via della mercatura, quand' egli non avea compiuto ancora il corfo della Lingua Latina, gli venne fatto di toglierlo dalla feuola di Giovanni da Strada, ritraendolo, Dio fa con qual fatica, dalle primizie di quella favia applicazione, a cui ben volentieri fi era il fanciullo adattato, e che gli dovea molta gloria partorire.



### Applicazione sua alla Mercatura.

### CAP. VI.

Gli non ha dubbio, che il fostenimento, ed il polfo di quelta Patria fu sempremai la mercatura; poiche essendo il paese nostro ristretto, l' industria de' Cittadini è quella, che ne spande, e ne accresce l' avere. Ciò reflettendo Boccaccio | fe fi presta fede al Betuffi 1 amò di applicare il fanciullo, che l' età di dieci anni non paffava, all' Arimmetica, anzi che di tenerlo nella Gramatica più lungamente occupato, come quella, peravventura, che attesa la scarsità de' Maestri, e de' Libri, si apparava con lunghezza di tratto. Così, o con piccola varietà fembra, che vada dicendo Giannozzo Manetti, mentre scrive, che paterna congreganda pecunia cupiditas ipfum, vel paululum eruditum ex florenti pene discendi cursu mutata voluntate revocaverit. que usque adeo vebemens fuit, ut cum vix prima litterarum elementa, quamvis acri ingenio praditus effet, percipere permiserit. Unde ex ludo Grammatici circa primos pueritia sua annos ad scholas Arithmetici, iuxta Florentinam consuctudinem, traducitur : inde paucis post annis nondum adolescentiam ingressus, ut ipse testatur, cuidam maximo corum temporum mercatori traditur, ut in mercatura erudiretur. Quindi arrivato Giovanni a faper ben tenere, come i Mercanti costumano dire, un Libro di scrittura, fu condotto dal suo Principale a Parigi.

Afferifce Filippo Villani, che per lo fuo efercirio della mercatura peregrinò Giovanni er quà, or là lungamente; ma, checché fia di ciò, conchiude, che per lo comandamento del padre ridottofi egli a Napoli nella Pergola, ivi fi fermò, ove fiando, un giorno nell'andare a diporto, pervenne al luogo, in cui le ceneri del Ma-

rone

rone furono già rinchiuse, il cui sepolero rimirando sifamente, alla maniera, che del Macedone, dietro agli Storici racconta il Petrarca, che

Giunto Alessandro alla famosa tomba Del grande Achille, sospirando disse: O fortunato, che sì chiara Tromba Avesti, e chi di te si alto scrisse!

con ammiratione ripenfando a quello, che dentre ifi alcondeva, incomincio a lignarfi, internamente della fua rea forte, che il coftringea, malgrado il fuo genio, a ftarfi tralle odievoli contenziofe ragioni de mercanti; e tocco vivamente dall'amore delle pie, Mufe, alla mercatanzia diede bando.

## Suo studio nella Legge Canonica.

### CAP. VII.

Occò certamente nel vivo la risoluzione di Giovanni il cuore del Padre suo, che ogni altro difegno concepito avea, che quello di fimil diftaccamento: quando interpostesi le preghiere degli amici, e quelle efficaci del figliuolo stesso, risolvè di porlo nuovamente a studiare, assegnandogli la Legge Canonica sotto la disciplina di Cino de Sigibuldi da Pistoja, il quale dottiffimo in amendue le Leggi con fomma riputazione l'esercitava col titolo decoroso di Giudice. Ciò fu peravventura, per quanto andar sembrino errate le Vite, che pongono diversamente, circa l' anno ventesimo dell' età fua, imperciocchè facendofi ragione, che Cino da Pistoia, al computo de' dottissimi Giornalisti d' Italia [1] morisse l' anno 1336, doveva aver Giovannipoco più di venti anni, se forse non ne aveva anche meno, quando ciò avvenne; conciossiachè poteva Cino

<sup>2</sup> Giorn. d' Ital. Tom. VIII. 2 292.

effere stato Maestro del Boccaccio più, e più anni avanet di morire. Non so io già come si vada la bisopa, a dacchè nell' Inferizione sua sepolerale esistene nel Duomo di Pistoia riferisce il P. Dondori [1] che si legge in quella guisa:

# PRECEPTORI DIGNISSIMO POPVL PISTOR

CIVI SVO B. M. FECIT. OBIIT A. D.

al also and assessment office about

nel che può certamente effere sbaglio, come tanti altri efempi d' Inferizioni fatte negli anni dipoi ci vanno agevolmente perfuadendo.

Giannozzo Manetti però in quelta guifa accenna: In bac infistoria Arte com memorato illo mercatore per fex amos commoratus se nibil aliud egisse, quam inrecuperabile tempra incassimo contrivisse confirmat, quonism faapte natura ab bunuscenoid quessoris artibus abborato, ac litterarum studiis aptior videbatur. Quostrea rursus e taberna infisioria ad cognitionem surir Ponissicis Ge. invitus in Canonicum Gymnassum detruditur Ge.

Ma il Padre non fufficientemente accorto, che la chiamata interna del figliuolo non era alle Leggi, o ad altro impiego di lucro, bensì alla gioconda fequela. delle Mufe, maigrado le fue replicate diffusioni, fimili a quelle famofe de' genitori del Petratca, dell' Ariofto, e dell' Anguillara, anzi a quelle fiesse d' Ovidio espresse colà ne' Trifi:

Sape pater dixit, studium quid inutile tentas? Meonides nullas ipse reliquit opes;

non andava egli nelle Leggi avanzandosi in quella guisa, che prometter ne doveva la sublimità del suo spirito. Ciò, che conserma il Manetti scrivendo: Huinimodi spirur inri cognoscendo a patre destinatur, totidem sere quoi in mercatura annos magna cum molessia frustra consumpsi; nini entire di conserva con molessa servizione del prosenti del pro-

s Nella sua Opera intitolata Pinta di Pistoia,

enim in illis studiis se profecisse dicit, quod bas Pontificum fanctiones, atque quascumque ineptifrimas Commentationes mens sua indignabunda multum, admodum fastidiret. Alla fine si contentò egli di cedere non contrastando soverchiamente all' inclinata propensione, che-Giovanni mostrava alle belle Lettere, per la quale mirabilissimo onore, e vantaggio ne era per seguire. Non è per questo, che non sia stato scritto da alcuni, che Giovanni nelle Leggi Civile, e Canonica venisse laureato; quali fono Battiano de' Rossi nella Lettera a Flamminio Mannelli intorno al Tasso impressa in Firenze l'anno 1585. [1] e i Deputati alla Correzione ec. per quanto sembra di ricordarmi, nelle loro Annotazioni: di che riprova abbiamo nol vederlo fempre appellato col Dominur, o con quello di Mefrere, titoli allora ai Dottori, e ai Cavalieri riservati.

### Si dà alle belle Lettere .

### CAP. VIII.

He Gio: Iacopo Friño [2] includa net novero de Filodof Giovanni Boccacio, e che altrese pirma di lui l' Abare Tritemio lo vada appellando non folo Filodofo celeberrimo, ma eziandio celebratifimo Altrono, e Poeta, non e marayiglia , imperciocchè le belle Arti, e le Scienze fono pur troppo tra loro congiunte, ralchè gli fipriti fablimi mal pofino effre fondati una parte di quelle, fenza che all' altre ancora abbiano forte dato mano.

Dopo che Giovanni Boccaccio ebbe palesato al suo Amico, e Maestro Cino da Pistoia il contraggenio, che egli si sentiva alle Leggi, e dopo altresì averso pregato

s a car. 58. 2 Biblioth. Philosoph. Chronol, impr. Tigur, 1592.

di indirizzo per le buone Lettere, si diede segretamente prima, poscia di palese a studiare i Filosofi. e quegli Autori, che per insegnare le Arti propriissime all' uomo, umanisti si appellano; tra' quali non ebbero l' ultimo luogo i Poeti. Quindi meritamente il chiarlifinio Gio: Mario Crescimbeni ebbe a scrivere, che Giovanni divenne dipoi non folamente buon Rettorico. Istorico, e Poeta, ma tra i migliori Teologi, e Filosofi di quei tempi fu annoverato; e che oltre a ciò professò anche Arismetica, Cronografia, e Cosmografia, esfendo altres! Afronomo ecceliente. Sacros quoque, afferma il Manetti, Sanctarum Scripturarum Libros libentius, avidiusque perlegit: & quanquam bac omnia peravide legeret, retentis tamen Vatum dumtaxat studiis postea dimifit. Al' che appartiene in qualche parte ciò, che nel Corbaccio scrisse di se dicendo: Gli studi adunque alla sacra Filosofia appartenenti, infino dalla tua puerizia, più affai, che 'l tuo Padre non avrebbe voluto, ti piacquero, e massimamente in quella parte, che a Poefia s' appartiene, la quale peravventura su bai con più fervore d' animo, che con altezza d' ingegno seguito.

Si profonda viemaggiormente negli studj.

### CAP. IX.

Hi prestasse totalmente sede a Giuseppe Betussi in quel, che egli dice, che quando, per la morte di Boccaccio, restò Giovanni dispotico signore della fua volontà, egli aveva xxv. ovvero xxv111, anni, cioè el 1338. one 1331. one 1331 respectable certamente deluso in vegendo come lo stesso Boccaccio era pur vivo assai dopo. Viveva egli adunque non che l'anno 1345, in cui per togito di Ser Salvi Dini all' Archivio Generale, solvio somine Ioannie eius silii pro afficiu Bonorum Ecclesse S. Laus pomine Ioannie eius silii pro afficiu Bonorum Ecclesse S. Laus

rentit ad Crucem Capuanam Archiepiscopatus Capua, non fo che somma; non solo nel 1345. in cui su Ufiziale sopra la moneta; ma ancora l'anno 1248, che vale a dire dell' età del figliuolo il trentesimoquinto. Io stimo, se miglior documento non mi si presenta, ch' egli finisse di vivere l'anno della mortalità grande 1348. leggendo nel Cod. E E della celebre Stroziana qualmente Giovanm espose, che il Padre suo nel mese di Luglio di tal anno per mano di Ser Piero Nelli fatto avea. alcun Codicillo al suo Testamento due anni prima stipulato per rogito di Ser Domenico di Ser Iacopo Bonaffare di Certaldo. Quindi noi leggiamo in un Libro di Atti nell' Arte de' Giudici, e Notaj: 1349. 26. Ianuaris D. Ioannes q. Boscaccii pop. S. Felicitatis Tutor Iacobi pupilli eius fratris, & filii quendam dicti Boccacsii, & filii, & baredis D. Bicis olim matris fua, & uxoris q. dicti Boccaccii, & filia q. Ubaldini Nepi de Eoffices .

E ben mi fembra di accorgermi, che il dubitare, che face il dottifimo Signor Anton Maria Bifcioni nel pubblicare la qui ingiunta Lettera, fe ella folle legittimo parto della penna di Giovanni, fi fu per la data, che ella porta in fine, che dà indizio di anacronimo attefa la Memoria efifente nel fuddetto Codice EE: geonocedendofi, che la data fi prolungafie ben dieci anni, per lo fognamento facilifsimo di un X, non potevazeffer vivo Meffer Cino, fe vero è, che morifie nel 1346, La Lettera è P appreffo, ed il titolo, che fe le dà è

,, Pistola a Messer Cino da Pistoia eccellentissimo Dottore

9, Avrei con animo più quieto afcoltato affai me-19 glio , o Precettore, e Padre mio amatifimo , la 19 gravità dell' amorevole , ed in un medefimo tempo 20 fevero configlio, che vi è piaciuto darmi, fe io m'a-20 evero configlio.

### DELLA ILLUSTRAZIONE

, vessi dato a credere, che il suono delle parole vostre " si fosse conformato col maturo discorso del cuore. ,, Il quale troppo ben so io, e voi ne fate sede al-" trui, ch' egli non forma gli accenti della bocca vo-39 ftra con l' intrinfeco de' pensieri. Anzi se vi fosse , lecito e per l' età, e per la professione, non dubi-20 to, che tale si mostrerebbe in palese, quale voi stesso 2) con grandiffimo vostro contento lo spiegate ne' dolci » parti di Poesia. Potrete voi dunque consigliarmi ad » amar cosa, che avete in odio? È d'altra parte, vi 33 darà animo di perfuadermi a lasciare quei piacevott s Studi, che voi hanno fatto chiariffimo al Mondo, ed ,, a me promettono altra vita, e più lunga, e più ono-, rata, che questa non è? lo non credo, che siate , per farlo lungamente; e fe pure lo stimolo di colo-19 ro, che mostrano amat più l'util proprio, che l'onor , mio, vi spignesse a far ciò, io porto fermissima opinione, che non pure non vi dorrete nieco del non ., avervi ubbidito; ma ritiratovi in voi stesso, qualora .. vi fovverrà del mio proponimento, tanto mi giudi-, cherete degno di commendazione. Io ficcome piacque ,, a colei, che dispensa le cose di quaggiù secondo il , suo volere, nacqui di padre povero, e tanto di me 4, tenero, che vedutomi porre da parte la viltà della. nercatura, quando con perfuationi, e quando con-» efempj s' ha sforzato guidarmi, ond' io tuttavia cerco " di fuggire, cioè allo studio delle Leggi, strada spino-,, fa, monte aspro, e poggio difficile. Ma poiche , pur piaciuto a chi governa il tutto, tolto lui da' ,, pericoli di questo mondo, e siccome mi giova di cre-" dere, collocato a parte del fuo Regno; ritrovandomi , io padrone di me stesso, ed in età di xxv. anni, ,, voglio ritrarmi a quelle lettere, dalle quali più glo-, ria, e contento, che ricchezze, e noia spero di ri-" trarre. Piacciavi dunque lasciarmi in ciò quieto vi-,, vere: e poiche la benignità del Cielo dell' una, e 2) l'altra scienza vi ha arricchito, non vogliate, che

" io disperando di asseguirne l' una, sugga, quando che " sia, di guadagnarmi l' altra. La qual costa, siccome " vi farcebe d' infinito, assano cagione, così credo, che » vedendomi riposato, e contento non consumare ozio-» samente il tempo, vi rallegretre della deliberazion-» mia. Colui, che d' ogni felicità è datore larghissi-» mo, voi prosperi, e lungo tempo felicissimo conservi. " Di Psia alli xxx. di Aprile «pcexxviii.

" Giovanni di Boccaccio da Certaldo difce-" polo , e ubbidientifimo figliuolo " infinitamente vi fi raccomanda.

Questa data, come ie diceva, sembra contenere anaeronismo, poiche effendosi per le di sopra autorità fermato, che Boccaccio non potesse esser passato all' altra vita prima che di Luglio 1348, non fi può supporre tal Lettera fe non d' Agosto 1348. Sbagli sono questi certamente, che con molta agevolezza feguono, negli anni per la mancanza nelle copie d' un X, ne' nomi de' mess qualora vengono cominciati per una stessa lettera , e si trovano abbreviati. Ma come si debba conciliare l'altra difficoltà, che Messer Cino nel 1348, fosse già morto di dodici anni (1) io non fo. Mio fentimento farebbe. o che la lettera fosse apocrifa, o sivvero, che ne fosse stato attribuito l' indirizzo a Messer Cino da chi posteriormente le fece il titolo, quando poteva effere scritta ad altrui. Per altro resta sempre credibile questa cofa, che Giovanni viemaggiormente si ponesse in cuore lo studio delle belle Lettere, allorachè il Padre suo mançò di vita. Questo mi vien bene quì replicare, che Giannozzo Manetti è di credere, che il postro Giovane si desse alla Poesia assai per tempo, riferendo le parole stesse del Boccaccio: Iam fere maturus atate, ac mei suris effectus, nullo suasore, nullo pravio doctore, quinimmo patre repugnante, & buiusmodi fludia, veluts frivola, & inutilia damnante, Poetas dumtaxat appredi

1 v. Giorn. de' Lett. d' Ital. Tom. VIII. a car. 191.

### DELLA ILLUSTRAZIONE

mon dubitavi. E ben da lui si accenna ancora nel Corbaccio, come di sopra si vide, che i primi amplessi a questa Facoltà della Poesia gli aveva dati nella sua puerizia.

### Suoi altri Maestri Italiani.

### CAP. X.

Ltre ad effere stato addisciplinato non pur nella Legge, ma nella Poetica dal famoso Cino, si eggi non lievemente dell'opera di Francesco Petraca, da cui accomodato venne di Libri, e simiglianti cose, non già di un affegnamento per vivere, alla sua povertà necessario, come sembra, che abbia inteso

malamente alcuno Scrittore.

Martino Hanckio di fopra mentovato afferifce, che Giovanni nactus est praceptorem Franciscum Petrarebam; e con ragione quando egli stesso nella sua Opera De Mulieribus claris, e nell' altra De Casibus illustrium. Virorum, non meno, che nella Genealogia degli Dei lo addimandò fuo Maestro, in quest' ultima encomiandolo in ben nove kuoghi almeno, come è stato osservato. Nella Epistola, di cui sotto farem parola, a F. Martino da Signa, la quale io giudico scritta dopo il 1261. nella quale spiega le proprie Egloghe Latine, tale è l' elogio, che la sua gratitudine gli andò dettando: Pro Philostropo ego intelligo gloriosum Praceptorem meum Franciscum Petrarcham, cuius monitis sapissime mibi persuasum est, ut omissa rerum temporalium delectatione mentem ad aterna dirigerem, & fic amores meos, etfi non plane, fatis tamen vertit in melius. Ancora procurò l'affezionato discepolo di far conoscere le sue obbligazioni, quando l'occasione gli si fece incontra ; siccome trall'altre alloraquando gli mandò in regalo tutte l' Opere di S. Agostino legate in un volume, di carattere alquanto più :

più antico: di che Francesco sece gran sesta, e consesso di non aver giammai veduto Libto maggiore, siccome abbiamo nella Vita di lui. Donogli ciandio la Divina Commedia in buon carattere seritta, accompagnandola con gli appreso versi, in essa Vita riferiti, testimonio non meno della sua fiima, che del luo amore.

Illustri Viro D. Francisto Petrarca laureato.

Italia iam certus bonos, cui tempora lauro Romulei cinxere duces, boc suscipe gratum Dantis opus , vulgo quo numquam doffius ullis Ante reor fimili compactum carmine faclis; Nec tibi fit durum versus vidiffe Poeta Exfulit, ex patrio tantum fermone fonoros, Frondibus ac nullis redimiti crimine iniqua · Fortune. Hoc etenim exilium posuisse futuris Quid metrum vulgare queat monstrare modernum Caussa fuit vati; non quod persape frementes Invidia dixere truces, quod nescius olim Egerit boc auctor . novisti forsan & ipfe , Traxerit ut suvenem Phabus per celfa nivefi Cyrrbeos, mediosque sinus, tacitosque recessus Natura, colique vias, terraque, marifque Aonios fontes, Parnaffi culmen, & antra Iulia, Pariseos dudum, extremosque Britannos. Hine illi egregium sacro moderamine virtus Theologi, Vasssque dedit, simul atque Sophiæ Agnomen, fattufque est magna gloria gentis Altera florigenum. meritis tamen improba lauris Mors properata nimis vetuit vincire capillos. Insuper & coram si nudas ire Camanas

Forte putat primo intuitu; fi clausfra Plutonis Mente quidem resferte, ammem, montemque superbum, Aque lovis solimm sacris vessiries umbris, Sublimes sensus enemes, et vestireite Nisa. Plettra movere Dei Musar, ac ordine miro Cuntta trabi, dicesque libens, Erit alter ab illo, Quem.

\_

Quem landat, meritoque colir per secula, Danter', Quem gennit prandit Vatum Florentia mater, El weneratur ovans, nomen celebrique per urbee Ingentes sere grande sium, duc nomme nati- Hune vor, om care minis, spesque minca nossem, Ingenio quamquam valeas, celosque penetres, Ingenio quamquam valeas, celosque penetres, Concivem, dostunque fatts, pariterque poetam Sussipe, sunge turs, lauda, cole, perlege. Nam se Feeresi bor, maguir et et decorabu, et illam

Laudibur, o nofree exciminm decur urbir, et orbir. Che poi il Boccaccio mandafe al Petrarca estandio una versione Latina di Omero, l'ofservò unitamente a più altre cofe di fimil fatta Monsig. Lodovico Beccadelli nella Vita del Petrarca, traendolo da una delle senili di lui, conforme dicono i chiatissimi Giornalissi d'Italia.

nel Tomo XII. art. XI. della loro Opera.

Fu anche suo Precettore Andalò di Negro Genovese, uomo d'illustre nominanza nella Matematica, e nella Aftrologia; e di lui pure fi lodava egli stesso d' essere stato Discepolo nel Comento di Dante, dicendolo il mio venerabil Precettore Andulo [1] come di colui, che lasciò in testimonianza del suo sapere gli appresso Libri : Canones super Almanac , in\_ quanto tempore Planeta discurrunt Zodiacum . Canones super Almanac de Propositionibus faciendis. Traftatus de Astrolabio, et de Quadrante. Centiloquium in Astrologia. Tradusse ancora dal Greco nel Latino Idioma il Libro della Guerra santa di Aniceto Patriarca di Costantinopoli . Simigliantemente nella Biblioteca Patavina del Tommalini li ravvilano di fuo le apprelso Opere scritte a penna: In Theoricas Planetarum: In Spheras Commenparium: Diversi Trattati di Mattematica: delle quali le prime due si conservano eziandio nel gran teloro di Manoscritti [2] la Libreria del Sig. Carlo Tommaso Stroz-

<sup>1</sup> pag. 31 6. 2 Ged 176. in fol.

Strozzi. Nè vi manca chi ccede lui efeste flato infigne Poeta in Idioma Provenzale; fictome Raffaello Soptani in favellando degli Scrittori della Liguria. Se pure per quel che rifiguaria ciò il Soptani non i è forte ingannato per un luogo della Genealogia degli Dei, ove il Bocaccio dice, che Andalo ebbe la dottrina poetica, anui fai in qualla escellente, ed ba firitto più cofe in verfa elegante. Per la qual cofa negli Elogi di Uberto Foglietta (1) il legge, che Andalo ne Poetice quidem expers omnine fiserit : e nell' Illoria dell' Italia Letterata di Giacinto Gimma (2) il addinanda Poeta; non però da niun di

questi si dimostra Poeta Provenzale.

Questo suo Precettore, come io aveva incominciato a dire, fu da Giovanni efaltato in più luoghi delle Opere sue, principalmente nella Genealogia degli Dei , ove da lui si appella ben più fiate venerabilis Andalo praceptor meus, cioè nel Cap. VI. del primo Libro, e nel Cap. VII. del fecondo: nel VI. poi del Libro XV. Induxi , dice , sape generosum , atque venerabilem senem Andalo de Nigro Ianuen fem , olim in motibus aftrorum doctorem meum, cuius quanta fuerit circum/pettio, quanta morum gravitas, quanta fyderum notitia, nofti tu, Rex optime, tibi ctiam, ut aiebat ipfe, cum adbuc effes Roma conformitatis fludiorum familiarissimus fuit, & ut ipfe vidife potuifti, non folum regulis veterum, ut plurimum facimus, aftrorum motus agnovit, sed cum universum fere peragraffet orbem , fub quocumque climate, fub quocumque orizonte. experientia discursuum certior factus, vifu didicit quod nos discimus auditu, & ob id in omnibus illi fidem praftandam crediderim. Circa ea tamen, que ad aftra fpe-Stare videntur, non aliter quam Cicerons circa oratoriam, aut Maroni circa poeticam exhibendam censeo; buius insuper plura stant Opuscula astrorum, colique motus oftendentia, que quantum fibi bunc , fic & Dantem Aligeri Florentinum poetam conspicuum, tamquam pracipuum aliquando invoco virum Grc.

r pag 246.

E qui tacer non debbo, per l'autorità, che presso di molti fanno le parole di cinque Letterati di stima , che quindi a non molto nominerò, un' opinione, che vi ha intorno a' Maeitri del Boccaccio; ed è, che un di essi fosse Francesco da Barberino, quel famoso Legista insieme, e Poeta, che elogiato venne da Papa-Clemente V. da Donato Velluti, da Filippo Villani, da Cino Rinuccini, e da quanti altri ne' tempi posteriori hanno parlato di lui, e dal medefimo Boccaccio nel Cap. VI. del Libro XV. della Genealogia degli Dei non ordinariamente lodato; non mai pero ( quello che jo vado ofservando ; da lui fuo Precettore addimandato. Questi morì l' anno della pestilenza 1348. e Federigo Ubaldini , che ne fcrisse la Vita, sospettare mostrò in essa, che dal Barberino il Boccaccio qualche Novella traesse; conforme in altro luogo dire mi farà d'uopo . Stando ful fatto puramente dell'essere stato amico, egli viene ad esser certo; e fra l'altre cose nelle Bellezze di Firenze dal Bocchi composte, e da Giovanni Cinelli accresciute, ed ampliate si legge quanto appresfo parlandosi della Cappella de' Barberini in S. Croce: Quivi è sepolto Francesco da Barberino famoso Dottore, e Poeta, di cui fa menzione il Boccaccio nel XV. della. Genealogia degli Dei, per esfere stato suo amico, e contemporaneo; e credesi, che l'Epitassio, ch' è sotto l' Altare fatto nel 300. depo il mille, benche restaurato, sa. composizione del medesimo Boccaccio.

lo pertanto fulla costui asserzione alla corrente opinione appoggiata, mi prendo la libertà di riferirlo, tal quale esiste sul piano degli scalini della Cappella de'

Barberini:

INCLITA PLANGE TVIS LACRYMIS FLORENTIA CIVES
ET PATRIBVS TANTIS FVNDAS ORBATA DOLOREM.
DVM REDEVNT DNI FRANCISCI FVNERA MENTE
DE BARBERINO ET NATI NAM IVDICIS OMNE
GESSERAT OFFICIUM SVA CORDA CAVENDO REATUM.
SED

SED SATIS EXCEDIT NATUM QVIA DOCTUS VTROQVE IVRE FVIT GENITOR, SED SOLD FILLUS VNO SCILICET IN CAVSIS QVE SVNT SECVLARIBYS ORTE HOCSVNT SYB LAPIDE POSITI QVIBVS VLTIMA CLAVSIT PERFIDA MORS OCVLIS PACVIS DILATA DIEBVS STRAGE SVB EQVALI QVEM TOTVM TERRVIT ORBEM IN BIS SEMARIO QVATER AVCTO MILLE TRECENTIS.

L'afferto poi dell'effere flato il Barberino un de' Maeftri del Boccaccio, riconofce per autore un oti que cinque Letterati Annotatori del Galateo di Monfig. della Cafa, le cui note efiftono nelle due ultime imprefiiori, laddove fi dice: Mefer Framesfo da Barberino ec. fu Maeftro del Boccatio. Ed elleno, come è noto, son parto dell'ettudite penne di Monfig. Piero Dini, di Iacopo Corbinelli, dell'Abare Egidio Menagio, dell'Abate Anton Maria Salvini, e dell'Abate Gio: Batifla Cafotti.

Altro Maestro straniero, che Giovanni ebbe'.

CAP. XI.

On avendo noi riscontro alcuno, che Giovanni Boccaccio fempremai co valenti uomini uluto, e crescitato (1) ascoltaffe Paolo dell' Abbaco, per quanto egli lo vada lodando in ben più luoghi della fiu Opera della Genealogia da noi fovente citata, non ardiret io di porlo nel novero de' suoi Precettori. Ne pure per fimil ragione debbo porviquel Barlam Monaco Basiliano, di nazione Calabrese, onorato dissintamente da diversi Principi, e Monacchi di loro Privilegi, ed il quale fini i giorni suoi Vescoco di

a v. il Boccaccio stesso nel Laber, d' Am.

Cetaci; avvegnaché egli fosse Maestro di due Maestri suoi nelle Greche Lettere, vale a dire per prino, di Francesco Petrarea, il quale di sui lasciò scritto nel Libro De ignoranta sui ipsura 2 gorum (librorum Platonir) ego bio coulir untulor ovisi, precipue apud Calabrum Barlaum modernum Graine specime soppie, qui me Lativarum instrum docer Grecae literar adortus forssina specie gracae si literar a dortus forssina per estipiet, nist mibi illum invisifiet mors, bonessis qui principie si silitati per sono sono di Leonizo Pilato, di cui il Fabricio nella mentovata sua Bibliobbea media, se infinae Latiniaisi s si la sono scritto i boannes Boccacciur a Leonizo Pilato Thefralmicensi edossius Homerum amare, aque intelligere.

Or di quelto veramente suo Maestro ragiona il Boccaccio medefimo nel Libro XV. Cap. VI. della. Genealogia , con dire : Post bor et Leentium Pilatum Thefralonicenfem virum, et ut ipfe afterit , pradicti Barlae auditorem persepæ deduco, qui quidem aspectu borridus homo eft, turpi facie, barba prolixa, et capillitio nigro, et meditatione occupatus afsidua, moribus incultus, nec futis urbanus bomo ; verum, uti experientia notum fecit, litterarum Gracarum doffisimus, et quodummodo Gracarum bistoriarum, atque fabularum arcivum. inexbaustum, esto latinarum non satis adbuc instructus fit . Huius ego nullum vidi opus, fane quicquid ex eo recito, ab eo viva voce referente percepi. Nam eum legentem Homerum [2] et mecum fingulari amicitia conversanzem fere tribus annis audivi, nec infinitis ab eo recitatis, vergente etiam alia cura animum, acrior suffecisset memoria, ni schedulis commendasseni. Meglio però, e più chiaramente parla del Maestro, e della applicazione di se alle sue Lezioni nel Cap. VII. così dicendo: Nonne epo fui, qui Leontium Pilatum a Venetiis occiduam Babylonem quarentem a longa peregrinatione meis flexi confilirs, in patria tenui? qui illum in propriam. domum

<sup>1</sup> Vol. I. Lib 2. 2 v. anche Alessandro Sardo della Puessa di Dance pag. 85.

domum suscept, de diu bospitem babni, de maximo labore meravi, ut inter Doctorer Florentini Studii suscipuliti sur publico mercede appostas Fui equidem 19se. insuper, qui primus meis suspissus Homers tibros quarante dam Gracos su hichruriam revocavii, ex qua multis met seuliti abierant non reditori. Nec in Hetruriam tantum, ied in patriam deduxii. Psse insuper suscipuliti abierant non reditori. Nec in Hetruriam tantum, ied in processo situadem audivi. Isse insuper si, qui primus extentinte a Leontio Pilato in privato stiadem audivi. Isse insuper si, qui ne legerentur pablice Libri Homeri operatus sim. Et esto non saits plane perceperius, percepi tamen quantum postui, nec dubium si permanssiste toma si evanue sintui percensiste susception... Sed quantulumennque ex multis dialectim, nonvullos tamen praceptori demonstration crebra integer intellest.

Quanto però al tempo, in cui queño ino Precettor i portò a Firenze, bifogna fupporre, che foffe preffo l'anno 1348, avvegnache in efio da Clemente VI, data venne facoltà di aprire un pubblico Studio quivi; ficcome io ho notato in luogo più opportuno; e, non che io, come diverii Scrittori più diffulamente riferi-

fcono.

## Viaggi di Giovanni.

### CAP. XII.

D'Opinione di tutti quelli , che delle azioni del Boccaccio favellano, che egli fi feffe, quando che Boccaccio favellano, che egli fi feffe, quando che la companio della Pavenimento della Novella VII. dell'Itara Giornatza in persona di lui medefimo fufpicano effere feguito. E che tornatofi dal viaggio di Tra accomato, non per que fo defifteffe dal fare muovo giro, amzichè, oirre a' Macsiri, 'procurasfe d' infirtuiti femprepià col viaggiare, alla manieta di quel Saggio, di cui ferisfe il Peera , che

--- mores bominum multorum vidit . 6 Urbes . Ma non vi abbifogna maggior prova, qualora Giovanni medesimo ne da riscontro nella data di varie Lettere. ai posteri pervenute , come trall' altre di Pisa quella, che fu creduta diretta a Meffer Cino; di Venezia quella a Messer Francesco Priore di S. Apostolo; ed anche di Venezia conduffe egli a Firenze Leonzio Pilato. siccome di sopra si vide. In Venezia era egli nel 1264. per quanto si legge nella Vita del Petrarca, ed ivi ben tre meli fi trattenne.

Il Panciroli De claris Legum interpretibus nel fare una specie di Vita del famoso Cino da Pistoia ci dà contezza, efferti in un certo tempo ritrovati in Udine il Boccaccio, il Petrarca infiente, il Cavalcanti, Cino, tutti appresso il Patriarca d' Aquilea, a cui piacque far memoria di ciò, volendo, che l'effigie di quei grand' uomini fossero ritratte al naturale nel Duomo di Udine presso all' Altar maggiore nella Cappella di S. Niccolao presane occasione dal far dipignere un Miracolo di effo Santo.

Finalmente di essere stato in Genova ne sa sede a Giovanni stesso in iscrivendo a Maestro Martino da. Signa una lettera per ispiegazione delle sue Egloghe , ove spezialmente favella di un certo Mercante Genovese, cum quo ( sono le sue parole ) disceptationem quandam iamdudum Ianue babui .

Tralasciando io le sue gite in varie Ambascerie, le quali faranno più a basso materia d' altro ragionamento; riferifce Benvenuto da Imola fuo fcolare ne! Comento pur ora uscito in luce per opera del dottissimo Sig. Conte Lodovice Antonio Muratori Bibliotecario del Serenissimo di Modona, sopra il Canto XXII. del Paradifo , quanto appresso : Volo Gr. referre illud , quod narrabat mihi tocose venerabilis Praceptor meus Boccacius de Certaldo. Dicebat enim, quod cum effet in Apulia , captus fama loci , accessit ad nobile Monasterium. Montis Caffini , de quo dictum eft . Et avidus videndi

Librariam, quam audiverat ibi efse nobilissimam, petivit ab uno Monacho bumiliter , velut ille , qui suavissimus erat, quod deberet ex gratia fibi aperire Bibliothecam . At ille rigide respondit, oftendens fibi altam scalam : Ascende quia aperta est . Ille latus ascendens , invenit locum tanti thefauri, fine oftio, vel clavi; ingreffufque widit berbam natam per fenestras, & Libros omnes cum bancis coopertis pulvere alto . Et mirabundus cepit aperire nunc islum Librum, nunc illum, invenitque ibi multa & varia Volumina antiquorum & peregrinorum Librorum; ex quorum aliquibus erant detracti aliqui quinterni, ex aliis recisi margines chartarum . & sic multipliciter deformati. Tandem miferatus, labores & studia tot inclytorum ingeniorum devenisse ad manus perditissimorum bominum, dolens, & illacrymans recessit. Et occurrens in Claustro, petivit a Monacho obvio, quare Libri illi pretiofissimi estent ita turpiter detruncati. Qui respondit, quod allqui Monachi volentes lucrari duos, vel quinque folidos , radebant unum quaternum , & faciebant pfulteriolos , quos vendebant pueris ; & ita de marginibus faciebant brevia , que vendebant mulieribus. Nunc ergo , o vir studiose, frange tibi caput pro faciendo Libros.

Che Giovanni fi portasse in Sicilia l' accenneremo

opportunamente di fotto.

Notar si vuole, che di Napoli ha la data la Lettera, che sampata pochi anni sono tra le sue, benche a nome di altri, vien reputato essere scritta peravventura da lui sebbene della permanenza colà, del favore del Re Ruberto, che afferma il Sansovino avervi goduto, e della fervità colla Regina Giovanna più altri documenti ne abbiamo.

lo per altro flento molto a credere , che circa il 1373. fosse in Napoli dimorante Gio: Boccaccio, quando cioè a dire per chi scrisse la Prefazione delle Novelle di Franco Sacchetti, si suppone, che venisse composto dello Franco un Sonetto, e mandato colà a Giovanni, allorché fama corte, lui essersi fatto Frate di Certosa; il quale ha sì satto cominciamento:

Ł

Pien di quell' acqua dolce d' Elicona. Altra affegna si farà da me a suo luogo circa il tempo

del medefimo Sonetto con riferirlo.

... Questa cosa :è certa , che l' anno 1272, stavasi egli in Firenze, e che vi era ancora nel 1374. E tornando addietro co' tempi vi era nel 1350. quando, come in un Libro di Entrata, e Uscita dell' Archivio di Or San Michele di questa Patria, sotto il mese di Dicembre fi pagarono a lui da' Capitani di Or San Michele lire dieci di moneta, perchè le desse a Suor Beatrice figliuola di quell' eccellentissimo Poeta, la cui fama in perpetuo non verrà meno, Dante Alighieri, Monaca nel Convento di Santo Stefano di Ravenna, ove per avventura era Giovanni per portarli.

Tralascio quello, che pur troppo di per se è noto, che egli si stava in Firenze nel 1348, quando diede opera

al suo maraviglioso Decamerone.

# Dello fato del Boccaccio .

#### CAP. XIII.

A Dispensa Pontificla, che si disse di sopra aver trovata il Suarelio fatta a favore di Melfer Giovanni Beccaccio, per essere iniziato nello stato Ecclesiastico, sarebbe lieve fondamento da supporlo uomo di Chiefa; ficcome debole farebbe stato quello del Sonetto di Franco Sacchetti a chi da esso avesse giudicato, che il Boccaccio si fosse veramente renduto Cettofino .

Ma non con tale incertezza si procede sulla memoria, cae si legge all' Archivio Generale ne' Protocolli di Ser Lando di Fortino dalla Cicogna, dalla quale si ritrae, che Messer Giovanni si era Cherico; onde avviene, che come tale dovea recitate l' Ufizio Divino; tal-

talchè bene sta, che nel suo Testamento si nomini il suo Breviario: omnes suos Libros, excepto Ereviario dicti Testatoris.

Tale è la memoria spogliatane dal chiarissimo Senator Carlo Strozzi (1) 1373. die 19. Mariii, Lippaccius quondam Cecchi de Castro Florentino, qui tune morabatur Certaldi , anno 1248. die 18. Iunii fecit Testamentum, & beredem institut Lerozum eine filium & fi decederet fine filiss, et substituit Gerium Guidones de Becciss, cum conditione quod facere deberet unum Altare in Hofpitali Sancte Marie de Capignano , & in quantum non efset in concordia cum Operariis dicti Hofpitalis teneretur, et deberet facere unam Cappellam super terreno dicti Gerii loco dicto allo Spedale bine ad quatuor annos cum una Domo, in qua babitet Presbyter, et camdem. Cappellam, feu Altare dotavit de bonis fuis ad redditus, et affictus modiorum quatuer grans pro quolibet anno ; rogatus Ser Masus Ser Fei de Asciano. Unde bodie R. D. Angelus Episcopus Florentinus volens in quantum poffibile fuerit debite executioni predicta mandentur, et confidens quamplurimum de circumspectione. & fidei puritate provide Viri D. Ioannis Boccaccii de Certaldo Civis. & Clerici Florentini , qui circa predicta exequenda poterit leviter quantum expedierit informari, cum ipfe D. Ioannes in locis predictes , & circumpoficis illis eam traxerit moram , & conversationem fatts domeflicam &c. però il predetto Vescovo gli commette la sopraddetta. there are easily delice to the event areas to be

<del>-63-63-63-</del>

ment over tipe of the City and a work them

and the companied in each case of a charger

1 Cod. D † 1271, della Stroz. a car. 91, di mano del Sen. Carlo Strozzi.

# Delle sue Ambascerie.

I the of I make not a second it

## CAP. XIV.

Entenza era di un Principe dotto, che fopra ogni altro colui fosse atto a sostenere gl' impieghi più gelofi, e difficili della Repubblica, il quale e letterato nomo fosse, ed il suo sentimento sapesse ben. porre in carta; ciò, che si commenda, e si ammira nel nottro infigne Soggetto, dicendo il Muzio nelle Battaglie, che la penna di lui era atta ad ogni grande impresa. Che maraviglia adunque se si vide questo concetto di Mess. Giovanni aversi da' Padri, alloraquando mandato venne dalla Repubblica Fiorentina Ambasciadore a Francesco Petrarca suo amicissimo, invitandolo a rimpatriare: del che febbene non feguì l' effetto, tuttavolta poterono molto le persuasioni del Boccaccio a muovere, e riconciliare l'animo di lui, che prima era disacerbato. Ciò si deduce dalle parole di Lodovico Beccadelli Arcivescovo di Ragusi nella più fiate menzionata Vita del Petrarca ultimamente impressa innanzi alle Rime sue, colle appresso parole: Nè per questo agli altri Signori d' Italia fu men caro, e tra gli altri alla Repubblica di Fiorenza sua onorata Patria, la quale, da se per onorarlo, e non privarsi di sì raro Cittadino, gli restitui i beni paterni pid confiscati tanti anni, e lui invitò onoratamente a ripatriare; mandarongli per Messer Giovanni Boccaccio suo amicissimo la grazia fino a Venezia. Ma più chiaramente apparifce dalla steffa Epistola del Petrarca posta dopo le senili, ad Florentinos, la quale mostra, che il Boccaccio per trovarlo si portò sino a Padova, di dove è la data di effa viii. Idus Aprilis, benche non se ne legga ivi, come fi defidera, l'anno. Riferirò foltanto di effa una piccola porzione per comprovare il mio detto, ed è: Quid hebeo aliud Deum immortalem pretari quam ut hone confensim vossirum ad ultimum vita sinem mibi perferre liceat? Proinde quod anum babeam ad reditum, si Deur Javerit, quantumve untadatis vestiris obtemperare, capiam, ne omma seripto, sed aliquid vovet Legai vessir vocibus committam; Vir egregius loanner Boccatii, per quem literas e monitu vossiros, a cussiga percepi, present que ut bane epitlelam sida manu ad vos, ore, disprissim per per set gestir moo; quemve cum audieriito, illus ore me locutum credite. Cupto vos storenissimi semper in Republica volter feliciter.

# Altre Ambascerie di Giovanni.

## CAP. XV.

E dalla paffata Ambasciata è rimaso occulto il tem-Do, non è già ignoto quello della presente per le parole di Scipione Ammirato, il quale nel Libro Decimo delle Storie Fiorentine fotto l' anno 1352. così ragiona; La poca confidenza, che fi scorgeva di poter aver del Pontefice in questo negozio, fece risolvere i Fiorentini a pensare di far venire in Italia qualche Principe potente da poterlo mettere contra Milano. Fu creduto esser molto a proposito Lodovico di Baviera Marchese di Brandemburg figliuolo di Lodovico il Bavaro, e per persuaderlo a tal passaggio su eletto Giovanni di Boccaccio, l' ambasciata del quale fu di tanta efficacia, che Lodovico mando in Firenze per trattare Diapoldo di Cazanstamer, il quale udito in Senato alla presenza degli Ambasciudori di Perugia, le pretenfioni, che diffe voler Lodovico, furono trovate tante, e. sì alte, che l' Ambasciadore fu licenziato con ringraziamenti. Dopo di che notando va l' Ammirato, che fi accrebbe il salario alli Ambasciadori, non fi trovando chi voleffe andare in Ambafciate, effendo troppo

troppo di carico alla borsa degli eletti, e cotì ridotte le provousioni condecenti alle persone, ch' erano mandate, c. a' luoghi doce andacamo, su posso pena, a chi le recassava, la privataine degli usici, e conori, e tuolite cinqueento litre.

Un altra Ambaíceria foltenne Giovanni Boccascio Panno 1354, riferita parimente dall' Ammirato in questa guifa nel Libro Undecimo delle fue Storie: Non si fapendo in Firenze se il Tapa sigli consenzia questo evenuta (di Carlo Re di Boemia eletto Imperatore) gli su spedito Giovanni di Boemia eletto Imperatore si siderando di andare uniti on la sita volonta, della quale quando il Pontesse non si volesse dibararre, avanti di spere come l'intendesse i si si sirventini, il Boccatico dovoa

dire di non lo sapere.

28

Fu spedito Giovanni in altra Legazione al Sommo Pontefice nell' anno 1265. ad Avignone, e l' effetto fi fu, che essendosi doluto il Papa, che il Comune di Firenze serviva alla Chiesa di parole, è non di fatti; il che essendo penetrato nell' anima a Senatori, pareva loro, che il Pontefice, senza cagione, e ragione non mostrasse di loro quella stima, che meritava la devozione della Republica Fiorentina alla Chiefa , della quale professavansi i Fiorentini figliuoli devotissimi; spedirono verso la fine d' Agosto in Avignone Giovanni Boccaccio con instruzione di certificare il l'apa, che i rapporti fattigli contra di loro eran falsi; e che se gli Aretini non avevan soccorso il Legato, era dependuto dall' effere stati dalla Repubblica nominati negli accordi fatti con le Compagnie , e così non lo potevan fare senza mancamento, e senza incorrere in rovine. Che gli aiuti dati in tempo della ribellione del Capitano di Furlì, quelli della guerra di Romagna in tempo della Clunicense, e l'aver ricusato Bologna per rispetto della Chiesa, non erano parole, ma effetti , co' quali i Fiorentini fervivano alla Chiefa; e che la troppa lor riverenza fu cazione, che Bologna andasse in mano del Visconti, e non della Republica; E perchè il Papa restasse sicuro, che i Fiorentini lo volevan fervire, gli profferije, sempre che volejje venire a Roma, cinque galee ben armate; e quando desse. in terra, cinquecento barbute con la bandiera del Comune per accompagnarlo; e che volendo venire in Firenze, la Città gli sarebbe aperta, e disposta ad ubbidirlo. Così leggiamo nelle Fiorentine Istorie dell' Ammirato. Anche nelle giunte de' Vescovi d' Arezzo fatte dall' Ammirato il giovane si legge, che la Signoria di Firenze. scrisse pur allora al Papa, pregandolo, che morto già il Vescovo d' Arezzo, volesse eleggere a quella Chiesa Metfer Angelo Vescovo d' Aversa figliuolo di Bindaccio de' Ricafoli , e spedendo a' 20. d' Agosto Ambasciadore in Avignone al Papa Giovanni Boccaccio gli ordinarono nell' instruzione, che ne passasse usizio con Sua Santità. L' Anibasceria presente si deduce ancora da' Libri dell' Ufcita della Camera de' nostri Signori , ove pure si legge, che il Boccaccio su spedito di Agofto 1365. così dicendosi nel documento: Die 20. Augusti 1365. D. Ioannes Boccaccii Ambaxiator ad Romanum Pontificem pro falario xxxxv. dierum recepit lib. 1xxxx. ad rationem lib. 11. pro quolibet die, e che vi si trattenne per insino al principio di Novembre, mentre in appresso vi si fa ricordanza: A Messer Giovanni Boccaccio da Certaldo Ambasciadore per lo Comune di Firenze alla Romana Chiefa per suo Salario, e paga di xxx. de' cominciati di 4. d' Ottobre proffimo paffata, che soprastette in detta Ambasciata, a ragione di lire due d' oro per di, in somma lire 60. d' oro. In tale occafione, o in altra appresso dovette il Boccaccio scrivere alla Repubblica Fiorentina quelle Lettere, che i Compilatori delle prime edizioni del Vocabolario della Crusca citarono sotto l'abbreviatura Bocc. Lett. R. il Testo originale delle quali scriffero, che era nell'Archivio delle Riformagioni; intorno a che i moderni Compilatori afferifcono, che avendo fatta eglino diligente ricerca di tali Lettere in esso Archivio, non le hanno trovate; e che forse trascurassero di riporvele coloro, che per servizio di quella grand' Opera le trassero suori, o

che sieno del tutto perdute.

Finalmente altra Legatione dovè efercitare al Papa P anno 1268. così telhicando l'Ammirato già detro del Libro Decimoterzo delle più volte mentovate fue Storie. Ho ordato letiera del Papa, volte mentovate fue Storie. Ho ordato letiera del Papa i mella guale dice di avor coduso, e fenitio vodeniteri Giovanni Bascaccio Ambaficiadore, il per il rifpetto della Republica, come in riguardo delle fue viriti, ma non rinvengo perchè fosse fuo mandato. Ebbe bene la Signoria penfero, dopo il fuo mandato. Ebbe bene la Signoria penfero, dopo il fuo ritorno di far fossendere per fii med ogni flatuto, o ordane del Comune, che fosse contra la liberia Ecclefassica, e di comundare, che fist trattasse del modo di ricompensare pli Ecclefassici per le gabelle, che pagavano alle more delle Citta.

Rifcontro simile dell' Ambatciata presente ne abbiamo nel Libro Duodecimo di Capitoli (1) essistati nell' Archivio delle Riformagioni di questa Città; ma non per questo si può raccogliere quindi l'affare, per cui ne su egli spedito, con leggesti soltanto D. Ioanner Boccatcius Ambassiator ad Urbanum Papam ammo VI.

Per le quali cose far si dec ragione, esser sata verità ciò, che di se egli dice nel Laberinto d'Amore, essere state la cose del Mondo avvognachè non pienamente, assi convenevolmente insormato y ce all'incontro non essere site assi contemposa vera quello, che Giannozzo Manetti lasciò seritto in sine-della Vita del nostro Autore, ove parlando de due, generi di vivere, attivo, e contemplativo, dice di Dante, che ebbe parte nel governo della Repubblica; ma il Petrarca, e il Boccaccio no; ipse enum omissa peniura Repubbica, privatim in otio, ac sitterir totampiere estatem sum controverunt.

Per altro non fi verifica di lui quel che affermato viene da Paolo Frehero nel Teatro degli uomini eruditi, che il nostro Boccaccio fuis Pontificiarum Epistolarum Magister, in qua wocatione occupatus est multivannis.

De' suoi costumi.

CAP. XVI.

A tutto quello, che abbiamo noi riferito negli ultimi Capitoli del prefente nostro racconto, il viene in chiara cognizione, che Giovanni Boctaccio si Cherico, ed ebbe foltanto la tonsura, ma conduste vita da secolare quanto all' efercitare le. Ambasfeerie del Comune, o direm meglio da uomo letterato; mentre io sarei di credere, che quel dirsi in antico Cherico per Dotto soste appunto perche gli uomini dotti vestifistro soventemente abito chericale. Sopra di ciò adunque alcune coste meritano i d'estere seriamente considerate.

La prima si è, che Luigi Groto, appellatosi comunemente il Cieco d' Adria, è di opinione, che il Boccaccio stesso fuse in verità nella persona sua propria. attore della Novella IX. della VIII. Giornata in quell'azione, che ivi si rappresenta. Nella Lettera di Filippo Giunti premessa all' edizione sua del Corbaccio fi dice, che in effo l' Autor fuo favello per esperienza, e raccontò a benigno spirito per via di sogno il malavventurato suo Amore; e ciò, che si deplora nel Corbaccio stesso, mostra aver connessione colla Novella mentovata; azione la quale però disdice assai meno ad uno , come egli, che non era in sacris, per quel, che rifguarda il pubblico fcandolo; febbene non fos' egli nella fuagiovanezza, come par, che voglia dire nel Corbaccio, con dimostrare, che verso la vecchiaia andava calando; con afferire inoltre il Manetti: in amores usque ad maturam fere atatem, vel paulo preclivior, imperciocchè

In giovanil fallire è men vergogna. Un' altra è, che il detto di Giuseppe Betuffi da. Baffano, che taccia il nostro Giovanni di molta libidine, non ha sussistenza niuna, poiche gli Scrittori avanti al Betuffi non parlarono di lui con formule simiglianti: fe non fe Girolamo Squarciafico d' Aleffandria, che feriffe, che Giovanni lassò uno figliuolo bastardo, perchè lui mai non ebbe legittima mogliere; lo che pure non ha siscontro, per quanto io abbia veduto, fuori che l' alferzione del Sanfovino, il qual vuole, che morendo esso figliuolo, fosse da lui fatto seppellire in S. Iacopo di Certaldo: ma forse si vuole intendere in vece di ciò cosa simigliante, ed è quello, che Giovanni stesso scrive a Maestro Martino da Signa in ispiegazione della XIV. sua Egloga; dicendo, che aveva avuta una figliuola, morta già bambina: Pro Olympia intelligo parvulam filiam meam olim mortuam

sides Olympiam voco.

Altro è dire, che a lui andassero a genio le donne; ch' ei venisse reputato un gran conoscitore delle loro bellezze, come si accenna nel Corbaccio ; ch' egli sosse Cupidinir servou ; come lo addimanda Gio: Mario Filesto nella Vita di Dante; e che egli s' innamorasse, d'una Fiorentina per nome Lucia, da lui stesso chiamata Lia nell' Ameto, come vuole persudareti il Berussi fiesto, che partebbe diversa dalla Elena della Novella, o secondo l' opinione di Alessandro Tassoni, e prima di Francesco Sanfovino, che il trasse da varie Opere di Giovani, che ei fi lasciasse trasportare ad amare Maria figiiuola naturale di Roberto Re di Napoli, a petizione della.

ea in etate, in qua morientes celestes esfici cives credimus; & ideo ex Violante cum viveret, mortuam, celestem,

quale scriffe il Filocolo, e la Fiammetta.

Una lettera diretta dal Boccaccio alla Fianmetta fi flampata da Aldo Manuzio nel Libro primo delle Lettere volgari di diversi nobilissimi uomini, ed eccellentissimi Ingegni dato fuori nel 1554, a car. 111. nella quale dice tra le molte cose: No possion, nè po-

tranno ie cose avwerse, në il vostro turbate assetto stegarere nell ausma quella fiamma, sta quale, mediami, vostra bellezza, esso (Antore) vi accese, suzi esta psis servente che mus con speranza versissima mi notrica. Dopo di che dice d'avet di latino in volgare ridotta un' ampissima litoria al più delle genti non manifesta,

che è questa della Fiammetta.

Anche Antonio Ciccarelli da Fuligno ( convienmi nominare le Patrie di tali Scrittori per additare come poco potevano talora effere informati di quello, che fenza riscontro vanno afferendo ) nelle Vite de' Pontefici stampate in Roma l' anno 1588. scrivendo la Vita di Utbano VI. così lasciò memoria del Boccaccio: 1383. Dicono, che la Regina Giovanna [ Seconda ] fuste bella, ma impudica molto, e che fosse amata dal Boccaccio, e celebrata fotto nome di Fiammetta, e questo suo nobile, ed alsissimo amore eglis l'accenna nel Proemio del suo Decamerone. Per quello, che fia dell' avere il Boccaccio celebrata la Regina, questo è pur troppo manifesto per lo elogio grande, che ne fa tralle Donne illustri, e per la fua Dedicazione alla Contessa d' Altavilla, ove dice: Innanzi tutte l' altre mi venne in mente la più degna, ed il più chiaro splendore d' Italia, non solamente gloria delle Donne, ma dei Re, Giovanna Illustrissima Regina di Gerusulemme, e di Sicilia. Checche sia di ciò, lo riporterò qui un Sonetto, che attribuito viene al Boccaccio, ed è

Datte, se su nell' amorosa spera, Com' io credo, dimor riguardando
La bella Bice, la qual gid cantando
Alire volte si trasse id dovo era, se per cambiar sallace vina a vera
Amor non sen obsia, io si domando
Per lei di grazia cisto, che comemplando
A sar si sia assia cosa leggera,
To so che inspa P altre anime liete

Del terzo Ciel la mia Fiammetta vede L'affanno mio dopo la fua partita: Pregala, fe 'l gulfar dolce di Lete Non la m' ba tolta, in luogo di merzede, A fe m'impetri softo la falita.

Ma tacer non voglio, come il Sanfovino accortamente intefe per Fiammetta non la Regina Giovanna, bensì la fopraddetta Maria, chiare per altro effendo le parole del Filocolo: Il fuo nome è da noi chiamato Frametta, poflo che la più parte delle genti in mome di colei la chiammo, per la quale quella piaga, che 'l prevazicamento della prima Madre prefe, fi racchiufe, La fine della quale Maria, divifa egli effere flara la decapitazione nel mutamento dello Itato di Napoli, dalla, parte avverefaria, poco dopo la morte del Boccacio. Lo che repugnerebbe all' averla deferitta egli nel riferito Sonetro paffata al Ciclo prima di Celo prima di Ciclo prima

Nè in questo luogo finalmente approvar si vuole la caricata censura dell' esser egli stato di rilassato, e mal costume, datagli da Monsig, Giusto Fontanini nella sira Eloquenza Italiana per l'espressioni, che sono nel Decamerone, dicendo, che il B. Giovanni Colombini Fondatore 'dell' Ordine de' Gesuati nella Vita del B. Pietro Petroni Certolino suo amico, scrive, che il B. Pietro ordinò al suo compagno Giovacchino Ciani di doversi portare dal Boccaccio per fargli un' ambasciata, e che questi andatovi a nome del Servo di Dio lo riprese de' suoi scritti impuri, scoprendogli le cose più segrete dell'animo suo d'ordine del Beato Pietre, che mai non lo aveva veduto: della qual cofa il Boccaccio stordito, ne diede parte all' amico Petrarca; il quale si protestò però di dar fede all' ambasciata, e lodò il Boccaccio del proposito di mutar vita; la quale egli ebbe tempo di mutare. Il farto è pur troppo vero, ma non si vuol credere la vita sua così libera, e di rilafsatezza, e di mal costunie ripiena, massime attesa la consuetudine de' tempi, che molto contribuiva a quella forta di follazzevoli poetici ragionamenti.

E se ad altre parti del costume discenderemo, aver possiamo l' occhio al sentimento sul fine del Capitolo XIII. non a caso da noi riferito, cioè R. D. Angelus Episcopus Florentinus, considens quamplurimum, de circumfpectione , & fidei puritate providi Viri D. Ioannis Boccaccii de Certaldo Civis, & Clerici Florentini &c. con quel più che ivi si legge: ed alle parole della lettera d' Urbano VI. trovata come di sopra, dall' Ammirato. d'aver veduto, e fentito volentieri il Boccaccio in riguardo delle sue virtà.

Ne faremo caso alcuno delle parole di Tommaso Pope Blount, laddove censurando i più celebri Autori, trae materia di calunniare il nostro, per la Novella. fessantesima, come se egli fosse stato delle sante Reliquie disprezzatore; di quelle, cioè a dire, le quali con molta fatica messe insieme, tanto religiosamente presso di fe conservava, e di cui con tanta pietà nel suo Testamento disponeva, qualmente a suo luogo udiremo: e molto meno di una certa afferzione di Niccolò Mauro nella Vita del B. Arrigo altrove da nominarfi: cioè d' effere stato uomo di poca religione.

Carattere del suo genio, e di sue fattegge.

# CAP. XVII.

U certamente Giovanni inclinato maisempre allo dudio, ed alla cultura dell'animo proprio, anzi-che agli affari pubblici; tuttoche qual ottimo Cittadino non recufaffe di buona voglia d' impiegarsi a benefizio della Patria. Ragiona egli stesso delloftarfi, allorehe era di mestiere, in campagna, che ei faceva, scrivendo a Pino de' Rossi, con dire : co' mites

miei libricciuoli quante volte voglia me ne viene, fanza alcuno impaccio posso liberamente ragionare. Scrive inoltre il Sansovino, donde egli sel tragga, che egli fu per natura forte sdegnoso, e non volle ne scriver cos' alcuna per premio, ne fervire alcun Principe, o altra persona. che lo desiderasse; che pur fu da molti e desideraso, e pregato: anzi essendo egli ricco abbastanza, contento di poco, e disideroso molto della sua liberta, visse senza noia alcuna di servitù. La qual cosa si oppone ad un motto di Bernardo Ilicino fopra i Trionfi del Petrarca, che il Boccaccio fu povero d'ogni facolta paterna. Nello spoglio di un Libro di Atti dell' Atte de' Giudici, e Notaj is trova, che egli nel 1349, era rimafo tutore di Iacopo suo fratello; e per altro documento, che nel 1351. ripudio così fatta tutela, a motivo, fi tiene, di vivere fenza altre cure domestiche, fuoriche del governo di se fteffo.

Se tale però è il carattere, che sembra potersi dare dell' animo suo; quanto alle fattezze del corpo vi ha chi vuole, che egli se stesso descriva, qualora dice nel Laberinto d' Amore: Hatti la natura tanta grazia fatta, che tu se' nomo, dove colei è femmina, per cui si miseramente piangevi, e quanto uomo più degna cosa sia, che femmina, in parte l' banno davanti le nostre parole dimostrato. Appresso, s'ella è di persona grande, e ne' suoi membri bene proporzionata, e nel viso forse al tuo parere bella; e tu non se' piccolo, e per tutto se' così ben composto, come sia ella, ne difettuoso ti veggio in\_ parte alcuna, ne ba il tuo viso tra gli uomini men di bellezza, che abbia il suo tra le femmine. Da quello, che egli quì segue a dire di se s se pur di se parla s si comprende, che la sua bellezza non era artificiosamente coltivata, ma naturale. Giannozzo Manetti segue a narrar di lui in questa guisa: Cum igitur originem , atque studiorum juorum progressum bactenus pertractarimus, reliquum est ut formam, & bebisudinem corporis sui, ac domesticos mores eins paucis deinceps absolvamus. Habitudo corporis cius

eius obesa fuisse dicitur, statura procera, rotundiori facie, bilari, & incundo afpectu, fermone ita facetus, & comis, ut singulis eius verbis dum loqueretur summa urbanitas appareret. E dal Proemio alla IV. Giornata. par, che si deduca, ch' egli sosse incominciato a incanutire eziandio in gioventù, come di molti avviene : ciò, che può intendersi ancora nel Corbaccio. Finalmente abbiamo in Filippo Villani ( che potevaaverlo conosciuto di veduta, e di pratica) che Giovanni Boccaccio fu di statura alquanto grossa, e grande; con faccia rotonda, ma col naso sopra le nari un poco depresso, co' labbri alquanto grossi, nientedimeno belli, e bene lineati, con mento formato, che nel ridere mottrava bellezza; di giocondo, ed allegro aspetto, ed in tutto il suo ragionare piacevole, ed umano. La maggior parte delle quali esteriori cose apertamente si vede corrispondere nella medaglia in bronzo, che già acquistata con gran fatica in Venezia dal chiarissimo Gio: Batista Casotti, è ora per suo dono un bell' ornamento del Museo del virtuosissimo Sig. Dott. Anton Francefco Gori, della quale in bronzo posseggo io copia; dalle quali si è tratto diligentemente quel disegno, che qui nel nostro frontespizio collocheremo; siccome altro disegno dell'esteriori sue fattezze corrispondente a tutto ciò ti è nella Chiefa di S. Iacopo di Certaldo, delineato poi quì, sulla copia satta dall'industre mano di Alesfandro Galilei, che fu ultimamente a noi da invidiosa morte rapito, richiestagli già dal Sig. Abate Gio: Bartolommeo Casaregi Letterato per molte sue Opere cognitissimo, e quello, che sa al caso nostro, dei primi Padri della. Toscana favella benemerito, non che ad essi maravigliofamente affezionato, e di questa mia fatica amorevole fautore.



Lingue, she possedeva il nostro Autore.

#### CAP. XVIII.

Ebbene vi ha chi scrive, che Giovanni Boccaccio. avendo suo patrimonio venduto, si andò in Sicilia ad apparare Lettere Greche da un Calabrese di gran nome, che vale a dire da Barlam Monaco Basiliano; pure non si verificando la vendita di suo patrimonio nella descritta guisa, stimo io, che anche della sua gita apposta sia da starii în qualche dubbiezza. Egli è ben vero però, che dimorando il Boccaccio in Sicilia, egli studiò ivi il Greco Idioma, quello pofcia in Firenze ancora coltivando, ficcome abbiamo detto, fotto Leonzio Pilato, con procurargli per gratitudine, e per utilità infieme della Patria una Cattedra di Greca Favella da' Fiorentini. Di effa medefima Favella apparifce chiaro la cognizione, che egli aveva nelle Opere sue, ove sovente de' termini Greci si trova; lo che fi incontra pure nelle sue Lettere, come per ragion d' esemplo in quella alla Andrea Acciaiuoli, e in quella al Priore di S. Apostolo; e nullameno ne' titoli delle sue Egloghe da lui stesso al Maestro Martino da Signa spiegati. Delle quali cose ciascuna. di per se fa conoscere quanto sia andato errato chi sospettò, se i Libri de Greci Autori potessero essere stati dal Boccaccio intesi. E certamente quando si arriva a dire, che il nostro fu quegli, che dopo molti secoli d'oblivione ricondusse le lettere Greche in Firenze, in Toscana, in Italia, sembra; che non se gli possa negare in quella Lingua, oltre all' intenderla, un gran merito col Mondo Letterario. Odasi questo dalle considerazioni di Giannozzo Manetti nella Vita di lui dicendo: Sed quorsum bac tam multa de litteris Gracis dicet quifpiam? quorsum? ut totum boc quicquid apud

nos Gracorum est, Boccaccio nostro feratur acceptum,, qui primus Praceptorem, & Libros Gracos a nobis per longa terrarum, marisque spatia distantes, propriis sum-

piibus in Etruriam reduxit.

Quantunque però in questa Lingua, e in qualche modo nella Latina venisse egli da accreditati Scrittori biasimato; pur nondimeno non si può dire, che ei non le possedesse. Si dolle di lui Baldaffarre Bonifazio con appellarlo Latini parum peritum. Di questo venne censurato da Giglio Gregorio Giraldi in una Epistola, ove negli appresso termini ne ragiona: Non tamen equidem inficias serim, Iobannem Boccatium bominem fuisse fludiofissimum , & elegantis ingenii, ut ea ferebant tempora; ingeniosum etiam, & eruditum, fed non in Latinis, & eo minus in Gracis is fuit, qui in proprio idiomate, boc est in Esruscis, patrio scilicet, & vernaculo fermone, in quo folusa oratione omnes qui ante, & post eum scripserunt, magno post se intervallo reliquit . Anche Paolo Cortesi lo taccia nella Latinità (1) ma ciò rispetto a i migliori cultori del tempo posteriore, avendo, come sembra, in considerazione la barbarie, in cui si trovava la Lingua Latina, allora quando il Petrarca stesso ebbe similmente per la Latina Favella alcun biafimo, febbene fu in Campidoglio come Latino Poeta incoronato. Per altro Erasmo nel suo Ciceroniano giudica, che il Boccaccio in Romani fermonis proprietate al Petrarca restafse indietro.

Che egli possedesse il Linguaggio Franzese, e sì il Provenzale, noi lo veggiamo dalle voci, che da essi nell' Idioma nostro ando con ottimo giudicio adottando. Lo che bassi quanto alle Lingue, uno de' fondamenti

della fua Letteratura.

## o1950 o1950

٠

Delle

1 v. le mie Note al Certefi pag. 8.

Delle Poesie volgari del Boccaccio.

## CAP. XIX.

A Tresochè la maggiore disposizione, che a comporte avestici il nostro Giovanni, di spirito poesitico veramente docato, si si alle Poesie, credibile è, che a quelle prima che alle Prose ponesiciama Egloga, così scrive di sea Martino da Signa suo Confessioro: Aristeum pro mo avisium ad poeticam de courre, si ideo Aristeum me nomino ab Aristeo quodam, qui usque ab adolesentia sua linguam adeo inveditama babuit, in vius posse diquid statie exprimere pleme. E un tal qual lume se ne dà nell'appresso Sonetto, cheviene a lui attribuito;

Mentre sperai e l' uno, e l'altro collo
Trafeender di Parnaso, e ber dell'onde
Del Castalio fonte, e delle fronde,
Cobe gid più ch'altre piacquero ad Apollo,
Alorarmi le tempie unil rampollo
De' dicitori antichi, alle gioconde
Rium mi diedi, e benebè men prosonde

Kime mi ateat; e bence men projonae Folfer, cantava in stil leggiero, e sollo: Mi postia che il cammino aspro, e selvangio, E sti anni miei gia statcati, e bianche Vosser la speme del suo pervenire,

Vinta lasciai la speme del viaggio, Le rime, e i versi, e i miei pensieri stanchi, Ond' or non so, com' io solea già dire-

Più chiaramente però nel Corbaccio sembrò altrui, che di fe medesimo savellasse, cioè: Gli studj adunque alla sacra Filo-

Filosofis appartenents, infino dalla tua puerizia, più affai, che 'l 1110 l'adre non avrebbe voluto, il piacquero, massimamente in quella parte, che a Poesia s' appartiene, la quale peravventura tu bai con più fervore d' antmo, che con altezza d' ingegno, feguito. E questo eziandio fi crede, che volesse egli dire, riguardo alle Poesse del Petrarca, le quali da lui vedute, ed ammirate, dicono, ch' egli per poco stesse per donare al fuoco le proprie Rime; se non che intesa la sua intenzione da quel gran Maestro, da lui venne dissuaso, scrivendogli: Perdona alle fiamme, e abbi compassione de' tuoi Poemi, e alla

pubblica utilità.

Parlandofi poi in ispecie delle Poesse del nostro Verseggiatore, mi piace di narrare, che cesa fossero, e in quale reputazione, e stima tenute colle parole di Gio: Mario Crescimbeni. Cosi egli nel Volume II. Parte II. Libro IV. de' Commentari intorno all' Istoria della Volgar Poesia: Varie sue Rime le inserisce il Trissino nella l'oetica, e molte ne abbiamo vedute nella Chisiana, ove se ne conservano alcune di non mediocre carattere. I Componimenti Poetici di Giovanni Boccaccio non furono affatto privi dell' onorate fatiche de' Letterati ; imperciocche evvi il Poema della Teseida chiosato, e dichiarato da Andrea de' Baffi [ de Bajjo, fcrivono altri, alcuni appellandolo Giovannandrea Ferrarese (1) ] nel 1475, ed impresso in Ferrara per Agostin Carneri l' anno stesso. E oltre a ci) abbiam veduto il medesimo Poema trasportato in Prosa volgare da Niccolò Granuccio da Lucca, ed in tal guisa impresso nel 1579. I Compilatori del nuovo Vocabolario della Crusca aggiungono, che la Teseida chiosata, e dichiarata, fu eziandio data fuori in Venezia per Girolamo Pentio da Lecco nel 1528. in 4. corretta da Messer Tizzone Gaetano di Posi : e quello, che è più, additano un Testo di essa Teseida tra i MSS. dell' Accademia della Crusca, scritto l' anno 1402, per mano

<sup>1</sup> Questi fort nel 1470. v. la Tav. alle Rime scelte de' Poeti Perrarefi ant. e mod.

di Andrea di Messer Bindo de' Bardi, ed un altro nella Mediceo Laurenziana al Banco XLIV. segnato col numero 25.

Ne qui si può tralasciare, parlandosi de' Testi della Laurenziana, che nel preziofo Codice del Decamerone di essa, scritto di pugno di Amaretto Mannelli, si nota alla fine della fettima Giornata, che il Teseo fu fatto prima del Decamerone : cofa , che fa vedere l' Opera composta essere dall' Autore nella primiera fua gioventù. Anton Maria Salvini, il cui nome equivale a un grand' elogio, ed è decorofo ornamento di quelta mia Fatica, qualunque volta posso io citare le sue magistrali parole; in una Lettera indirizzata a Monfig. Marcello Severoli scrive della Teseide : Ho notate parecchie cose nella Teseide suo maggior Poema, ripieno similmente di bellezze poetiche, e di proprietd di linguaggio, che altrove non fi ritrovano. Ma la Tefeide flampata è piena di errori infiniti. E poscia: Chi cita la stampata, non cita il Boccaccio, ma una fantasma . Fu certamente il Boccaccio il primo, che introducesse l' otrava rima, e che con quella cantasse le cose di Teseo in forma eroica, siccome egli dice nella Teseide:

Roich' le belle Muse cominciaro
Sicure tra' mortali ignude andare,
Gid sur di quelli, che l'esfercitaro
Con vaoro silic, ed onesso parlare,
Ed altri in dolci modi l'operaro,
Ma tu, mio Libro, primo alto cantare
Di Marte sui gassami sossenatare
Di Marte sui gassami sossenatare
Di Marte sui gassami sossenatare
E perciò che tu primo col tuo legno
Solchi quess' onde non solcate mai
Davanta at ed ar nessami prin un garai,
Benchò insuna ancor sii, pur ne sarai,
Spero, tra ssi altri forse d'onor degno,

Ma seguiamo Gio: Mario Crescimbeni: Usci poi alla luce nel 1521. dalle stampe di Milano l' Amorosa. Visione, e a non poche censure soggiacque, dalle quali credette difenderla, ed insieme con ejja difendere anco le Poesie tutte di questo Autore Girolamo Claricio Imolese, come si riconosee dalla costui Apologia, che va unita con l' Opera suddetta [1]. Vi ha ancora un' edizione fatta in Vinegia per Niccolò d' Aristotile detto Zoppino nel 1521. I Compilatori del gran Vocabolario foggiungono, che essendo essa Opera in terza rima, e divisa in cinquanta Canti, o Capitoli, su stampata trall'altre, fufficientemente corretta dal Giolito in Venezia in 8. nel 1558. (2) additandone un Testo a penna nella Libreria del Marchese Riccardi segnato O. IIII. XXXIX.

E quì mi fia lecito per modo di digreffione il dar notizia non inutile, per quanto io stimo, che nel Canto XLIIII. dell' Amoroia Visione viene l' Autore a descrivere due Sposi de' suoi tempi, cioè Alianora figliuola del Cav. Niccolò Gianfigliazzi, e Pacino Peruzzi suo novello marito; figliuolo di quel Tommaso, che portatofi ad abitare nella Terra di S. Gimignano, ed ivi, quando che fu, terminando i di suoi, su sepolto nella Chiefa di S. Agostino appie dell' Altare maggiore in un Sepolero fabbricato da lui stesso con questa Inscrizione

## & TOMASI: ARNOLDI: DE PERVZZIS:

## ET DESCENDENT: SVOK-

Niccolò Gianfigliazzi poi padre di questa Sposa dal Boccaccio descritta su quegli, che sondò il Monastero di S. Niccolò in Via del Cocomero di Firenze, di cui è da vedersi il Migliore nella Firenze illustrata [3]. Or le parole della Visione esprimenti una simigliante coppia fono le appresso:

Era

s Quella edizione è fornita di vari privilegi di Monarchi, e di Principi , e fatta impenfa D. Andrea Calvi Novecomenfir . 2 Altra ediz. vi ha del Giolito del 1549. in 8. 3 a car. 358.

54 Era più la di Donne accompagnatà La Cipriana; il cui figliuolo attende D' aver la fronte di corona ornata, Con quell' onor ; ch' ad effa ancor si rende Dell' Isola maggior di Baleari, Se cafo fortunal non gliel contende. Tra le qual era in atti non dispari Della gran Donna un' altra tanto bella, Che mi fur gli atti suoi più ch' altro cari. Ognuna quivi riguardava ad ella Per la sua gran bellezza, ed io con loro Perche gid in me riconosceva quella . Ella è colei, di cui il padre nell' oro L' azzurro Rè de' quadrupedi tiene Nel militare scudo, e tra coloro Posata stassi, come si conviene, Ilposa d'un, che la fronzuta Pera

D' oro nel Ciel per arme ancor ritiene. Passa poscia a descriver due altre Donne di bellezza. non ordinaria adornate.

Segue tra le Poese del Boccaccio il Filostrato . Poema in ottava rima, che i Compilatori medefimi ci danno notizia essere stato tra i Manoscritti dell' Accademia della Crufca, ed alcuni Testi esserne nella Libreria Laurenziana , cioè nel Banco XLI. i Codici 27. 28. e 29. e nel Banco XLII. il Codice 28. Di esso Filostrato stimo io bene portare il giudizio, che ne dà il celebratissimo Anton Maria Salvini nella citata Lettera, ch' egli scrisse a Monsig. Severoli, dicendo: Mi pare degno dell' abbondevole, ed ameno ingegno del Boccaccio; e levatone alcuni versi smunti, e di numero disfoluto, e cascante, perocebé a suo tempo non si era ridotto a così severa legge, ci è da ammirare la proprieta del dire, e quella virtù del porre le cose sotto l'occbio col farne proprio una parlante pittura ec. Ha avuto difgrazia il Boccaccio, che per la riputazione, che gli han data le Novelle, siano venute l'Opere sue poetiche a. trascurarsi; le quali sebbene non giungono a gran pezza alla sua Prosa, pure scaturiscono dal medesimo ingegno,

ed in quei tempi erano versi eccellenti .

Compose eziandio il Ninfale Fiesolano, Poema altresì in ottava rima; ed è opinione di persona letterata, che egli descrivesse perentro al medesimo sotto il velame di poetica finzione un fatto feguito ne' tempi fuoi ne' contorni di Firenze. Il fuo titolo nella feconda delle due impressioni da me offervațe, giacche l' una è sen-2a nota di tempo, o di luogo, si è questo: Ninfale di M. Giovanni Boccaccio, nel quale si contiene l' innamoramento d' Affrico, e Menfola con i loro accidenti, e morti, nuovamente corretto, e con le figure ristampato. In Fiorenza appresso Valente Panizzi MDLXIII. in 4. E qui, anche per far giustizia alla molta erudizione del Sig. Dottor Anton Maria Biscioni, che questa mia Opera favorisce, dir debbo, come in un Codice da lui veduto si nota in ultimo: Finito illibro chiamato Nimphale conposto per lo eccellente Poeta Meffer Giovanni Bochaccio da Certaldo nell' anno MCCCLXVI. addi XXIII. d'Ottobre. MCCCCLXXIII. copiato.

# Delie sue Poesie Latine .

# CAP. XX.

Iscendendosi a parlare delle Poesse Latine di Giovanni Boccaccio, far si dee da noi lunga menzione, per le notiziole , che del loro Autore ci danno, di fedici Egloghe, che egli compose, delle quali egli stesso andò ragionando in una fua epissola Latina, che MS. si trova nel Banco XXXIV. al num. 29. della Libreria Mediceo-Laurenziana in un Codice feritto l'anno 1379. per uso di Lorenzo Ridolsi (di quello forse, che

riuscì famoso Giureconsulto, laudato per tale da Michel Poccianti ) ove in principio è dipinto il Boccaccio stesso in Cattedra favellante ad alcuni Padri Eremitani di Santo Agostino, che dinanzi a lui standosi mostrano d' ascoltarlo. E poichè tal lettera si trova ora stampata da Domenico Antonio Gandolfo Agostiniano nella sua Disfertazione Istorica (1) sopra dugento Scrittori assai celebrati dell' Ordine Ago tiniano, in parlando di Fra Martino da Signa, che qual uomo illustre de' suoi tempi venne con elogio in S. Spirito sepolto; andrò io dispensandomi dal riferirla in questo luogo distesamente. Bene è vero, che appresso l'averne accennato il principio, che è Theocritus Syracufanus Poeta, ut ab antiquis accepimus , primus fuit , qui Graco Carmine Bucolicum excogitavit stylum &c. vuolfi porta-Egloghe; le quali furono già date fuori in 8. in Firenze dalle stampe di Filippo di Giunta l' anno 1504. con-Prefazione Latina di Benedetto Filologo diretta a Gio: Batista Nasi.

Ma prima di trattare di ese, si dee qui somministra de avviso, che dal contesto della fuddetta Episola del Boccaccio si feorge, che il Maestro Martino voleva saper da lui, che significastero i trioli insteme, e gl' interlocutori delle stesse Egospe, mentre gli risponde il Boccaccio: Cum desderer um triusorum, quam etiam nominum colloquentium in Eclosir mesi sefusio della signi.

minum colloquentium in Eclogis meis fenfum Ge.

La prima adunque di esse è intitolata Damon.

La seconda Pampinea, nome nel Decamerone, samoso.
E di queste due serive il Boccaccio stesso De primir duabur
Eclogit, seu earum titulis, vel collocutoribus, wolo cures;
nultur enim momenti sunt, & fere suveniles lasciviat
meas in cortice pandunt.

<sup>1</sup> Impreff. Rome 1704. in 4.

Tertia vero Ecloga titulus eft Faunus, nam tum einsdem causa fuerit Franciscus de Ordelaffis Forolivis Capitaneus , quem cum summe sylvas coleret , & nemora , ob instram illi vonationis delectationem, ego sapisime Faunum vocare consueverim , eo quod Fauni filvurum a Poetis nuncupentur Dei , illam Faunum nominavi : "Chi vfofse Francesco degli Ordelaffi Signore d' Imola, di Cesena, e di Forlì, e quali fossero i suoi notevoli avvenimenti per le Istorie è manisesto. Non era già forse noto, che egli fosse stato amico del Boccaccio, se la mentovata. Epistola non ce'l mostrasse chiaramente; mercecchè un. Sonetto, che fi dice essere del Boccaccio, diretto, per mio avvilo; a coftui, eliftente in un Codice MS. de Signori Ricafoli, a farlo appofta ha il titolo guafto dal copiatore, dicendo A Cecco da Meleto de Roffi da Fierli; che lo fon di parere, che debba dire, A Cecco degli Ordelaffi da Forli; ed il Sonetto è l' appresso;

L'antiquo Padre, il cui primo delitio
Ne fui cagioni di morte, e di fospiri,
Pose dilai poco mado a fuoi defiri
Essinado fiato pare allen descritto.
Ma quel rivigo Popol dell' Egitto
Non senza essimmo usci dopo i martiri,
Benche e vodesse mulle fasti miri,
Rade volte segui consiglio dritto.
Pertoche nos se vodesse mulle fasti miri,
Petoche nos se vodesse mulle fasti miri,
Petoche nos se vodesse misse a misse
Più sonian siamo, seguitar missara
Più sonian siamo, seguitar
Più

L' Egloga quarta è intitolata Dorus, interlocutori Montanus, Dorus, Physius. Di essa così il Boccaccio H nella

nella fpelse volte nominata Epi loia : Ounta Ecloga situlus eff Dorug, banc no caufam; traff, ur enim ines de fuga Ludav ci Regis Sicilia; or quonism liquifie proprium Regnum eidem Regi uniariffmum eredendum eft ( ut fuis in progregiu Eclogie percipitur ) ab amarundino eam idenominave, muor Grace worts, Amarundo Latine fonat : ) Collogutores autem funt Dorus , saeit Ken spie in amaritudine poficus, & Montanus, pro que affumt potes quicumque: Vulterranus, xo quod Vulterra in Minte pofita funt, & ipfe Rex ad eas deveniens, ab eifdem Vulterranis susceptus elt. Tertius est Pithyas, pro quo intelligo Magnum , Senefcalenm ( per quanto io mi , penfo , Diccolai Acciainolis) qui unuquem, cum deferuit , G Pithyam nuncupo ab intererrima cius amicitia erga cundem Regem , & fuma nomine buius fignificatum a nomine l'itbya amici Damonis , de que Valerius ubi de Anicitia.

La quinta è intitolata Silva cadens, elsendovi interlocutori Calliopus, Pamphilus. Di questa talmente il Boc-caccio: Quinta Ecloga essulus est Sylva cadens, en quod in en tractetur de diminutione , G quodammodo cafu Civitatis Neapolitana post fugam Regis pradicti, quam Civitatem, more pattorals loquens, Sylvam voco, nam ut in filvis animalia babitant bruta, fic in Civitatibus bamines, quoi more pradicto oves, bados, & aliquando boves nuncupamus. Collocutores dua funt Calliopus, Gr Pamphilus; pro Calliopo ego intelligo aliquem recitantem danna defolata Civitates; nam Calliopes Grace, bona. Sonoritar, in amico effe non potest, nife debito ordine dicenda dicantur; pro Pampbilo autem ascipi potest, quem ma'urrimus ex Neapolitanis Civitatem fuam integre diligentem, cum Pamphilus Grace, Latine totus dicatur Amor. Queito Panfilo è altresì uno degli interlocutori della. Fiammetta, come lo è ancora del Decamerone.

La seita si è Alsestus, Sexta, dice il Boccaccio, Ecloga Alcestur, en quod de redita Regis prassisti in Regnum proprium loquatur, quem Regem ego bic Alces stum voco, ut per boc momen sentistur, quomism circaentremum tempur wite sue, optimi Regie, or virtuosi meres assumpserat, & Alcestus diestur ab Alce, quod est Virtus, & Assus, quod est Feroor. Collocutores dan sint Amontas, & Melibant, pro quibus nil penitus sentie.

Septima Eclopa titulatur lurgium, eo quod iurgia. Coittats: noftra, & Imperatorum contineat. Collectiore dno Daphur, & Florida fiat. Pro. Daphui ega iureligo Imperatorem, nam Daphuit, at in matori columine Ovidul legitur, filtur futt Mencarii, be primus Paffor e. Sic Imperator inter Pafforet Orbit, ideft Reges, confucut effic primus. Florida, Florenta: eff. E. qui dalle patole in matori columine Ovidii ci vien fatto vedere inqual modo gii Stritori del fecolo-ideclimoquarto appelhavano l'Ovidio Maggiore, ed è perche le Metamorfo a mio credere etano contenute da volume maggiore di quello del Faffi.

Octava Ecloga titulur oft Midas . Fuis esim Midas Rex Porigue avariffinus ; 6. quonsam in Ecloga iffa de quadam Domino waraffino babeur fermo; candem Midam dicere , 6. Eclogam withlare placuit . Collectavere dan funt Damm, 6. Pribyar, cieffi dan amiesfini bominer, ut illi furenti que quiban kaleriur ubi fapra.

None Ecloga rivulus off Lipir, in qua fere per voum de anxievase Civitairi nostres de coronaum Imperatorem mento fis, G. ideo Lipis Grace, Latun destino des exietas. Collocutores duo sunt Batrachot, G. Arcas. Per Batrachot ego intelligo Florentinorum mercus, vioquatississi enim sumus, vorum in bellicis-not valemus, G. ideo Batrachos, quia Grace Batrachos Latine Fana sonat; sums enim loquaces plurinum rane, G. timudissim. Arca enim pro quocumque bomine extero poeti activi, G. ideo nullam nomus significationem propriam volus.

Decima Ecloga titulatur Vallis opaca, eo quod in ea de infernalibus formo sit, quos penes nulla unquam lux est. Collocueren autem duo sunt Lycidas, & Dorilus: pro Lycida ego quemdam olim Tyrannum intelligo, quem. a Lyce denomino, qui Latine Lupue est, & ust Enpur rapacissimum animal, sie & Tyranni rapacissimi sani bomine: : Dorillus vere est quidam captivum in assistatio merore est sistems, dictus a Doris, quod Amaritudo sonat, sed ideo Dorilum diminutivo dixi, ne plebetur bomo codem nomine diceretur cum Keze.

Undecima Ecloga dicitur Pantheon, a Pan, quod eff Totum, & Theor, quod eft Deur, ee quod per totum de Divinis fit fermo. In bac autem auctor loquitur recitans quadam dicta quorumdam interloquentium, qui duo funt Myrilis, & Glaucus. Pro Myrilo ego intelligo Ecclesiam Dei , quam a Myrto denomino , eo quod Myetus babeat frondes bisolores, nam ex parte inferiori fanguinea funt , ex fuperiari virides , & per bas colores fentsamus perfe cutiones, & tribulationes a fanctis bominibus olim babitas, & firmissimam corum spem circa superiorem mercedem eis a Christo promissam. Pro Glauco autem ego intelligo Petrum Apostolum, fuit enim Glaucus piscator, qui gustata. quadum berba repente feo proiecit in mare, & inter Deos maris unus fattus eft ; fic & Petrus pifcator fuit , & guftata Christi doctrina, se inter fluctus, idest bostium. Christiani nominis minas , & terrores fe ultro profecit , Christi nomen pradicans, ex quo Deus, idest Sanctus, inter amicos Dei in Calis factus est .

Duodecima Ecloga istulatur Sapphos, co quod de bat Sapphos comis fermo fi Ecloga, quam ego Sapphos portes statistico, co quod Sapphon puella quadatun Letira-plurisumu in 1000 fuo du Poofi volaieris. Collocutore attem dos fuois Calliopes, of Ariflus; Calliopem, un alias dictima, pro boma Sonoritate accipio, co quod in bona produtiom moditi regulata pocitis omnis videatur poetica fere vis confifere. Arifleum pro me pono avideatur poetica fue vis confifere, di Arifleum pro me pono avideatur poetica quodam, qui usque ad adolescentiam fuam linguam adeo ampoitam babuis, u vise posse attende des experimente plene; demum folatis lingua nexibus eloquens facilis chi.

"Tertiadecima Esloga Laurea nuncupatur a Serso Iaureo, quod est misme Pectarum, & bac deo sic desta est,
quia in ca plurimum de bonorssiconità Poetica sermo stat,
Colleavoree tres suns Daphuri, Stilbon, & Critic. Pro
Daphur ega ummagaenque Pootam insignem accipio, co quod
Poeta: eudem Corona bonorentur, schiect Laurea, qua bomurari consuperunt visitores, ac triumphantee Cessare, qui
primi sont Pattoret, ut Daphuri, de quo supra Stilbon
pro quodam Mercatore Ianuens pooto, cum quo disceptationem quundam iamadudum Laune babui, de qua in bac
Ecloga mentionem plurimam sacio, quem Stilbon dictur. Criatis Grace, Latine tudex est; se ponitur bie a sumpto in
judacem l'ingiti ism disti.

Quartadecima Ecloga Olympia dicitur ab Olympos Grace, quod Splendidum, feu Lucidum Latine fonat, & in Calum, & ideo buic Ecloga attributum eft, quoniam in ea plurimum de qualitate culestis regionis babeatur fermo. Collocutores quatuor funt , Sylvius , Camalos , Therapon, et Olympia; pro Sylvio me ipsum intelligo, et he nuncupo, eo quod in Sylva quadam buins Ecloga primam cognitionem babuerim : Camalos Grace, Latine fonat Torpens , co quod in co monstrantur mores torpentis servi. Therapon, buius significatum non pono, quia non memini, nifi iterum revifum Librum, ex quo de ceteris sumpse , et ideo ignoscas. Scias bominum memoriam labilem elle, et potissime senum. Pro Olympia intelligo paroulam fliam meam olim mortuam ea in atate, in qua morientes culeftes effici cives credimus; et ideo ex Violante, cum viveret, mortuam, caleftem, ideft Olympiam. 2000 .

Quintadecima Ecloga dicitur Philostropor [1] eo quod in ea tractetur de revocatione ad amorem celestium ab amore illectori terrenorum; nam Philostropor dicitur a. Philos, quod est Amor, et Tropos, quod est Conversio.

<sup>2</sup> Note , the la editione sopraddetta dell' Egloghe legge Philiftre-

Collocutores duo sunt, Philostroput, et Thiplus [t]; pro Philostropo ego intelligo gloriosim Praceptorem meum Franciscum Petracam, cunis monits sapissime mbis persussime est un omissa de un omissa de

Sextadecima, et ultima Ecloga titulatur Aggelos, quasi unutia, et precedentum dulrix, atque oblatrix ad Amicum, ad quem illar mitto, nam Aggelos Grace dicitur, quod nos Angelus unucupamus, et Angelus etima. Latine simat Nuncius. Collocutores duo fun. Apenninus, et Argelos: pro Apennino Amicum meum, ad quem mitto, intelligo, quem ideo Apenninum ocoo, quita in radicibur Apennin moniti natur, et alius si, pro Aggelo, ut altum est, spime Eclogam more nuntii deducentem, atque loquentem intelligo.

Quella lunga fpiegazione delle fedici Egloghe del Boccaccio fa a un dipresso vedere il tempo, sin cui egli le scrisse, o se non quello di tutte, almeno d'alcune, che io tengo, che fosse negli ultimi anni della vita sua, edappoi, che per favor del Cielo, ei moderò la supenna: almeno tardi su quand' egli le andò dichiarando, e riprova sía, ch' egli si se vecchio; e di labile memoria nello spiegare di sopra l'Egloga decimaquarta, avendo soltanto l'Epistola la data di Certaldo il di 5, di Maggio, senza portarne l'anno.



Delle

Delle Rime varie attribuite al Boccaccio.

## CAP. XXI.

A bella, e doviziosa Raccolta, che si sta in Firenze preparando, e trasferivendo da uno de pud siliamo penti Impressori, di varie Rime d'antichi Poeti Toccani, ad oggetto di darne in luce per mezzo de suoi Torcani una compiuta silimabile edizione, molte ne fomministra, che ne' Codici MSS. onde sono tratte, passiano per di Giovanni Boccaccio: ned è a mio giudicio, facil cosa lo assicurarsi se sieno veramente rutte fatiche di esso Autore. Quindi è, che estender non si vuole più oltre la mia impresa, che a darne un Caralogo, laciando, che altri in questo assarce decida.

Avanti però di venire ad effe, notar fi vuole, , che nella Liberia de Signori Marchei Riccardi vi ha un librò in foglio in cartapecora contenente la Commedia di Dante con, argumenti in terzioa fatti (vii fi dice) da Giovanni Boccaccio; e in fine: Erispio per mano di me Paolo di Ducco Toft di Pifa. E ii foggiugne effere flato d'Antonjo, Catellini da Cafiglioni da Cafiglioni

Una Canzone si trova adunque, il cui principio è:

Dante '! soperchio de' miei duri affanni. Altra: S' io potessi di suor mostrare aperto. Altra: Donna, nel volto mio dipinto porto.

Altra: Nascosi son gli spirti, e l' ombre tolte.

Molti Sonetti vi sono, di ciascuno de quali diamo

qui il primo verso: Io non ardisco di levar più gli occhi. Ne norte, ne Amor, tempo, ne stato.

Sì tosto come il Sole a noi s' asconde. Assa sem' raggirati in alto mare.

Can-

Candide perle, orientali, e nuove. Perir polla il tuo nome, Basa, e il loco . Dice con meco l' anima talvolta. Fuggit' è ogni virtà, Spent' è il valore. S' 10 bo le Muse vil-mente prostrate. Gid Stanco m' banno, e quasi rintuzzato. Io bo messo in galea senza biscotto. Tu mi trafiggi, ed io non fon d' acciaio. Intorno ad una fonte in un pratello. Pallido, vinto, e tutto trafinutato. Son certi augei si vaghi della luce. Toccami il vifo zeffiro talvolta. L' oscure fami, e i pelagi tirreni. Guidommi Amore ardendo ancora il Sole. Quel dolce canto, col qual gid Orfeo. Parmi talvolta riguardando il Sole. . Quello Spirto vezzoso, che nel core. D' Omer non pote lo celeste ingegno. Quante fiate per ventura il loco. A quella parte, ou' to fui prima accesa . Il jolgor de' begli occhi, il qual m' avvampa. Quell' amorosa luce, il cui splendore. Tanto ciafcuno ad acquiftar teforo . Era il tuo ingegno divenuto tardo. Infra l' eccelfo Coro d' Elicona. Se mi bastasse allo scriver l'ingegne. Il Cancro ardea passata la sest ora. Vid' io colei, che il Ciel di fe innamora . Sulla poppa sedea d' una barchetta. Che chi s' aspetti con piacer i fiori. Intra 'l barbaro monte, e 'l mar tirreno. Poco senn' ba chi crede la fortuna. Dura cos' è, e terribile affai. 29 0 and li fen L' alta speranza, che li miei martiri. All' ombra di mill' arbori fronzuti. Misero me, ch' io non oso mirare. Quella splendida fiamma, il cui fulgore . .

Non credo il suon tanto soave fosse. Il Ci Quante fiate indrieto mi rimiro. O mifers occhi mies più ch' altra cofa. Orfi, Lupi, Leon, Bifce, e Serpenti. .. Sì dolcemente a' fue lacce m' adefea. Se quella fiamma, che nel cor m' accese. E Cintio, e Caucafe, Ida, e Sigeo. Colui, per cui Mifen primieramente. O gloriofo Re, che 'l Ciel governi . Le parole soavi, e'l dolce riso: Le rime, le quai gid secer sonore. Scriveno alcun Partenope Sirena. Chi non crederrd affai agevolmente. Se quel Serpense, che guard' il tesoro. Cader postu in que legami, Amore. Apizio legge nelle nostre Scole. Quando posso sperar, che mai conforme. Poscia che gli occhi miei la vaga vista. L'aspre montagne, e le valli profonde. [1] Le bionde trecce chioma crespa d' oro. Spesso m' avvien, ch' essendom' io raccolto. Chi nel suo pianger dice, che ventura. S' Amor, li cui costumi già molt' anni. Quand io riguardo me, viepiù che 'l vetra. Amor, se questa Donna non s infinge. Soura li fior vermigli i capei d' oro. S' io temo di Baia e il cielo, e il mare. O iniquo uomo, o servo disleale. Che fabbrichi? che tenti? che limando. Pervenut è insin nel secol nostro. Sì acces e fervente è il mio defio. Il vivo fonte di Parnafo, e quelle. Quante fiate indietro mi rimiro. S' io veggio il giorno, Amor, che mi scapestri. Vetro fon fatti i fiumi, ed i rufcelli. Non treccia d ora, non d occhi vaghezza.

1 In una copia appresso di me Se biende ec.

S' io ti vedeffi, Amor, pur und volta .... Trovato m' bai , Amor , fole , e fenz' armi . Si fuor d' ogni pensier, nel qual ragiono. S' egli avvien mai, che tanto gli anni mici. Qualor mi mena Amor, dou to vi veggia. Com' 10 vi veggo, bella Donna, e cara. Con quant' affezion, 10 vi rimiri. Se io potessi creder, che in cinqu' anni. Le lagrime, i sospiri, e'l non sperare. Dormendo un giorno in fogno mi parea. Mai non potet per mirar molto fifo . . Se la fiamma degli occhi, che fun fanti. Fuggest il tempo, e il misero dolente. Faffi davanti a noi il Sommo Bene. Volgiti Spirio affaticato omai . O luce eterna, o stella mattutina. O Regina degli Angioli, o Maria. O Sol, ch' allumi L' una, e l' altra vita. Era fereno il ciel di stelle adorno. Dietro al Pastor Dameto, alle materne.

A questa ben lunga serie io vado aggiugnendo una Bal-

lata, che manoscritta è appresso di me, e incomincia. Il for , che 'l valor perde ..

Chiugga finalmente quelto stesso catalogo un Sonetto, che per effere stato creduto suo anche da Monsig. Lodovico Beccadelli nella Vita del Petrarca, darà ora un faggio del comporre di Giovanni in vecchiaia, giacchè moitra manifestamente d'essere dell', ultim' anno di sua vita.

## In morte di Mess. Francesco Petrarca.

Or fe' falito caro Signor mio Nel Regno, al qual salire ancora aspetta Ogni Anima da Dio a quello eletta, Nel suo partir di questo mondo rio. Or fe' cold, dous spello il defio Ti tird gid per veder Lauretta,

Or se' dove la mia bella Fiammetta [1] Sriede con lei nel cospetto di Dio, Or con Sennuccio, e con Cino, e con Dante Vivi sicuro d' eterno riposo Mirando cose da noi non intese.

Deb se a grado si sui non intese.

Deb se a grado si sui nel Mondo errante,
Tirami drieto a te, dove giotoso
Vegga colei, che pria d' Amor m' accese.

Bernardo Ilicino trattando de costumi del Petrarca crise con edel Boccaccio [2] Morro el Fetrarca, lo Muse sue ritema, e quasti de beredit fu successor Rimaseno adonche al Bocchacio, e, in lui risedette la fama de Poetici stadi,

Quantunque men che ottime riufcite sieno le Poesse di Giovanni alle purgatissime orecchie de' posteri y meritano esse con tutto ciò molta venerazione a restessione con tutto ciò molta venerazione a restessione dei primi ad incominciare a sublimarsi nella Poessa Toscana: testimonio ne sia Giannozzo Manetti nella Vita Latina di lui manoferitta y alla quale così da principio: Ioannez Boccaccins epregius sui temporis Poesta, sia Everarca in Poessa Giovani paulo amte successione esperius sui temporia in presta pia Everarca in Poessa Giovani paulo amte successione dei distribuno in Petrarca giusto estimatore delle Opere di lui, il quale al Boccaccio medessimo ferivendo diste: so odo 3 che quel Vecchio da Ravenna (forse Guido da Polenta ) um inesto giudice della Poessa volgare, ogni volta che si ragiona di così satta cosa y egit ba sempre in usuana. A assensa di inera lingo.

## ৽৽৸৸৸৽

## I 2

Delle

2 Per effer morta questa Fiammetra prima del Boccaccio, v. le nostre dubbiezze nel Cap. XVI. 2 nel Comento sopra i Trions del Petr.

# Delle fue Profe Latine !

#### ... CAP. XXII.

Ralle Opere Latine di Giovanni una delle principali si su quella della Genealogia degli Dei . Essa da lui scritta venne a petizione di Ugo Re di Gerusalemme, e di Cipro, il quale gliene sece instanza per mezzo di un tal Donino Parmigiano, uomo di armi , anziche di lettere , il quale al fervizio era di quel Monarca. Tanto si va dal nostro Autore accennando nel Proemio della stessa Opera, al suddetto Re. E quanto al tempo, io per poco crederei, che fosse stata lavorata circa la metà del fecolo, imperciocche nel fine del decimoquarto Libro si fa memoria, come di uno all' altra vita paffato, del Re Ruberto di Gerusalemme, e di Sicilia, il quale ben sappiamo, che mancò di vita l'anno 1343. nella cui Corte si scrive da Martino Hanckio Parte II. Cap. 43. che il Boccaccio praticava. E nel fine del Libro decimoquinto nominato viene un tal Becchino Bellincioni Cittadino Fiorentino familiare del medefimo Re di Cipro, ed ancora vi si parla di Paolo dell'Abbaco, uomo famolo, i quali tutti, siccome viventi, chiama ivi per testimoni di non so qual verità dicendo: Doninus autem. ut audivi, eo fere anno, in quo me primo convenerat, diem clausit, & ob id non eins fidem invocare possum , vivit Bechinus , & Paulus Geometra vivit , bos ego & regiam fidem tuam veritatis bujus testes in terris babeo. Or il primo di costoro, del quale si scorge nel Chiostro di S. Croce di Firenze 'dalla parté di Mezzogiorno l' appresso memoria sepolerale

> & BECCHINI LAPI DE BELLINCIONIS ET SVOK

> > vivca

vivea fino nel 1361. in cui insieme con Salvestro suo fratello si trova negli Studi d' Antichità fatti da Pierantonio dall' Ancifa, efistenti nell' Archivio Segreto di S. A. R. fare compra d'un certo effetto; e tornando indietro, nel 1349. fi trova accasato in Firenze con una tale Gismonda; laddove nel sopraddetto Libro decimoquinto della Genealogia si dice , che allotta era egli in Ravenna, venendo di Cipro. Miglior congettura non fi può fare dal nominarsi quivi Paolo di Ser Piero dell' Abbaco, poichè di lui abbiamo folamente ne' Protocolli di Ser Dionigi di Ser Giovanni da S. Donato in Poggio all' Archivio Generale, che Paolo dell' Abbaco abitando nel Popolo di S. Paolo di questa. Patria, fo testamento nel 1366. in cui ordinò frall' altre construs duo Altaria in Ecclesia S. Trinitatis, unum. a dentris, & alterum a finistris Altaris majoris in bonorem SS. Apostolorum Petri, et Pauli, disponendo ancora de' Libri fuoi famoli d' Astrologia: non dando per altro fastidio alcuno, che di esso Paolo scriva il Crescimbeni [1] che egli vivea nel 1328. poichè non per quefo fi prende diverso indizio del suo morire che su come fi diffe nel 1266, o poco dipoi. Fece fopra essi Libri poscia alcune sue Apriotazioni Iacopo Micillo, e fi veggiono nell'impressione di Basilea in foglio del 1522. fatta per Giovanni Hervagio : lo che sia detto di pasfaggio, e in grazia della opportunità, che ci si è quì prefentata.

Una delle prime impressioni di questa Opera si sui in foglio nell'appresso guita: Genealogie Dorum Gentium loamir Becatti de Certaldo ad' Uponem inclytum Hierufalem & Cypri Regem. In fine: Ventiti impressionamo falutir M.CCCCL.XXII. Nicolan Stromo Duct et licissimo impe. Vi ha anche sul fine una Tavola de' nomi propri, e delle cose notabili divista per alfabeto da Doanenico d'Arezzo ad instanza di Coluccio Salutati, siccome si vede in fine della Prefazione satta da esso Dome-

Comment, Vol. II. Par. II. Lib. III.

nico alla Tavola, per leggetfi vi: Quod quidem opur assumps ad instantam inspira voir Coltutt Piere Canellarie Floarentini, ego Dominicus de Aretto Grammatice, atque Rhetorica Dollor, atque Prosessione, Doc dante, sic incipiam. Dopo questa Tavola vi sono alquanti versi intitolati: Versus Dominici Silvestiri de Florentia siper quiniciente. Libris Genealogiarum; Cose, che ne mostrano il optes gio.

Quanto però al giudicio, che fu sempremai dato di quelta Opera della Genealogia degli Dei, non mi è ignoto, che per quanto lo lodi Gherardo Giovanni Veffio nel Libro III. degli Storici Latini Cap. I. dicendo del Boccaccio: Magnam eruditionis, & industria laudem retulit opere memorato, quod Genealogia Deorum vocat ; caricata è di qualche biasimo da Paolo Cortesi nel suo Libro De bominibus doctis, ciò, che io avvertii nelle mie Note ad esso Libro; cosa per altro, che sece ancora Baldassare Bonifacio scrivendo di lui: Theogonia non admodum accuratus, & Mythologie non fatis idoneus enarrator. E Paolo Giovio: Obfolestunt enim , & agre quidem vita fratium retinent Libri de Genealogia Deorum varietateque Fortuna, et de Fontibus accurate potius quam feliciter elaborati . Ma chiunque con fano giudicio rifguardandoli, si pone davanti la malagevoleze 22, che vi avea in quel tempo, dirò così, infelice, di apprendere le cognizioni vastissime della Cronologia, della Geografia, e sopra tutto della Mitologia, darà sentenza diversamente. Fu tradotta quest' Opera da. Giuseppe Betussi molte siate da noi nominato, e stampata in Venezia nel 1644. col Rimario, e Sillabario di Udeno Nifieli.

Quello sesso, che abbiamo pur ora detto delledifficoltà avute verisimilmente dal nostro Autore nella Genealogia degli Dei, quello di si vuole delle altre sue Operette De Mulieribus claris, De cassibus illustrium Virorum, e De Momibus, siumnibus, siagnis, ac lacubus, 6 maribus.

Quan-

Quanto a quella De Mulieribus claris, le diede egli principio da Eva, e la terminò in Giovanna. Regina di Gerusalemme, e di Sicilia, figlinola di Ruberto, la quale confegui il Regno per la morte del Padre l'anno 1343. Quindi condottala a fine la indirizzò Muliari clariforma Androa de Acciarolis de Florentia. Alia Villa Constille; e per quanto riferifce la Breve menioria della Nobilta della Cafa degli Acciainoli (1) forella di Niccola Gran Sinifcalco, e moglie di Carlotto Alto Conte di Monte Rofi, e di Altavilla : dicendo a lei nella Lettera dedicatoria per modo di etimologia , che Andres Graci , quod Latini dicimus Hamines. Questo nome di Andrea dato ad una Donna non è nuovo tra noi a siccome ad alcuno va sembrando, posciachè in un Manoscritto presso di me, che fu già di uno de' Portinati, lo leggo: Ricordanza, che Leonardo fanciullo di Ricovera di Folchetto di Manetto de' Portinari , e di Madonna. Andrea fua moglie , e fielinola de Guido del Fabbro Talofini nacque in Fitenze ec. E in una carrapecora di quetto Archivio di Ceffello fegnata: E ra fi legge essere siata moglie di Scolaio di Nepo Spini di Firenze Madonna Andrea. Un' imprefione di quest' Opera fatta fu nel 1473. in foglio Ulma per Io: Zemer de Rentingen; ed altra nel 1529. Berna Helvet per Maibiam Apianium

Una delie prime veissoni di essa Opera su satte de E. Antonio da S. Lupidio della Marca. Niccolò Sassetti nostro Cittadino, che siori verso il principio del secolo decimoquinto, la ritradusse di pele nuovo, e la sua traduzione si ritrova MS. in un Codice in cartapecora nella famosa Mediceo-Laurenziana al Banco LXII. Codice XX. Vincenzio Bagli ne diede alla luce una versione anch' egli, senza dar conto se fatta da se, o da altri, e si trova stampata in Ventia per Musifro Zuanne de Trino chiamato Tacuino de l'anno de la natività di Chri-

<sup>1</sup> impress. in Pir. 1611. dietro un Poema di Maddal. Salvetti Acciainoli.

Gbrisso M. D. 71. dedicandola il Bagli stesso a Lucrezia figliuola di Ridolfo Baglioni, moglie del Capitano Cammillo Vitelli.

Ma tornando a proposito, l' altra Operetta De cafibus illustrium Virorum, fu da effo Autore diffinta in nove Libri dedicandogli, secondo il Manetti, ad Carolum Cavalcantem egregium Equestris Ordinis Virum, ac Regni Sicilia Prafettum. Questo Carlo non fi vede nominato negli Alberi di quella Famiglia, pubblicati nonha molto nella Causa vertente tra' Cavalcanti di Napoli, e gli Eredi di questi di Firenze, ne' quali io intanto ne ho fatta diligente inchiesta, in quanto io bramava trovare di questa Operetta il tempo, in cui fu fatta. Or non vi effendo, ho ftimato, che fia errore del Manetti, o sivveto del copiatore, e che fi debba leggere affolutamente nel modo, che fta in. una copia di essa Operetta, che si dice essere stata. appresso il celeberrimo Antonio Magliabechi, oggi nella gran Libreria da lui lasciata al pubblico, cioè Generoso Militi Domino Maghinardo de Cavalcantibus de Florentou o praclaro Regne Sicilia Marefe. Tanto maggiormente, che Scipione Ammirato trattando della Famiglia Cavalcanti pone, che Mainardo con Amerigo suo fratello viffe fotto l' Imperio della Regina Giovanna; e Biagio Adimari nella fua Istoria Genealogica della Famiglia Carafa ftampara in Napoli 1691. afferisce : Mainardo Cavalcanti fu Maresciallo del Regno di Napoli, the mori nel 1280. Nel 1278, fu mandato Ambasciadore dalla Reina Giovanna al Pontefice Urbano . E ben questo Maghinardo fu sepolto nella Sagrestia di S. Maria Novella della Città nostra con bellissimo Epitasho in verfi, il cui fine è

OBIIT AN. DNI. M.CCCLXXVIIII. DIE XXII.
FEBRYARII.

Questa Opera su parimente tradotta da Giuseppe Betussi, e stampata con dedica al Conte Collatino di Collalto per le stampe di Andrea Arrivabene di Venezia.

nel 1545.

L'ultima delle menzionate Opere, cioè De montibus, fylvis, fontibus, lacubus, flammibus, flagnes, fen palladibus, & de diverfir mominious maris, venne imprefía in Venezia nel 1473. Tradotta venne pofcia da Niccolò Liburnio Veneziano Piovano di S. Fofca di Venezia, benchè creduto da alcuni Frate Domenicano, Autoredi molte Operette di erudizione. Tal versione uscli in 4. quando che sosse, e enza nota alcuna d'imprefsione, dedicata a Monsignore Messer Bemedetto di Marsini chiarifimo Cavalier Gerofolimitano, Ricettator magnanimo della Sacra Religione, e di Verona meritifimo Commendatore.

# Delle sue Prose volgari .

# C A P. XXIII.

Uella tra le Profe volgañ di Giovanni Bocaccio, che ha renduro il nome di-lui celebratiffimo per quella utti i fecoli, vale a dire il Decamerone, à quella appunto, della quale noi non dobbiamo adefio favellare ne poco, ne punto; poiché dec effere amplif-

sima materia di ragionare altrove.

Seguir facciamo ad effa l' Ameto, Opera mitchiata di profa, e di rima; indi la Fiammetta, il Filocolo, ed il Corbaccio, lodati altamente dagli Scrittori d'ogni tempo. Se dei primi accennano i moderni Compilatori del Vocabolario della Cruca alquanti Teffi MSS, da poterfene valere con più ficurezza, che delle ffampe; del Corbaccio ne citano un Teffo nella infigne Libreria di S. Lorenzo, che è nel Banco XLI. dellamedefima unito al Decamerone, di mano del famolo Francefco di Amaretto Mannelli.

K

#### DELLA ILLUSTRAZIONE

Una delle primiere edizioni dell' Ameto, che vi ha chi crede, che Giovanni il componesse a Pazzolatico. Villaggio poco discosto da Firenze, si è, per quanto io ho poruto scorgere, quella fatta in Roma nel 1478. fedente nella Cattedra de Piero lo Angelicho Paltore Sifto IIII. Pontefice Maximo nell'anno VII. del suo felice Pontificato; la cui dedicazione fa Al gloriofo Principe et felice Signore Giovanni de Ruvere de Aragonia Ducha di Sora, et della Alma Cipta di Roma illustre Prefecto, Luca Antonio Fortunate Fiorentino. Altra impressione fi ha de' Giunti di Firenze 1521. Altra ve ne ha colle Offervazioni in volgare Grammatica di Girolamo Claricio uscita in Milano a spese di Andrea Calvo nel 1520. il quale la dedica a Messer Giovan Pavolo di Roma Gentilbueme Milanese (1). Altra edizione ve ne ha di Venezia dedicata a Giovanni Serrittori Patrizio Fiorentino. Altre ristampe ne sono altresì colla dichiarazione de' luoghi difficili di Francesco Sansovino fatte in Venezia nel 1558. e nel 1592. e dal medesimo alla Nobilissima Madonna Gafpara Stampa indirizzate.

Vengo ora alla Fiammetta, una delle edizioni primiere di cui si è quella, che uscita, donde che fosse, nel 1480. ha ivi questa intitolazione Latina : Iobannis Bochacii viri eloquentissimi ad Flametam Panphili amatricem Libellus materno fermone editus incipit, dedicata da un tal Francesco Duppo a lobanne per propria virtu Conte di Tursi figliolo de quillo Illustrissimo Ruberto Sanfeverino. Una edizione ne è de' Giunti di Firenze del 1517. ed altra di loro del 1524. a Cosimo Rucellai Patrizio Fiorentino diretta; ed altra ancora del 1523. e oltre a tre impressioni del Giolito s l' una del 1542. la seconda del 1558. dedicata alle gentili, et valorose Donne della Città di Casale di Monserrato , la terza del 1562. ] impressione ne resta ancora. di Filippo Giunti di Firenze indirizzata a Iacopo di Francesco Nerli nobilissimo Fiorentino, Reggente dell' Ac-

a Ha in segno di flima privilegi di Leon X. e del Re di Francia.

eademia de' Defios, in data degli 11. di Luglio 1594, Per tralaciarne a bella posta più altre impressioni, una delle quali è del 1740, di Venezia da Tizzone Caetano di Poi raccomandata alla Signora Dorotea di Gonzaga Marchefana di Bitonto.

Del Filocolo, o Filocopo, che dir fi debba, notar si può in prima qualmente il Muzio Giustinopolitano afferma, che il Boccaccio scrisselo di minore età, che non fece le Novelle; e che questo scrisse ad altrui richiesta, quelle per elezione sua propria; del che sia. la fede presso del Muzio. Un' edizione rivista da Tizzone Gaerano di Pofi, e da lui dedicata alla Signora Cammilla Bentivoglia Tizzona, si è di Venezia del 1538. preceduta da un'altra di Venezia pure del 1514, e seguita da altre ivi fatte nel 1551. e nel 1554. corrette, e alla vera lezione ridotte da Francesco Sansovino; e poscia da altra co' Testi a penna alla vera lezione ritornata. per le stampe di Filippo Giunti con dedica all' Illustris. ed Eccellentiff. Sig. Donn' Antonio Medici Principe di Capettrano fotto l' anno 1593. Per non parlare d' un antica edizione di Napoli fenza data colla Vita del Boccaccio scritta dallo Squarciafico.

1 a car. 34. edir. de' Giunti 1594.

una del 1723, ed una del 1794, altre di Venezia del 1716, del 1784, del 1792, del 1791, una di Lione del 1790, altamente lodata da Diomede Borghefi (1) afronte del biafimo grande datole dal Muzio nelle Battaglie. Anche Francefo Bocchi nel primo Libro de' fioi Elogi tosì di tale Opera fa tefitimonianza: Non definat, que popululum, quod Lubyrinibus inferibiture, eodem babeant in precto, quo Decameron babetar. Quell' Opera fu melsa in tima da un Ser Lodovico Bartoli Notato biorentino.

Avvi finalmente l' Urbano, flampato delle prime, volte nel 1526, in Venezia col titolo: Historia molto dilattevolte di M. Giovanni muovamente ritrovatta, fillampata ivi nel 1530, e in Firenze nel 1538. Delle quali Opere fia detto ora per ogni volta, che foile itato conveniente, non abbiamo pretefo di dare mai efatto conto d'ogni edizione, ma bensi notarne alcune delle più anti-che, deducendo per efic la reputazione del loro Autore.

# Di altre produzioni della sua Tenna.

#### CAP. XXIV.

On meritano d' effer passate in silenzio le Lettere, che essistano, parto della fioritissima penna del gran Boccaccio, avanzate alla voracità infaniabile del tempo.

Delle prime (critte adunque parrebbe, che fostequella, che paffa come diretta a Cino da Piftoia, se la data fosse giusta (2). Segue quella a Niccola Acciaiuoli, la cui data può essere parimente stata alterata. Ne viene poscia quella scritta a Francesco Priore di S. Apostolola quale nel mio buono esemplare a penna ha la data del 1367. Di questo Priore della Chiesa de SS. Apo-

<sup>1</sup> Lett discors. Par. II. 2 v. i noftri sospetti d' anactonismo nel Cap. IX.

stoli di Firenze [ giacchè mi viene in acconcio il parlarne ] così scrive il dottissimo Signor Anton Maria Biscioni nelle Note a questa medesima Lettera.: Mester Francesco Priore di questa Chiesa, uomo assai rapputrdevole, fori interno all' anno 1350. E fe in. questa Pisiola il Boccaccio parla con esso alquanto risentitamente . cognoscendos la cagione effere stata un accidente di Corte, ne quali il più delle volte ne i principali, ne Ministri ancora hanno parte veruna, prendo occasione di fospettare, o che questa Lettera sia stata scritta da scherzo, e per bizzarria di talento, o che l' Autore non fosse ben fincerato della versta delle cose, essendo per altro, tanto questo Priore, che il Personaggio, di cui in. effa fi parla, di ben distinta fama, e reputazione. L' istesso Boccaccio le pubblica per uomo letterato in que--fra Pistola alla pag. 210. v. 17. di lui dicendo: tu che fe' uomo letterato. Monfig. Lodovico Beccatelli nella Vita del Petrarca parlando d'ejjo medesimo dice: Simodi [1] a chi molte epefiole ferive, fu nome finto. Domandavafi Francefco di Santo Apostolo, Fiorentino, e suo caro amico . Il pid lodato Canonico Salvino Salvini m' ba fomminifirato di questo personaggio la seguente notizia: All' Archivio Generale di questa Città di Firenze in un rogito di Ser Tino di Ser Ottaviano da Pulicciano, fi legge nel 1257. Dominus Franciscus, olim. Niccolæ Nelli populi Sancti Laurentii Prior Sanctorum Apostolorum; il quale io trovo Vicario del Vefcovo Fiorentino Fr. Augiolo Acciainoli nel 1351. Era egli della Famiglia de' Rinucci. chiamati di Nello [2] dal suddetto Nello di Rinuccio avolo suo, il quale sette volte sede de Priori dal 1296. al 1214. e nel 1215. fu Gonfaloniere di Giustizia. Il fuddetto Niccola , padre di questo Mess. Francesco fu anch' egli de' Priori negli anni 1324. 1327. e 1334.

<sup>3</sup> altri legge Simonide. 3 La Novella CLIX. di Franco Sacchetti contiene ciò, che fegul una volta a Rinuccio di Nello, che flava da S. Maria Maggiore, ed era di questa Famiglia, per conto di un suo cavallaccio.

e Gonfaloniere di Giustizia nel 1220. E Lorenzo fratela lo di Niccola fu de' Priori nel 1342. Io poi posso soggiugnere, che in un Manoscritto in foglio reale presso di me si legge essere stata rimessa una Causa l' anno 1349. in Venerabiles Viros Dominum Franciscum Priorem Ecclefia SS. Apostolorum de Florentia, & Petrum Plebanum S. Alexandri de Giopolis, et Donnum Petrum Magistri Falchi Vicarium S. Felicis in Piazza de Florentia. fimilmente aggiugner pollo, che questa Lettera di Giovanni Boccaccio a lui, nel mio manoscritto molto corretta, va notando nella intitolazione, che allora chefu scritta M. Francesco era a Napoli Maestro di Cafa di M. Niccola Acciainoli Sinifealco del Re di Sicilia. Oltrediciò in una Memoria spettante al Monastero di S. Maria della Disciplina del Portico presso a Firenze, I comunicatami da Persona assai studiosa, e che le primiere Memorie di quel Luogo fi prese già lodevol cura di raccogliere | veggio un rogito fatto da lui l' anno 1240. leggendosi & Franciscus. Niccola Nelli Clericus Imperial. aut. Notar. et Iudex Ordinarius, et Dom. Episcopi Notarius, et Scriba, che vale a dire già Notaio Vescovile sotto Francesco de' Salvestri. E similmente în un' altra Scrittura appartenente allo stesso Monastero . vi si sottoscrive con apporte il suo segno come Notaio. Ma dove lasciamo noi, che Ferdinando Leopoldo del Migliore nella Firenze Illustrata parlando di S. Giovannino de' Gesuiti nota, che vertendo una differenza intorno alla Fabbrica di quel Collegio, fu rimessa in tre prudenti, intra i quali era Francesco Priore di S. Apostolo?

Dell' anno 1360. ftimo io, che possa essere la Lettera al Cav. Pino del Cav. Giovanni de Rossi, perché in quell' anno la sciagura gli avvenne di esseradito dalla Patria; soggetto, cui risguarda la consolazione, che perentro ad essa Lettera il Boccaccio gli da. Tanto stima il Salviati. Questa è impressapiù volte, stall' altre nelle Lettere de' tredici Uomini illustri.

La

La Lettera a Cino, e quella a Niccola Acciaiuoli tengono al cuni, che sieno state scritte dal Boccaccio Latinamente.

La Lettera alla Fiammetta, oltre l'edizione mentovata a car. 42. è imprefia tralle Lettere di tredici Uomini illustri stampate in Venezia 1564, ove è notevole la data di Napoli a' 15. d'Aprile 1341, per non parlare d' un'altra edizione, che se ne se colla Tessesta.

Una ve ne ha a France(co di Messer Aleffandro de Bardi Mercante Fiorentino feritta a Gaeta, della-quale niuna cosa occorre dire, suor solamente, che essa nel mio MS. ha di buone, ed utili lezioni da farneali occorrenza capitale.

Tralascio una sua lettera scritta a nome altrui,

come dubbia .

## Delle Opere poco fondatamente ascritte al Boccaccio.

#### CAP. XXV.

Herardo-Giovanni Vosso nel Libro III. De Historica Latinir, a ragionando brevemente del Boccaccio, ha incortrato la sorte di chi emendandone alcuni sbagli, ed aggiugendo di bone, e necessarie norfaie, ha renduta quell' Opera più utile, e più gradira. I sivi Giornalisti d'-Italia ne sono stati lodevolisimamente gli ampliatori uno de qual il dottissmo Sig. Aposso lo como, spiendore della Letteratura presence, faria desiderabile, che si fatte siunte in un bellissmo Corpo al pubblico donasse. Or su quelle parole del Vossio: Sa caquistò nome il Boccaccio cel ripierto stell' Issiria Romana, così vanno dicendo: Epi è misto da dubitare, che tal Opera sia veramente di tui. Ella nici dalle shame di Colonia in 8. nel 1584. [1] e l' anno seguente in Argente.

<sup>3</sup> Martino Hanckin trattando De Romanar, rerum Seriptoribus Par. I. eap. 43. attributice questa ediz. all' anno 2534.

tina pure in 8. Incomincia la narrazione da Romolo fondatore di Roma, e la finisce in Nerone. Ed jo per poco dubiterei, che di questa volesse dire il Bembo qualora credette avervi avuto una versione della prima Deca di Tito Livio fatta dal Boccaccio, fecondo che avvisa il chiariffimo Sig. Conte Auditore Giacinto Vincioli di Perugia nelle sue molte Notizie d'abbondevole erudizione fornite, e ultimamente stampate de' Libri rari pag. 102.

Su quelle parole poi Scriffe delle guerre de' Fiorentini [ Iacopo Filippo (1) da Bergamo specifica quelle cot Duca di Milano, e col Re d' Aragona; I della presa de Costantinopoli, ed altre Opere ricordate dallo stello l'adre-Bergamasco, che sono la Vittoria dei Tartari contra i Turchi, quelle di Sigismondo Imperadore contra i medesimi, l' Eresie de' Boemms ec. (2) vanno dicendo: Ma come mai può avere scrisso il Boccaccio si fatte cose, le quali accadettero tanti anni dopo la morte di lui, e quasi tutte nel secolo susseguente? Dall' autorità del Bergamasco fi lasciarono tirar nella rete anche prima del Vossio il Pocciante (3) e'l Gesnero (4) . L' Itinerario al Sepolero del Petrarca, che dall' Allervordio a c. 337. vien riferito come Opera del Boccaccio; è fimilmente chimerico. Così adunque scrivendo eruditamente i dottistimi Giornalisti risparmiano a me la briga di far sopra di ciò alcuna parola.

Nè fia però, che io taccia di queste altre supposte fatiche sue. Nel Volume CCLXXXV. della Libreria Ambrofiana, efiftente adeffo nella Cefarea fotto il num. VII. si legge: Ioannes Boccacii Libellus de insigni obedientia & fide uxoria ex Italico in Latinum translatus a Leonardo Aretino; cuius etiam Prafatio ad eundem iam memoratum Boccacium prafixa est. Di che è da vedersi il Lambecio Lib. II. Comment. de Biblioth. Caf. Cap. VIII. pag.

<sup>4</sup> Suppl. Chr. ad an, 1164.

<sup>2</sup> Tali Opere sono annoverate ancora da Paolo Frehero, e da più

<sup>3</sup> Cat. Script. Flor. pag. 92.

<sup>4</sup> Bibl. Univers. pag. 390.

#### DEL BOCCACCIO PAR. I.

924. Or quefto steffo Trattato nel Volume CXI. della medefima Ambrofiana è attribuito al Petrarca, ficcome il medetimo Lambecio a car. 802. di detto Libro II.

In un impressione del Decamerone fatta in 4. per Filippo di Giunta Fiorentino l'anno 1516. adi 29. di Luglio, si legge una Prefazione al Lettore col titolo Meller Giovanni Boschassio al Lettore. Se questa possa effere sua, si giudichi, non dico dal non trovarsi in verun Telto a penna, ma folamente dal farsi menzione perentro ad effa, dell' Arte della stampa, che tanti lustri dopo del Boccaccio su inventata.

Si trova Dialogo d' Amore di M. Giovanni Boccaca. cio; interlocutori il Signor Alcibiade, & Filaterio piovane , tradotto di Latino in volgare da M. Angele Ambrosini; stampato in Venezia 1584. con Dedicatoria d' Angelo Ambrofini Al magnifico M. Aluigi Lippomane fu del Clarissimo M. Giovanni; ristampato poscia nel 1586. nel 1592. e nel 1611. Di questo se sia veramente suo parto ne lascio altrui il giudicarlo ; tuttoche Giovanni Cinelli nella Scanzia XI. della fua Biblioteca volante mostri di crederlo tale.

Finalmente Iacopo Gaddi De Scriptoribus non Ecclefiasticis va rammentando manoscritta la Storia del Canonico da Siena in foglio; la quale se sia Opera del Boccaccio, ne lascio parimente altrui il giudizio ; soggiugnendo ivi il Gaddi le Definizioni del Boccaccio fatte in rima da Iacopo del Minoccio da Siena in 4. lo che sia detto per non passar nulla in silenzio di quello, che su questo proposito ci pare d' aver veduto.



De Codici, che Giovanni Boccaccio trascriste.

#### CAP. XXVI.

Rattandosi finalmente di tutto ciò, che ha operato la dotta mano di Giovanni Boccaccio, non voglio tacere di alcuni infigni Codici, che egli in vita fua fi prese cura di lasciarci, quantunque di effi egli non fotse altro, che il copiatore. Io mi varrò nel rammentarli delle parole di Giannozzo Manetti nella Vita di lui, e fono le appresso: Multa librorum volumina propriis manibus transcripsit, ut per banc pene assiduam Codicum. transcriptionem magno legendi, quo tenebatur desiderio, fatisfaceret. Plurimorum, que ab en transcripta fuere, testis est non ignobilis Bibliotheca, quam Nicolaus Nicoli vir apprime eruditus in Bafilica Santte Augustini multis post obitum Boccaccii annis, fuis, ut dicitur, impensis edificavit, ubi postea omnes. Poeta Libros, una cum operabus ab co Latine editis, egregie condiderunt, ut perpetuum quoddam maxime, at pene incredibilis in transcribendis Codicibus diligentia testimonium posteris extaret. Questa Libreria mi penfo, che sia quella degli Agostiniani di S. Spirito.

La testimonianza del quale Scrittore, come di perfona chiara, e nominata io più valuto, che il mendicato motivo di tali copie che adduce Luca Antonio Fortunato pur Fiorentino, qualora in dedicando l' Ameto nell' edizione, ch' ei ne fece, scrive di Giovanni, che per seguire la faculta poetica divenne a tale stato, che per substentare la vita, gle bisognò qualche volta. scrivere apprezzo, si come molii Libri di sua mano scripti manifestamente mostrano. E bene il Sansovino nella Vita. del nostro Giovanni ebbe a dire, che egli fu per natura forte sdegnoso, e non volle ne scriver cos' alcuna per premio, ne fervire alcun Principe.

Forfe

Forfe però ebbe in veduta anche questi Libri traciritti un certo Rettore della Chiefe di S. Maria a-Castello, autore nel 1378, d'un antico Comentario, il quale da Vincenzio Marzi su donato, al tempo di Bastian de' Rossi, al Granduca di Toscana (1) comecche farisse su esto concentario: The tempore si foruit l'asiner Boccacciae Dostor utrissigue luris, qui trigintaquatuer volumna librerum compositi, potendo essere, ch'ei computafe nel noverto de trentaquattro volumi, ch' ei forse vide, anche quei, che non erano produzione della su mente; sebbene di ciò è ora malagevole l'indovipare, giacetnon sappiamo a parte a parte la distribuzione di si fatti volumi, che originali non si trovano.

Donde fossero occasionati gli Scritti Toscani suoi

#### CAP. XXVII.

Oscrvazione è stata di molti non informati di quello, che noi siamo per venire ora altre, che passa tal divario dal Decamerone del Bocaccio, sappellato da Alessandro Sardo (2) e da più altri Poessa; alle altre Opere, che o in Profa, o di no Verso scriffe egli nell' eta senile, che non sembrano di un solo Autore, ma piuttosto parto essere di due diversi. E ben de Componimenti dell'ultima sua etade qualche saggio se ne diè da noi di sopra.

Chiarifce però questa difficoltà con opportuna reflessione Monsig. Giusto Fontanini Arcivescovo d' Ancira L 2 nella

s v. la Lett. di Bast. de Rossi a Flaminio Mannelli ragionando del Tasso a 54.

<sup>2</sup> Alessandro Sardo Ferrar, trattando della Poes, di Dant, scrive, che il Bocc. e il Giraldi nelle loro Novelle sono Poeti.

nella fua ultima edizione dell'. Eloquenza Italiana , ove, moftrando egli certa amarezza, che non fo come, nel petro nodriva verfo alcuni Letterati delle paffare, età, e della prefente, non lafcia occafione alcuna di cenfurare: ma contutroquelto di Giovanni Boccaccio dice vero affermando, che egli ebbe a cangiar vita, comecchè in un fenitero deptravato paziaffe, e chi il Petrarca in una Epifola. venne a lodatio del propofito formato di cotal cangiamento: il quela, perchè bens' intenda, convien natrare un avvenimento, che porta feco proplifità di parole.

Il Beato Pietro de' Petroni Senefe Certofino, Amico, e Concittadino del celebre Beato Giovanni Colombini, avanti il suo passaggio all' eternità della gloria, accaduto nel 1361, ai 20, di Maggio, diè commissione al P. Giovacchino Ciani suo Compagno, di portarsi col venire a Firenze, da Giovanni Boccaccio, e riprenderlo de' fuoi scritti men che onesti, con iscoprirgli alcuna cosa dell'animo suo così segreta ad ognuno, che solamente era a Dio benedetto palese, e con intinuare in lui gran timore della proffima morte da lui tenuta come assai lontana. Così il Fontanini, donde ha tolto il fentimento presente Gio: Alberto Fabricio nella sua Bibliotheca media, et infima Latinitatis (1) cioè: Monuit eum S. Petrus Petronus, ne scriptis suis praberet exemplum nequitia, qui etiam mortem ei instantem pradixisse tradetur in Actis Sanctorum Maii Tom. VII. pag. 228.

Per altro miglior configlio mi fembra il riferir qui uttroquanto l'avvenimento colle parole, che tratte fi veggiono effere dalla Vita del Beato Pietro feritta dal B. Giovanni Colombini feffo in volgare, come quegli, che al dire di Feo Belcari nella Vita di lui, mon fepre mi Gramatica, ni daltra Scienza per illudio acquifiare, percebinfuo da puerizia attefe alle mercanzie, e e tradotta poi in Latino da Bartolomimeo Certofino, onde i Bollandifi dettifismi la vanno intitolando: Vita a S. Joanne Golom-

<sup>1</sup> Vel. I. Lib. 2. pag. 68.

bino Italice scripta , Latine a Bartholomeo Senensi exornata (1) ... E ciò con ragione, a differenza d' un' altra Vita del B. Pietro Petroni descritta da Tommaso Simoncelli Ferrarese (2) nella cui Lettera al correse, e pio Lettore in questa guisa si ragiona: I primi, che tramandasfero ai posteni le azioni del Beato Pietro Petroni furono el Beato Giovanni Colombini Fondatore della Religione de' Padri Giesuati, e Niccolo Vincenti, entrambi Senesi. Esti circa gli anni di nostra salute 1262, avendole descritte in Lingua volgare, ne formarono un Libro altrettanto degno di fede, quanto che non solo furono contemporanei al medemo, ma eziandio vissero longo tempo sotto la di lui direzione. nelle case appartenents allo fpirito, e percio testimonj ocu-Luis per lo più di quanto egti diffe, e fece, prima, e dopo la sua morte. Essendo poscia quasi miracolosamente dope due secoli, e più, capitato detto Manuscritto nelle, mani del Molto Reverendo Padre D. Bartolomeo pur Senese, e Monaco Professo della Certosa di Firenze, s' accinfe egli a ridurre in buon ordine, è disposizione le materie in effo contenute, che parte per l'antichità, e parte per la loro telfitara indistinta, e confusa, parevano poco atte a leggerfi, ed a capirfi. Così avendole detto Padre con estraordinaria diligenza coordinate , ed abbellite , l' unne 1619, le diede alle stampe espresse, e descritte con tal elegante latinità, con metodo così regolato, e conannotazioni così ben concludenti in comprobazione di quanto feriue, che miente più poteva defiderarfi da uno fiudiofo, pio, e veridico Scristore, qual egli è veramente.

Il B. Giovanni Colombini adunque, al inferire di questo Bartolomnico, nel Cap. XI. così in quel suo modo andò narrando: loachismu: « ergo cum sibi maiores in dies spiritus, & animos ad ea, qua reliqua illi erum Petri mandata excomposito cunada suneret; Seni ingenti lettita paudicque pessessimi propriestivity. E seni ingenti lettita paudicque pessessimi propriestivity. E seni ingenti lettita produciona pessessimi propriestivity.

<sup>1</sup> la Dedica della medesima al Card, Carlo de' Medici è in data del 1619.

<sup>2</sup> flamp. in Venez. 1702.

arripuit. Quo simulatque pervenit, inter alios Ioannem. Boccaccium virum litterarum fane fudiofum , atque tunc temporis Hetrusca eloquentia facile principem, adut; enmque benevolentia comprehensum, gravi oratione, remotis arbitris appellat , Primum fo loachimus dicit. wiri Des Petri Senensis juffu illum convanire; quem licet vivoentem, de facie nunquan noverit, ipfe tamen Beato Viro, devino id agente confilio, optime cognitus ; deinde eiufdem Sancti Virt vitam, virtutibus, & fanctimonia infiguem demonstrat, &c. quaque Christo Domino demonstrante pravaderat , exponit . Quod fecum Vir beatus illius vita ftatum per abrupta. Tittorum aberrantis miseratus, dum erat in humanis, eum per fe orare, atque abfecrare, ut quanto in diferemine eserna damnationis verfetur, eteam atque etiam videat & mores in melius commutet. Ad bec luxum, cocofque simul errores, in quibus misere ad eam diem sacuerat, ad amasoria fludia incumbendo , detegit; indicasque pariter quas peccandi occasiones mortalibus obtulerit, fuis videlicet vulgatis lucubrationibus; majorefune allaturum; in dies , ni tale confilium mentenque abisciat feribendi . Quoniam es ingenis praffantia, divino illi praffita muuere, in Dei gloriam Sanctorumque abufus, eam dicendi vim, & copiam, quam ciusdem ingenis prasidio adeptus erat, in proximorum perniciem adhuc retinebat, atque adeo in obsequium Satana, boc est ad inanem gloriam colligendam, bonoresque captandos potius, quam in Dei fervitium , einfque propagandam, glorium , in apersum fuit. proferendis vigiliss impendebat; que quidem lucubrationes nibil aliud agunt , wife ut bonos depravent mores , ex quibus recta castaque vivendi ratio pendet Gc. Quin etiam vide, quafo te, Ioannes [ adrecit Ioachimus ] quid premii , laudifve ad colestem felicitatem comparandam apud Deum consequi te posse puter, cum teipsum bostem pudicitia, laxamentum luxuria, & libidinis palam conflituis; & qua adbuc scripta edidisti, instrumenta perinde diaboli fint , ad instruendas , & alliciendas in Venerem animas Gc. Te igitur, qui verbis, scriptis simul, & moribus turpitudinis, & lascivia ceteris exemplum prabes, qua mala sempiternaque supplicia, ni ad meliorem frugem te receperis, maneant, perpendas velim . Non parcam, Ioannes, auribus tuis, nec illis unquam ferviam, ut tue faluti consulam; idque magis, quod bac non utique ego, fed per me Petrus, dum banc celi lucem adspiceret, tibs inculcari iuffit . Quocirca eiufdem Beati Viri verbis rogo, bortor, denuntio, at visum, quam nunc agis, offensione plenam, deponar; ut poetica studia abiticias; & exitialem poeticen illam deteffatus, que tibi bactenus fuit impedimento, quominus [ ut abs te officii ratio pietasque Christiana exigebat | veræ virtutis cultorem to cunclis exhiberes, boneflieremve tandem aliquando tuorum fludiorum morumoe disciplinam ineas. Que omnia si persequi detrectaveris , exploratissimum babeas, ex eiusdem. viri pradicto, non longe abfore quin tue protervie pænas persolvas; & propinquiori quam animo conceperis interitu, profana fludia tua simul & animam finias . Segue poscia la Vita stessa a dire, che sece gran breccia al cuore del Boccaccio il venirgli palefato quel, che si accennò di fegreto, che niuno fuor che Iddio poteva lapere : e che cum apud se statueret e peccatorum cono emergere, 6 ad fanitatem officiumque redire, tam etiam omnia poetice findia deserere, omnemque librorum supellettilem divendere animum induxit .

Abbiamo parimente notizia di questo fatto da... Marzio Imperiati, o chiunque sia, che sotto questo nome diede fuori l'anno 1031. In Siena in rame I Notabili (1) della Vita del Beato Pietro Petrori nobili Senese con dite: Il Boccaccio per le fue parole emendò i fiori feritti, e la fue vita. Quindi so mi lusingheres, che degli scritti suo più gassigati dopò questo rempo fossero le Spieganioni dell' Egioghe, fenta fallo le sue. Fatiche sopra Dantes, e se vero sosti il ricordo riferito del MS. del Vinsine Fiestano, questo sesso poema.

Del

s flantp, in rame in foglio volante dedicati al P. D. Bonaventura Bennati Priore della Certosa di Siena.

Del prepararsi alla morte, che fece il Bocsaccio.

#### C A P. XXVIII.

Avere io così intitolato il Capitolo prefente, è fato in gran parte per lo titolo, che dato fu malavvedutamente da qualche editore inesperto alla qui annessa lettera del Petrarca, cioè Ad Ioannem de Certaldo de Vaticinio morientium.

Di tutto il narrato fin qui ftordito rimanendo il Boccaccio, ne diede parte all' amico fuo Francesco Petrarca nominato nella Vita; in conferma di che

essite tuttora del Petrarca stesso la risposta, ed è lafeguente [1]

Magnir me monsfrir implevit, frater, Epissola ua, quam dam legerem, slupor inpens cum ingenti merore, certabat. Uterque abiri dam legisem. Qnibur enum cauciti, nss bumentibut, tuaram lacbymarum, tuajue samzoini obitus mentionem legere potui, rerum nossun omnino, solique inbians verbis? Ubi demum in rem issam intermissione, descripte, mutatur issico animi statur, must stex solico animi statur.

& Stuporem Seposuit, & mærorem .

Iamprimum quod erat in ipfa litterarum fronte preteceo, ubi dum overecundiffime, fimulquo reovernisfime non te
ausum dici pracesporis tui inclyti, sfi me nimia tua vocat
bomilita; confilium improbare, quod Musta; totumque, y
i dis; Helicona mecum trabens; cuius olim, su feis, totumque, y
plebeinjque incola sueram, nunc iam peregrinis abhratius
curis, peme exul- sum, quads damantis Italis, se indiginis
industris, meg fructu meique prasentia iudicatis, in Germanos, sõve Sauromatas [vorbo ituo utor] ultimos commigrare decreveram: multo me statev efficacius reprebendilis, quam si totum eloquentis tue slumen in suryam essudissentia dissentia discontinum eloquentis tue slumen in suryam essu-

z Epistola V. del Libro I, delle Senili.

differ. Equidem gratulor, bunc tibi effe animum, atque bunc zelum, ut quod Maro ait, omnia tuta timens, metu magis abundes, quam amore deficias. Tibi vero, amice, cus meorum confilsorum nibil occultum velim, totum lafe mentis archanum pando; me, ut Italice telluris aspectu satiari nequeo, sic, quod nuper Simonidi nostro, Italicarum. rerum usque bercle ad fastidium plenum esse, ut sepe binc mibi in animum venisse, nempe non in Germaniam, fed in aliquas Mundi latebras me conferre, ubi procul ab boc firepetu, invediaque turbinibus, quibus me non tam utique mea fors, que, me iudice, nescio an contemptum, sed certe invidiam non meretur, quam boc undecunque partum nomen exposuit, bene latitans, bene viverem, fi datum effet, ac morerer &c. Its omiffis ad id venio, quo me adeo prima lectione concussum dixi . Scribis , nescio quem Petrum Senensem (1) propria religione insigni, & miraculis insuper clarum virum nuper obeuntem multa de multis, inter quos de utroque nostrum aliqua pradixisse; idque tibi per quemdam, cui boc ille commiserat, nunciatum; ex quo exactius dum quæreres, quemadmodum Sanctus ille Vir nobis incognitus , nos novisset, sic responsum: fuisse illi propositum , ne intelligi datur, pium aliquid agere; quod cum implere denunciata fibi, ut auguror, morte, non poffet, oraffe Deum efficaci. & ad culum perventura prece, rebus idoneos viearios designare, quibus negatum fibi cepti, seu destinati operis exitum divinitus largiretur; cumque familiaritate illa, que Deum inter , sustique animam est , se intelligeret exauditum; nequid in re dubis foret, Christum ipsum babuiffe prafentem, cuius in vultu omnia cognoviffet, que funt . que fuerunt , que mox ventura trabantur ; non ut apud Maronem Protheus, sed plenius multoque perfectius, ac clarius, namillum, per quem omnia facta funt ,oculis vidiffe mortalibus magna res fateor, fi vera. Ufitatum enim ac vetuftum est plerumque mendacies fictifque fermonibus velum religionis

a al Petrarca allora lontano non poreva effer nota la fantità del B. Pietro, vivuto folitariamente da Eremita.

furllinomie pretentere, ut bumnum fraudem tegat divinitatis opinio, Ge. Ætus bominis , frous, oculi, upres, babitus, mitus, intessus, sessio, oxoque spla., & oratio, & super omnia conclussionis effetus at logenetis intensio ad constituon vocavantur. Nunc quantum en tibi dictis clisio, vos duos, altosque mounulos en bac onta descondro sillo Vir functiu votas, ad gnos quedam

fecretiora committeret Gc.

Caterum quid ex boc alii audierint in dubio eft: tu, quod ad statum tuum attinet, duo bac, nam. catera supprimis. Adijti vita tua terminum inflare; paucorumque tibi iam tempus annorum superesse. Hoc primum . Tibi praterea Poessca fludium interdici . Hoc fecundum ultimumque . Hinc ella consternatio mororque ille tuus , quem legendo meum feci , meditandoque depojus: 6 tu fi mibi aureum, imo fi tibi, fi rationi infitæ animum præstas , abiscles , & videbis inde te doluisse unde potius sit gaudendum. Non extenuo vaticinii pondus; quidquid a. Christo dicitur, verum est: fieri nequit, ut veritas mentigtur . At id quæritur , Christusne rei buius actor fit, an alter quispiam, ad commenti fidem, quod sape vidimus, Christi nomen assumpserit; esto autem inter ignaros buius nominis res agatur: fi Poetis, fi Philosophis Gentilium fides eft, multa vaticinari folitos morientes & Gracorum litere loquuntur, & noffre. Vides ut Hector. Homevicus mortem vaticinetur Acbilli, Virgilianus Horodes Mezentio. Ciceronianus Cheramenes Eritie. Calanus Alexan. dro, & quod eft iss fimilius, que te premunt, apud Pofsidonium Philosophum sua etate clarissimum, Rhodius quidam moriens brevi post se morituros sex ex-coevis suis nominat; & quod plus est, ordinem adiscit moriendi : de quarum rerum vel veritate, vel caufa disputandi non est locus .

Sed ut bec, & que fimilia traduntur ab aliis, pofirem que terrificator bic tuus nunciat, vera fint, quid eft tamen quod te usque adeo permoveat? vulgaria, & esta contemaimat, inopina nos quatiuni, ac perturbani.

#### DEL BOCCACCIO PAR. I.

An tu, quefo, modicum vite effe quod supereft, fi ifte tibi non diceret, ignorabas? Quis nec bodie natus infans, fi ratione uti possit, ignoret, quod omnium vita mortalium. brevis ejb, seniumque brevissima; & quod sepe prater opiniones, Spesque bominum, quod quotidie querimur, ac lugemus, nascendi ordinem mors pervertat, ut ex vita qui buic ultimi venere, primi abeant . Profecto fuimus umbra, fomnium , prestigium ; nibil denique nifi luctus, & laboris area vita eft, que bic agitur. Quod unum boni babent, ad aliam vitam ana est, alioquin non contemptibilis modo, sed odiosa prorsus ac misera, & de qua consideratissimo dictum sit: longe optimum non nasci, proximum quam. primum mori. Neve suspecta sit pagani bominis precisa sententia Habreorum sapientissimo ilis accidis ; imo vero quod & Ambrofius fratris obstum defiens, fue more veftigat , & sic effe discussa temporum ratione deprebendit : non ille philosophos, sed illum philosophi sequuntur. Cuius ego sensum tibi de Ambresto potius, quam Salomone descripserim : ut dicto une duplex effet auctoritas . Sic ergo ait : Non nasci longe optimum, secundum Salomonis sententiam . Ipsum enim etiam bii, qui sibi vifi funt in philosophia excellere, secuti funt. Nam ipse illis anterior, noftris pofferier, in Ecclefiastem locutus eft: Et laudavi ego omnes mortuos, qui sam defuncti sunt, magis quam viventes, quicunque vivunt usque adbuc, & optimus fapra bos duos, qui nondum natus est, qui non vidit opus malum, quod factum est sub Sole. Nec ita multo post: & boc, inquit, quis dixit, nifi ille, qui sapientiam poposcit, G impetravit? Et mox paucis de saprentia illius interpofitis: Quem igitur, ait, non latuerunt celeftia, quemadmodum laterent mortalia, & de sue conditione nature, quam in fe expertus eft, errare, aut mentiri potest . Sed non folus boc fensit, etsi folus expressit : legerat functum dixisse Iob : Pereat dies illa, qua natus sum... Cognoverat nafci malorum omnium effe principium, G. idee diem, qua' natus eft, perire optavit, ut tolleret origo incommodorum . Post bac, David, ac Hieremie testimonio adbibito, sic

M 2

concludit : Si igitur, inquit, Santti Viri vitam fugiunt, quorum vita, etfi nobis utilis, fivt tamen inutilis existimatur, quid not facere oportet, qui nec aliss prodelle pollumus, & nobis vitam banc quasi funebrem pecuniam usura. vio quodam cumulo gravescente onerati, in dies peccatorum are fentimus. Que si dixit Ambrofius, si tales ante cum viri dixerant, quid mifer ego dicturus fim, cuius vita. non folum peccatis obnoxia, atque oppresja, fed tuto nil, nifi temptatio, ac peccatum eft? Verum etft multa bic & dicantur ab aliis, & a nobis etiam dici possint, quos malorum experientia doctos fecit, tamen tibi vel ifta fuperfluunt . Neque enim docendus mibi , fed excitandus es , ut memineris quid divini bomines, quid tu ipse bac de re fenferis , antequam tibi flupor tui memorium extorqueret. Ex quo tamen buc loquendo pervenimus; insistans paululum. Quamvis igitur bac, ut dixi, ab ingentibus viris disputata, atque firmata fint fic, ut non tantum. rationibus , fed auctoritate etiam premant fua ; non alienum fuerit fortaffe, quid de iss ipsis alis senserint audire . Sunt autem duo bac , unum quod bac nostra que dicitur vita, mors eft. Hoe invenis Cicero VI. Respublice Libro foripfit : Idem fenex Tufculanarum quæflionum prima luce repetsit : alterum eodem Tusculani Libro prime posuit, non nasci bomini longe optimum, proximumque primum mori. Utrumque fortaffis & Cicero ipfe alibi, & multi alii dixerunt . Et primum quidem tametsi innumerabilibus vite malis non verum modo, fed veriffimum videatur , simpliciter tamen vitam mortem dici auimofum potius arbitror, quam ufquequaque verum, aut libratum fatis. Quid vero? Placet Gregoriana illa moderatio e sermone illo quotidiano: temporalis, inquit, vita, eterne vite comparata, mors est potius dicenda, quam vita. Hoc & tutius, & falubrins. dici puto. De fecundo autem , & de utroque quamvis, ut vides maximi fint auctores, quid tamen vir doftus, & eloquens Lactantius Fermianus binc fenferit , non alienum videtur inferere , qui Libro inflitutionum nen recordon quete, empatientiam arguens bumanam: Quid

Quid dicenua creo, ait, nist errare illor, qui morenaputant, tanquam malum, mis quas sint iniquissimi, qui pauciora mala non pensant bonis plaribus? Nam cam vitam omnem per exquistas, de variar traducant voluptates, mori capiumt si quid forte it admanut voluptabere, maliquando fuerti male dec. Ego autem, nobuen, si aliquando fuerti male dec. Ego autem, a ad rem redeam, unum boc dixissi velim; quicquid horum, que musta diximur, sis verius, nobis tamenabre vita ut nounimis amanda, sit usque ad exitum toleranda es, perque banc ipsan da alteram, quas per perduram site ad optanam patriam assirandum. Equidaduram site ad optanam patriam assirandum. Equidaduram site ad optanam patriam assirandum. Equida-

sam non nati efe non pollumus.

At fi vita anceps, fi periculofa, fi mala eft, de auo, ut puto, nemo vivens dubitat, nifi qui vanis voluptatibus excecatus, veram sui notitiam iudiciumque perdiderit; consequens est rei male bonum aique optabilem. finem efe. Et fi flenda vita eft, quod de vita forfan per se ipsam astimaia non negem, non quod desinat flendum effe , fed quod coperit . Quod & quafdam gentes facere solitas accepimus, quibus naturalem esse philosophiam sure dixerim , in orth shorum flentibus , in fine gaudentibus , quem timendi non tam delectatio vite brevis causa est, quam supplicii pavor eterni. Quod ut trabi poffit, vitari utique nifi virtutis, & mifericordie ope non potest, sed nec trabi quidem. Non mors staque metuenda, que fruftra metuitur, fed corrigenda vita eft. Que res una, ne mors sit formidolosa, prestabit; babenda nobis interim ipfa cum morte familiaritas quedam, nec tamen nomen illud borribile, fed rei ipfius existimatio, atque smago in commercium arcessenda; ut quam sape meditais erimus, venientem excipiamus intrepidi, nec ut incognitam borreamus. Hac Platonis, bac post eum Philosophorum excellentium doctrina est; qui Philosophiam ipsam omnemque sapientium vitam meditationem mortis effe diffiniunt. Quod & Paulus sentiebat Apostolus, ubi se quotidie mori Ait: nemo enim amplius , quam femel naturaliter more

potest. Ut sepius moriamur, & rem vulgi opinione duriffinam consuctudine leniamus, meditatio frequens efficiet, non natura: quæ qualis fuerit philosophis, norunt ipsi. Nune clarius multo quam prius, nostra, edest Christianorum, meditatio Christus est, vitalisque Christi mors, ac de marte victoria. Non possum secludere quid se ingerit, de bac re consilium Ambrosii Libro codem de vita ritu fratris. Nec miraberis bec auctore uti me, qui iam prope decennium Mediolanensis, totoque quinquennio suus bospes fuerim . Ait ergo : Quid eft Christus , nisi more corporis , spiritus vita, & ideo commoriamur cum eo, ut vivamus cum eo. Sit quidem quotidianus en nobis usus, effectusque moriendi, ut per illam, quam diximus segregationem a corporeis cupiditatibus, anima nostra se discat abstrabere, & tanguam in sublimi locata, quo terrenæ adire libidines, & eam sibi glutinare non possunt; suscipiat mortis imaginem, ne pana mortis incurrat.

Mitto alia. Et bec ipfa, fi plura funt, quam voluiffer, ignoscito; eo enim pergunt, ac te retrabunt unde te moror abduxeras, ut nec valde vitam diligas, neque vita finem oderis, aut metuas, neque propinquum sam provecta Stupeas atati, qui nunquam pueritia vel infantia longe erat , etfi longiffime fingeretur . Illud potius mirare contigise tibi , quod nescio an cuiquam alteri prater Ezechiam Regem omnibus saculis acciderit, ut scilicet tuis vatis elogio certus sis aliquot annos vita tibi nunc & restare. Neque enim tam pauci esse possunt, quin saltem duo sint. Sic ubi nemo mortalium diei unius, nemo vel bora intelligere, tu annorum tencus sponsionem, nisi forte proximam nuntianti mortem creditur, non fic vita fpatium exprimenti. Et est boc sane in eis vanitatibus emportunum, ut ex malis nunciis timor, dolorque certus oriatur, 6 bonis inane gaudium, spes incerta. Utcunque res cafura est, annon Virgiliani carminis meminisse oportuit; Stat fua cuique dies ; breve , & irreparabile tempus omnibus est vita, sed famam extendere factis bos virtutis opus; factis, inquam, non tenuem fame fonum aucupantibus .

bus, sed virtutem ipsam, que necessario e se veræ gloriæ umbram sacit Ge. Iam vicina est mors, age res anima. Intempestivum senibus, amarumque negocium litterarum, finovum, atque infolitum proponatur: fin una fennerint, nil dulcius . Seram banc igitur curam linque . Sine Musas Helicomias, fontemque Castalium. Multa puerum decuerant, que dedeceant fenem . Frustra niter; torpet ingenium; memoria labefest; oculi caligant; omnesque corpores sensus bebent; novoque iam fragiles funt labori. Memento virium, & metire quod aggrederis, ne irritis conatibus mors irrumpat . Fac potius quod semper bene fit; quodque cum. omni atate sit honestum, necessarium est extrema. Hac borumque fimilia inchoants sens quidni praviter ac magnifice dicerentur; docto autem cur dicantur nescio. Ecce iam morti proximus, linque seculares curas, pelle reliquias voluptatum, malas consuetudines ... Reforma animum ac mores. In Deo placita, novitatem., & renascentia vitia, que battenus abscindebas, radicitus nunc extirpa. In primit avaritie fludium, quod fenibus eur annexum ac peculiare sit admiror. Hoc unum stude, & boc cogita, ut paratus, ut securus ad extremum venias: optime, inquam, prudenterque linque litteras, seu poeticas, seu quascunque alias, in quibus non iam tyro fis, fed emeritus veteranus: in quibus quid tenendum. quid respuendum tibi sit, noveris: in quibus denique non tam labor, fed obiectatio vita fit, incunditafque repofita, boc certe quid fit aliud non video , nifi auferre folatium, ac prasidium senectutis &c. Qui segue molte altre cose a dire, che troppo in lungo porterebbero il nostro ragionare; e dopo aver posto al Boccaccio in considerazione, che la lettura degli Scrittori profani, e de' Poeti fu di profitto a più Santi Padri per condurre le loro Opere, dice: Quid fi ideo Poetas fugimus, caterofque, quibus inauditum, & ob id tacitum Christi nomen; quanto periculosius videri deberet Hareticorum, & nominantium Christum, simul & oppugnantium libros legere; quod tamen studiosissime faciunt vere fides defensores? Crede mibi, multa que tarditatis, & igna-

via funt, gravitati, & confilio tribuuntur. Sape defpiciunt bomines que desperant, propriumque & suum est ignorantie, ut que nequiverit, apprebendife contemnat, & auo ipfa non valuit, neminem cupiat pervenire. Hinc de rebus incognitis obliqua iudicia, in quibus non cœcitas mages epfa eudicantium, quam livor emineat. Non fumus aut exbortatione virtutis, aut vicine mortis obtentu a literis, deterrendi . Que si in bonam animam sint recepte , G. virtutis excitant amorem, & aut tollunt metum mortis, aut minuunt, ne deserte suspicionem diffidentia afferant quo sapientia quarebatur . Neque enim impediunt littera, fed adiuvant bene moratum possessorem vitaque viam promovent, non retardant . Quodque in cibis evenit, ut multa, que nauseantem, atque imbecillem flomachum prægravarent, validum, atque esurientem bene nutriant; id in studiis accidit, ut acri sanoque ingenio fint multa salubria, que pestisera sunt infirmo, si prasertim utrobique vis discretionis affuerit. Quod nisi sic esset, non illa pertinax ad extremum tam laudata foret industria multorum . Præterit enim. quod Cato Latinus literas tam fenefcens, Gracas vero sam senex didicit; quod Varro ad centesimum vite annum legendo semper , ac scribendo perveniens , vitam prius , quam amorem deposits studiorum; Quod Livius Drusus jenio, & cacitate confectus Iuris Civilis interpretationem utilissimam Reipublica non omisit; Quod Appius Claudius iifdem pressus incommodis eadem fuit perseverantia; Quod Homerus apud Gracos idem pagus, idem præftitit, alioque rerum licet in genere par industrie genus exhibuit : Quod Socrates sam senior Musico operam dedit; Quod Crifippus captum inventute media opus acutissimum ultima vix explicuit senectute; Quod Oratorium Isocrates, Tragicum Sophocles volumen utrumque nobiliffimum, ille quartum & nonagesimum, bic prope centesimum agens annum. scripsit; Quod findii amor ingens & Carneadem fenem. cibi , & Archimedem vite reddidit negligentem ; Quod Cleanthem apud illos amor cum inopia primum, post cum fenie apud nos Plautum compulit, cum paupertate fimul ac fenestute lustari; Quod Pythagoram, quod Democritum, quod Anaxagoram, quod Platonem per omner terrai, perque omne marra periculorum immemorer, ac laborum..., non babendi, ut multor, sed dissendi ardor impulit. Quod Plato tes senex supreme codemque natali sio die, colliteri: meambens, vol, ut alii volunt, seribens, Philosophie, anicum spiritum exhalirasi. Quod Philemon meditabunt, ac libro incumbens, faciis illum expederationer, Fieriam animum emisti, etsi de boc alia ridavulosfor suma est, Quod ad extrenum st perspen min nominadur occurrat. Solon\_semper novi aliquid addiscens, semit, asque obist, nec generosum dissendi estematum more extensi.

Prater bac igitur, & que funt id genus, innumerabilia, nonne & nostri omnes, quos imitari opsamus, vitam omnem in litteris consumpserunt, in litteris senuerunt, in litteris obierunt; itaut eorum quosdam legentes, aus scribentes ultimus dies invenerit? neque ulli unquam, quod audierim, prater unum, quem dixi, Hieronymum, noxa fuit disciplinis sacularibus floruisse; cum muliis fuerit plorie nominatim fibi . Nec me fallit laudatum a Gregorio Benedictum, quod inceptum fludium, folitudinis & proposite rigidioris amore deseruit : at non ille poeticus, sed omnes omnino litteras neglexerat. An vero laudator tuus idem fi tunc faceret, laudaretur, minime arbitror. Aliud eff enim didicise, quam discere; aliterque puer spem, quam senior rem. Ille impedimentum, bic ornamentum; ille laborem, & quarendi fludium anceps, bic laboris fructum certum , delectabilem , & quafitum fludio preciosum thesaurum litterarum abiicit Gc.

De sis autem cogente materia quonism sepe mibi mocesse su to loquerer, te amplius bodie non morabar qui si capto bares, us studia bace, que pridem post tergum liquimus, titerasque connec quantum in imis a destinatado connecto quantum in imis activitados tibris, ipsa estam velir literarum instrumenta proticere, atque ita undique persuasam inis est, gratum berele habeo me interesum avaiame, us su ais; ego non instituto y m. s

fi negem, feriptis ipfe meis arguar in bac emptione omnibus tuo iudicio pralatum. Et quamvis ipfe rem meam. videar empturus; nolim tamen tanti viri libros buc illuc effundi, aut prophanis, ut fit, manibus contrectari. Sicut initur nos, feiuncti licet corporibus, unum animo furmus : fi fludiorum bec supellex no tra post not, fi votum meum Deus adiuverit, ad aliquem nostri perpetuo memorem, pium ac devotum locum simul indecerpta perveniat: Sie enim. statui ex quo ille obiit, quem studiorum meorum speraveram successorem . Libris autem precia statuere, quod tua mibi prebet indulgentia, non possem; quorum nec nomina. certe nec numerum noverim, nec valorem . Tu mibi per litteras rem digere, ea lege, ut fi quando tibi forfan. in animum venerit, meeum bas quantulascunque temporum reliquias agere, quod & ego femper optavi, & tu aliquan. do pollicitus videbare, & eosipfos, & bos nos minus tuor, quot modo connexi; fic fimil inveniat, ut detractum nibil, sed nonnibil tibi sentias accessife. Extremum fit, ut quod te multis, inter quos mibi, pecunia debitorem facis, pro me negem, mirerque quam sit bic supervacuus, ne ineptus dicam conscientie tue scrupulus. Possum tibi Terentianum illud obiscere : nodum in stirpo quaris. Nil mibi deber, nist amorem. Sed nec illum debes, quem pridem fateor bons file integerrine perfolvifts : nifi forte ideo, quia quod semper accipis semper debes: Sed & quod folvis continue, nunquam debes. Nam ad id, quod, ut sape elim, de inopia quaris, nolo tibi consolationes, nolo pauperum illustrium nunc exempla conferere; nota sunt tibi. Quid ergo? clara equidem, semperque una voce respondeo. Laudo, quod me magnas licet seras tibi divitias procurante, libertatem animi, quietamque pratuleris egestatem: Quod amicum totiene te vocantem spreveris, non laudo. Non fum qui ditare te bic possin, quod fi effem , nonverbo, non calamo, fed re ipfa tecum loquerer : Sum vere sus uns tantum suppetit, quantum abunde sufficiat duobus unum cor babentibus, atque unam domum. Iniuriosus es mibi

mibi si fastidis:, iniuriosior si dissidis. Vale Patav. v.

Così la Epiflola nell' Efemplare MS, donde io l' ho tratta. Dal fine di questa hanno per mio avviso, pretefo alcuni Scrittori quello, che egli dicono come gran povertà nel Boccaccio nostro, mentre non si persuadono, che la vicendevole considenza, che passava traquesti due Letterati, saceva loro eziandio comunicar-

ogni indigenza, e scambievolmente consigliarsi.

Di che anno accadeffe il fatto dell' ammonitione, dal Padre Ciani Certofino fatta al Boccaccio, non ve ne ha cettezza veruna; ma fe mi foffe permeffo il dire ciò, che io ne fento, i a rengo del 2302. prima perchè del 2301. a' 29. di Maggio morì il Beato Pietro; fe condariamente perche circa il 1302. Griffe, come fi narra di fopra [1] il Beato Colombini. lo per poco farei eziandio di credere, che circa quefto tempo fi fofse sparfo voce, che il Boccaccio. li fosse fatto seguintura. Inclinazione, laonde venifie composto da Franco Sacchetti il prefente Sonetto; ma non oso aferifio. Ed eccolo tale quale nella Piefazione alle Novelle di Franco Sacchetti.

Sonetto di Franco mandato a Messer Giovanni Boccacci, quando sama corse, lus esser fasto Frate di Certosa a Napoli.

Pien di guell' acqua dolce d' Elicona,
Tra l' alte Muse sul Parnasso Monte,
Vivuno sete, o copios sonte
D ogni eloquetta, come sand sona;
E ben veclato cetò, che il Mondo dona,
E quanto è corto, e serveti i nostro ponte,
Fermando all' Occidente l' Orizzonte,
Fruggio avote laurea corona:

1 y. la Vita del B. Petroni feritta dal Simoncelli,

#### DELLA ILLUSTRAZIONE

E per weder più su, che sette Cieli,
Compreso di ciassem, che serisse il vero,
Avete preso Certosana westa;
La mente contemplando al sommo impero,
Acciocco gloria da voi non si celi;
Così virti nel si ovi manissessa.

### Della Lettura di Giovanni.

#### CAP. XXIX.

TEll' Archivio delle Riformagioni di questa Patria si trova una Deliberazione dell' appresso tenore, registrata dal celebre Senator Carlo Strozzi nel Cod. DD. in foglio della sua famosa Libreria , ed è: 1373. si elegga uno a legger Dante nella Città di Firenze per un anno , con prouvisione , che non pass fiorini 100. E fotto i q. d' Agoito di quell' anno medesimo si legge nell' istesso Archivio: Pro parte quamplurium Civium Civitatis Florentia desiderantium tam pro se ipsis, quan pro aliis Civibus aspirare desiderantibus ad virtutes , quam & pro corum posteris , & descendentibus, instrui in Libro Dantis, ex quo tam in fuga vitiorum, quam in acquisitione virtutum, quam in ornatu eloquentia poffunt etiam non Grammatici informari Grc. in sequela di que to con prudente Deliberazione avviene, che è eletto il noftro Giovanni ; e i Deputati alla correzione del Decamerone riferiscono interamente quel Ricordo, che lasciò del primo principio della Lettura il Monaldi forto l' anno suddetto . cioè: Domenics alie tre di Ottobre (altri scrive adt 23. ) incominciò in Firenze a leggere il Dante Messer Giovanni Boccacci; accennando essi ancora il motivo, che ebbe: Alla fine ferzate dulle pregbiere de' fini Cittadini se mise a sporte publicamente. Filippo Valori nel Libro intiolato Trmini di Mezzo rilievo moltra di aver veduto finile Deliberazione, e ferma, che la Provvitione foise cento fiorini appunto colle apprefio panole [17]: Il qual Boccaco, oltre al doff Maefiro dell' Etoquenza, fu fimate di tal dottruna, che c' ptelle dicharare quella di Dante, e perciò I anno 1373, lo clejle da Città per Letro pubblico coo falario di cento fiormi, che fu notabile; e wedefi quello nel Libro delle Provotifoni.

Quefa Lettura novella nella persona del Boccaccio quanto sarà sitata applaudita da tutri i buoni, altrettanto simo, che venisse invidiata da qualche malvagio, che non ne.avesi più chiari segnali, da un Sonetto, ch' egli schiari segnali, da un Sonetto, ch' egli sessi que che proposito ; quando pur non sia eruci di chi lo ha tenuto per suo i qual Sonetto si conserva manosferitto appressi diversi, ed è

Dante piange, dove che 'l si sia alto ingegno
Che li concetti del sia alto ingegno
Aperti sieno stati al onigo indegno,
Come tu di, dalla Lettura mia,
Ciò mi dispiacque molto, ne mia sia,
Ciò so non ne porti ocesso me dislague,
Come che alquanto pur me ne ritegno,
Perebè d' altrui non mai su tal solisa.
Vana speranza, e vera povertate,
E l'abagistos semo degli amiei,

E li lor prieghi ciò mi fecer fare,
Ma non goderan guar di tai derrate
Questi ingrati [2] ... imimici
D'ogni leggiadro, e caro adoperare.

Se

s manca nel Tello, che ho io fcelto.

Sua erudita laboriosa Fatica in occasione della Lettura.

#### C A P. XXX.

Lloraquando Giovanni si accinse a pubblicamente esporre il Divino Poeta, si pose eziandio incuore di condurre fopra di esso un' Opera pregiatissima, quanto altra sua mai, qual si su il Comento della altissima Commedia. Varie sono le cose state fopra di esso credute, avendo tenuto alcuni, ch' egli lo ultimaffe fopra l' Inferno, il Purgatorio, e il Paradifo; altri, che lo incominciasse appena; e taluni, che lo andaffe avanzando fino ad un certo fegno. Ingannaronsi i primi, e cagione forse su del loro inganno ciò, che deluse il per altro oculatissimo Senatore Alesfandro Segni. Nella Libreria de Signori Marchefi Riccardi infra i Libri, che già furono del Segni vi ha un bel Codice manoscritto intitolato: Dante Aligeri Commedia dell' Inferno, Purgatorio, e Paradiso col Comento di Giovanni Boccaccio. Tal Codice si è in foglio con coperta di corame full' affe, scritto nel 1458. da Niccolò di Ser Dino di Niccolò dell' Arte della Lana. Diverso è questo certamente da quel Comento di Dante di Iacopo della Lana, di cui ragiona il Salviati, e che dice avere in fronte così; Hunc Commentum totius buius Comedie composuit quidam Dominus Iacobus della Lana. Bononiensis Licentiatus in Artibus, & Teologia, qui fuit filius fratris Filippi della Lana Ordinis Gaudentium : e diverso eziandio da un altro Comento, che si citò nel Vocabolario della Crusca, con dirsi Comento del Boccaccio sopra alquanti Capitoli dell' Inferno di Dante, Testo

a penna di Pier Segni nostro Accademico. In principio adunque di questo Codice Riccardiano, si trova scritto di pugno del Senator Segni: Comento di M. Giovanni Boccaccio fopra Dante scritto per Niccolò ec. dell' Arte della Lana l' auno 1458, a stanza di Lazero di Michele di Piero da Varna del Popolo de S. Piero Gattolini . Altri più accortamente, che non fe il Segni, non s' impegnarono a dire qual fosse di questo principio la estensione; peravventura poco più fapendone di quel, che fino l'anno 1478. in un' impressione di uno di questi Comenti si fa ricordo da chi indirizzollo per le stampe di Milano a Guiglielmo Marchese di Monserrato, cioè: Commentatos certe in hanc Comædiam non irnoro admodum octo graves, & eruditos viros Franciscum in primis, deinde Petrum Dantis filios, Iacobum Laneum Bononiensem, Benvenutum Imolanum, Ioannem Boccacium, Fratrem Ricardum Carmelitam , Andream Parthenopeium , & nostra etate Guinifortum Parzizium Bergomensem Gc.

Nella Lettura settima di Gio: Batista Gelli sopra Dante interpretandosi quelle terzine, che incominciano

La gente nuova, e i subiti guadagni,

si fa memoria come il Boccaccio non passasse colla sua esposizione questo luogo, che è dell' Inferno al XVI. per essersi interposta la morte sua.

Nell' imprefione poi di tutte l' Opere del Boccacio fatta in Napoli fotto nome finto di Firenze l' anno 1724, fi trova estendersi questo Comento del Boccaccio fino al decimosettimo verso del Canto XVII. dell' Inferno.

Quindi vuole la incominciara diligenza, che non fi ragioni di ciò alla sfuggita, per la qual cofa noi andremo nozando minutamente quel tanto, che fi legge nel Codice manoferitto fegnato DD. in foglio della lodata stroziana, contenente uno foglio di varie feritturetutte di mano del Senator Carlo Strozzi a car. 431cioè

### 104 DELLA ILLUSTRAZIONE

Da un Libro di Richiami satti dinanzi a' Consoli dell' Arte del Cambio cominciato nel 1376. esistente indetta Arte:

20. Febbraio 1376.

Dinanzi a voi Signori Confoli dell' Arte del Cambio si domanda per me Iacopo di Boccaccio a Francesco di Lapo Bonamichi chiamato Morello . . . . . la Disposizione sopra il primo Libro di Dante disposto per Mess. Giovanni mio fratello; sono xxiv. quaderni in bambagine, e altri quadernucci piccoli di quella medesima Opera, el quale gli diedi in serbanza con quesi patti, e condizioni, che per una quistione, la quale to bo col Maestro Martino di Santo Spirito, el quale dicea questi sopradetti quaderni esser suoi, e di concordia el Maestro, ed io Iacopo la rimettemmo nel sopraddetto Francesco, e Barduccio, e Agnolo Lorini, che ciò, che eplino deliberassono, per lo Maestro, e per me fosse ofservato; di che 'l Maestro mai uon ha voluto, ne vuole, che per loro questo fatto s' assetti, dicendo, che gli ba a sospetto. Di che vi priego, che poscia che 'l Maestro non vuole, che l' acconcino, mi facciate restituire al detto Morello e' fopraddetti quaderni, i quali quaderni istimo effere di valore di f. 18. d' oro, o più, e la spesa, la. quale per la detta carsone occorresse. E se questo, cb' io domando, fosse per lo detto Nierello negato, sono apparecchiato nella vostra presenza a fare la pruova quando vi piaccia .

17. Marzo 1376.

Comparific dinazi a voi, Signori Consoli dell'Arte del Cambio in Francesso di Lapo Bonamichi per un ebiamo posso contro a me per lacopo di Boccaccio, e dico, che egli è vero, che io bo in dispisto uno stritto spera il primo Libro di Dante sece. Mess. Giovanna Boccacci, sono xxiv. quaderni, tra il Massire Martino da Signa de Frati di Santo Spristo dall'una parte, e da lacopo di Boccaccio dall'alira parte, e a niuno di loro il debbo dare,

se prima determinato non è di cui essere dee, e ogni volta che chiarito sia, se del Maestro Martino foste, de' Iacopo fopradetto averlo a quaderno a quaderno, e quando rende l'uno avere l'altro per poter prender copia, e l'originale avere Maestro Martino, se a lui viene, e sia così chiarite; e così per converso, che se a Iacopo viene, e sia chiarito esfer suo, de' il Muestro Martino sopradetto averlo nel simile modo a quaderno a quaderno, per potere prendere copsa, fe la vuole. Auche ciascuno degli Esecutori, cioè Barduccio di Cherschino, Agnolo di Torino, e io Francesco di Lapo Buonamichi dobbiamo averlo per prenderne copia, qualunche di noi la vuole, e così si fermarono i patti. la quistione non è terminata, anzi ne sono in compromesso, e tuttuvia pende, e però a Iacopo no 'l debbo dare, se. determinato non è prima, e se questa verità volesse negare, sono presto a farvene piena fede per lettera di mano di detto Iacopo, e ancora per testimonianza degna di fede; e però io Francesco adomando volere la copia, se a lacopo sopradetto verra. E però vi prego reveren-. temente al fopradetto Iacopo pognate filenzio, che nel fopradetto siritto più non mi polla domandare.

18. Aprile 1277. Dinanzi a voi Signore Confole dell' Arte del Cambio della Città di Firenze compariscono Barduccio di Cherichino, Annolo di Torino, e Iacopo di Boccaccio esecutore del Testamento di Mess. Giovanni di Boccaccio, i quali banno piena vodesta di domandare, e di mandare ad esecuzione ciò, che nel Testamento del detto Mest. Giovanno si contiene ; e dicono , ch' egli è certa cosa , che Iacopo di Boccaccio, come padre, e legittimo administratore de? suri figliuoli rede universali del detto Mess. Giovanni . dinanzi a voi domando: A Francesco di Lapo Buonamichi detto Morello 24. quaderni, e 14. quadernucci tutti in. carta di bambagia, non legati insieme, ma l'uno dall altro divifo, d' uno iscritto, o vero isposizione sopra 16. Capitoli, e parte del 17. del Dante, il quale seritto il detto Meff. Giovanni non compie, i quali quaderni, e quadernucci erano

pervevui alle meni del detto Mirello, e che per lo softro afticio fon fatti diporre ulla voftra Corte apprefio del voftro Netaio per fargli reflituire a cui di razione fi do vezi; e che fecundo la forma del detto Yestamento di Messi Civumia, a loro como Efecatori del fun Testamento fi debou restituire, acciocció se ne sacciocció se ne succesa la volonid del suo Testamento però i detti Birduccio, Aguslo, e lacopo Efecatori predetti adomandano, che per vii Signori Consosti fopradetti seno restituiti, e conseguati, o stati restituire, e confeguate, o stati quadreni, e quadrenucci, acciocciò per loro fi possi detti quadreni, e quadrenucci, acciocciò per loro fi possi mandare al escucione la volonid del detto Messi Civumia a loro compesso per con detto Messi Giovanni, e quesso dicono, e domandano per ogni sua ragione, forma, cumodo, che messilo possiono.

detti Confili udite, e vedute le fopradette cofe, numifono nel favio vomo Moff. Parente da Prato Dottore di Leggi, che confili quello, che di ciò feguire fi dec di ragione. E veduta Li detta dominda, e veduto il Tefamento del detto Moff. Ciovanni, referì il detto Moff. Parente, che fi dove/fono refitiuire a detti Efecutori ellendo

tre de' cinque, e così sentenziarono detti Consoli.

Quelo Meller Parente [ fe cutiofità ci dimola aricercarne] fu ne' fuoi tempi un celebre Giureconfulto-Era egli figliuolo di Curtado di Crifitano da Prato Capitano di pedoni della Repubblica Fiorentina, il quale fi vede prefantazio in Firenze nel 1377. Quidai in un Libro dell' infraferitto anno efiftente in Camera Fiscale fi trova an certo pagamento fatto il di 31. Ottobre 1380. Domino Parent Corradi de Prato Civi, 6º Advocato bonorabili Florenino electo in fapientem Comunit Florentie, sur1, officio, 6º falazio confacto.

Ma perciocché l' efferif fatto questo giudizio sopra i Manoscritti del Boccaccio nell' Arte del Cambio, e non davanti altro Tribunale destar portebbe in chi legge un savio desso di saperne la cagione, dir si vuole, checiò segul imperocché Francesco di Lapo Buonamichi, con.

contro di cui fu dapprima intentato, era di Professione Cambiatore, e per conseguente sottoposto a quell' Arte.

Per quello però, che spetta alle ragioni di pretendere quegli, e quegli altri sì fatti quadernetti, che fembrano il rifultato della Lettura del nostro celebratissimo Autore, si ragionerà in appresso; non convenendo in questo luogo ridurre a memoria altro, fe non, che uno de' buoni ascoltatori, che il Boccaccio dovette avere alle sue Lezioni fopra Dante, si su Benvenuto figliuolo di Gran Compagno da Imola, il quale seguendo le vestigia di questo suo dottissimo Maestro, su uno de'primi non solo, ma de'più eruditi Espositori del Divino Poeta; la cui Opera è stata ora, per quello, che rifguarda le molte Istorie, che perentro ad esta si riferiscono, pubblicata sotto i Torchi di Milano dal celebratissimo Sig. Co: Lodovico Antonio Muratori: Cofa, che convince d'errore un' impressione in foglio di un Comento di Dante, venuta fuori nel 1477. per Vendelino da Spira, la quale porta, non si sa come, il nome di Benvenuto, quando essa è volgare, e Benvenuto pose giù il suo Comento in Latino, sebbene barbaramente, e con voci volgari talvolta dettato.

Ma tornando dove eravamo, fi legge in un luogo del vero Comento di Benvenuto quanto appreffo: Mibi narrabat fuavissimus Boccaccius de Certaldo &c. ed altrove, cioè nel Canto XVI. vers. 46. del Paradiso: Temporibus modernis floruit Boccaccius de Certaldo, qui suavitate sue supientia, & eloquentia reddidit ipsum locum Certaldi celebrem , & famofum . Hic figuidem lobannes Boccaccius , verius Bucca aurea, venerabilis Praceptor meus, diligentessimus cultor, & fameliarissimus nostri Auctoris &c. lo che vale: leggitore, e illustratore della Divina Commedia, non già conoscitore, ed amico dell' Autore di essa, il quale morì quando il Boccaccio si era ancor fanciullo. Ciò, che si vede confermare da' Deputati nel loro Proemio a' Lettori con dire , che Dante al Boccaccio fu affezionatissimo; e quello, che importa il tutto in questo O 2 pro-

propessio, l'ebbe sì sisso sempre nell'animo, e cotanto famigliare in bocca, che assai volte esprime li concetti suoi con le parole di quel Poeta, e non poche cava le parole

de' concetti di lui.

Nè quì si vuol lasciar d'accennare, che circa l'anno 1281, sembra, che il Boccaccio avesse per successore nella sua Cattedra Mess. Antonio Piovano, del cui cognome non ho io fin qui notizia. Questi per altro, fecondo che in un Sonetto responsivo del Sacchetti, a lui diretto, si legge, si era Poeta, e Lettor di Dante nel 1381. Dipoi ii scorge, che nel 1391. succedette in essa Lettura Mess. Filippo Villani, così sotto quell'anno trovandosi fra le Scritture di Montoliveto spogliate dal chiariffimo Sen. Carlo Strozzi: Heliconico viro D. Filip. po Villani deputato ad Cathedram Lectura Dantis Aligherii Vatum modernorum eximii pro uno anno cum salario Aor. 150. Questi fu, oltre ad estere Istorico, siccome il Padre, ornato altresi di Giurisprudenza, e lesse Dante fin fotto l'anno 1404. Succede, prima del 1412. per una Provvisione alle Riformagioni, Ver dottissimus D. Ioannes de Malpagbinis de Ravenna, di cui ivi si legge: Cum vir doctiffimus D. Ioannes de Malpagbinis de Ravenna bactenus in Civitate Florentia pluribus annis legerit. & diligentissime docuerit Rhetoricam , & Auctores maiores , & aliquando Librum Dantis Gre. venne fermato di nuovo a leggere Umanità; e ne' di festivi Dante per anni cinque fimilmente. Quei Lettori finalmente, che a questo seguirono, si possono vedere nella Prefazione de' Fasti Consolari del dottissimo Sig. Canonico Salvino Salvini gran favoreggiatore di questa mia illustrazione.



Del Testamento di Giovanni Boccaccio.

### CAP. XXXI.

U costume de' prudenti, e savi Uomini, non solo qualora coll' avanzar degli accidi partenza per l' altro Mondo, ma eziandio se per qualche occorrenza si disponevano a intraprendere alcun viaggio in lontane contrade, di lasciare stipulato il loro Tellamento. Giovanni Boccaccio, fono io di opinione, che a cagione di partirsi di Firenze per andare al Papa l'anno 1365. facesse Testamento, poichè alla Gabella de' Contratti nel Libro E 16. Duomo 1364. fi trova D. Ioannes Boccacci de Certaldo fecit Testamentum die 21. Augusti 1365. Ma perchè si vede ivi questo essere stato rogato da Ser Filippo di Ser Piero Doni, mi gioverebbe il credere, che fosse quello, di cui una bozza originale di suamano in frammenti pubblicarono colle stampe loro Filippo, e Iacopo Giunti annessa alle Annotazioni de' Deputati, che è l' appresso; dicendo essi, averlo trovato di mano di lui stesto, scritto in foglio, o nella guisa, che allora dicevano, in carta bambagina Giuliano Lapi. Gio: Batista Ubaldini però nella Storia di sua Famiglia scuopre, che questo Testamento, prima che per li Giunti si stampasie, si conservava nella Libreria del Convento di S. Spirito, e che a lui stesso fu dato a leggere da Mess. Gio: Batista Deti Gentiluomo, ed Accademico Fiorentino.

che ne delli ue ad te oriffi voglio fia fepolto Certaldo i q deffa dare ad gli amici Apprefio Iafeto della Chiefa di Santla Reparata & altret ti alle mura della Città di Firenza. Ancora Iafeto alla compagnia di Santa Maria di Certaldo f.v. Amora Isfaio all'opera della Chiefa di ra iacopo di certaldo five. Amora Isfaio alle Brume figilioula che fi ut ciango da mone magno la quale lungamente è flata con meco il letto nel quale era si/a di dornire ad certaldo cioe una lettiera dalbero, j. coliricetta di penna : j. piumaccio una coltre bianca piccola da quel elco. j. paio di lenzuola buone. j. panna che flata fuole ad pie di quel letto. Et oltre adecio un defo piccolo da mangiare daffi di noce. ji, tonagliode comenenoli. j. botticello di. iji, fome. Et oltre a cio una roba ali monchio folerata di Zendado popropino ginelle i guarracca et cappuccio. El ancora soglio che eji ali quello che auere dosseji di floo faltario di refolo da me, fia internuente pagata.

Ancora lascio che ciascuna persona la quale si trona scripta nel libro [1] delle me ragioni foprafegnato. A. che da me debba auere fia interamente, pagato & oltre accio ciascuno altro che giustamente mostrasse di donere auere. Et pergare le dette quantità & lascio uoglio che glinfrascripti miei executori ogni mio panno majjerizia grano e biada e uino e qualunque altra cosa mobile exceptuati i libri, & le scripture mie possano, e debbano uendere, o far nendere, & doue delle decte mie cose mobili non sauesse tanto che bajtasse a decti pagamenti, uoglio possano uendere & alienare de miei beni come potrei io medesimo uiuendo, et maximamente una casa posta en certaldo nel popolo di susacopo di certaldo ad cui da . j. uia chiamata Borgo dal. 19. fornaino dandrea di messi benghi dal terzo uta nuona dal. siij sil decto testatore, e non bastando questa possan uendere de gli altri mici beni come decto è

Ancora lastro che tutti i mici libri seno dati e conceduti ad ogni suo piacere al ucnerabile mio macsfro Martino dellorane de prati heremitani di santo Agolfino del conuento di santo forpirio di sfrenze li quali ciso debba & p. tenere ad suo uso mentre suice, sucrenante che il delo macsfro Martino sia tenuto e debba prezare idio per lanima mia, & oltre sur copia ad qualunque persona li uolosse di quegli libri li

1 in marg. di mia propria mano .

quali composti. Et ancora che esso debha con queste medesime condizio

Seconda faccia.

eecchio cau bauena fatta uenire per entre de le era croce di xp 0, et una calla la quale na falla tenerui entre le dell'ereliqui tutte date fenza alcuna zione a fratta di funlla marin ai fan fepolero ouero del poggetto o delle campora ce loffichiamivo, il quali dimorano nicini della citta di firenze poco fuori delle mura accio che quante nolic reuerentemente le medranno pregbino idio per me...

Ancora lascio e voglio che una imaginetta di nosfra donna dalabastiro, i praneta con (islo et manipolo di zendado vermiglio et. ), patio piccolo da ultare di drappo uermiglio et. , patio piccolo da ultare di ultare per la compania della della per estato per si ij, guaine da corporali et j. vasso di stare di stare da consendado per della verificació di serdado per la certa della perificació di serdado guallo tutte se della glioperai di staropo dicertado et esto per se della gialego que della detta chiesa del sancopo et ser pregar idio grungi della detta chiesa di sancopo et ser pregar idio

Ancora. la scio e voglio che una tauoletta nella quale e dalluna parie dipintla nostra donna col sigliudo in braccio e dallaltra un teschio di um morto sia duta ad Madonna sandra la quale oggi e moglie di franciesco di lapo buonamichi.

Appelo ad Intio questo iniendo evoglio che oltre alle predeste in ogni mia cofa cost mobile come stabile seno mici beredi in universalisi seglinolo di sacopo di boccaccio mio fratello quegli che al presente sono eche nel sauro nasseramo legisimo e naturali cost massibi come senime si veramente che soni fratio il quale de predesti mici beni sticogliera o trarra debba peruenire nella casa del predesto iacopo e ta despo aspectare et pertenere (1) ladminissistacione di quegli in mutricare se et la moglie, e quegli seglinoli li quali arra-

t in marg. mentre viuerà.

che sieuo

Appesso intendo che de detti mici beni i predessi mici beredi non debbano ne possi non una debano ne possi non una dei maniera alienare o impegnare alcuno insino ad tunto che alla eta datmi trenta compuni peruenuti no sieno, et allora usimendo iacopo predesto far nos possimo sensa possi possi per presenta una dimeno che done bisopussi e il pagare la dote dalcuna loro stroccio che martiassi pono altora vogiti possimo con tunto de lor tutori se in eta daccio josso simimeme untendo che imperetuo insino ad tanto che alcuno de discondenti di boccaccio ghellim nostro patre per linea massilimi si tronera ettando che non fossi legiti punamente nato si possi un certaldo nel popolo di statacopo della quale questi su certaldo nel popolo di statacopo della quale questi.

Principio della terza faccia.

heredi percioche i pup o iniendo po gauacciani Piero nigiani gelmo duccio di cher francesco di lapo bonani

barducciodicber di torino benciuenni, et iacopo di boccaccio lor padre et mio fratello (1). Et intendo che quello che costoro o la maggior parte di loro o di quegli che allora uiui saranno faranno intorno a facti de decti miei nepoti, uaglia et tengba ne possa essere per gli altri riuocato o annilato o permutato. Appreso i executori et fedeli commessarij del mio presente testamento ouero ultima uolonta eleggho et priegho che sieno questi che apprello scriuo. Il uenerabile mio padre, et maestro martino da signa dellordine de frati beremitani di sancto agostino di firenze. Barduccio di cherichino. Francesco di lapo bonamichi . Agnolo di torino bencinenni et iacopo di boccaccio mio fratello a quali do piena balia et autorità di uendere et alienare del mio o de miei beni quello, che conosceranno essere opportuno alla decta executione iloro per me facta. Et intendo che quello che la maggior parte di loro di quegli che allora uiui saranno si fara o adoperera intorno alla decta execuzione sia fermo et rato etiandio contradisendolo gli

t in marg. Leonardo del chia o di M botte.

altri ne si possa per gle altri mutare. Et questo intendo sia il mio testamento, e altima volunta da a rinocando et annullando ognaltro testamento il quale insino a questo di facto avessi esc.

Miglior forte però abbiano avuta noi, che non un frammento dell'abbozzo del TeRamento primiero, ma una copia, sebbene scorretta, dell'ultiano, tale quale venne scriotto al Notajo, abbiano ripescara ael Codie HA 106, in siglio della celebratisima Libreria Strozzi, che oltre ad eliere intersilima, ci fa vedere in che tempo questo stad Notajo fispulato, e rogato. Il Notajo fi su & Tinelio di Ser Buonafera da Passignano del Popolo di S-Felicia di Fienze. E de fio ultimo Testamento, è tale:

In Dei nomine Amen. Anno Domini millessimo trecentessimo se passa quarro Indeltinone duodecima, secundamo
cursima, se conflictulamen Brocentinam, tempore Domini Grogerii Divina Providentia Pape XI, die voro viegessimo ostavo
mensi. Angelli. Asliam Florente in Ecclas se spopolo Selicitatis presentatus testisbus Pactino Alexandri de Bardis
populi S. Mirre supra Arman de Flor. Angelo Nicolai de
populo S. telicitatis, Andrea Bernardo, Orlandino Tacobis,
Burano Ugolini, Francsico Thomssis, omnibus de populo
S. Pelicitatis, Se Bonosto Binnibus de Certaldo Comitatus
Florento ad infrastripta vocatis, se rogatis, a Domino
Florento ad proprio cos babitis, ancastis, sec-

Chin nibil file certines morte, or interestive bora cius; or attellante verriste vigilare fir opus, cum diem ignorimus, or boram qua quis bomo fit mortiurus. Ideirco venerabilis, or egreguus vir Dominus Ioannes Bocacci describilis, or egreguus vir Dominus Ioannes Bocacci describilis, or egreguus vir Dominus Ioannes Bocacci describilis, or establish Elfe Comitatus Florente Janus mente, demographi per prodummuntustivum Telfamentum fine Eriptis in bance modemm

facere procuravit.

In primis quidem recommendavit Animam fuam Deo omnipotenti, & Beate Marie semper Virgini gloriose

P elecit

elegit in Ecclefia fratrum S. Spiritus Ordinis Heremitarum S. Augustini de Florentia in co loco ubi videbitur Magistro Martino en sacra Theologia generali Magistro dicti Ordinis . Si autem mors contigerit in Castro Certaldi, indicavit corpus suum sepeliri in Ecclesia Sancti Iacobi de Certuldo in en parte, ubi videbitur attinentibus & vicinis fuis. Item reliquit constructioni murorum Civitatis Florentie folidos decem flor. Item reliquit Ecclefie Sancte Reparate de Florentia folidos decem fl. Item reliquit Societati Sancte Marie de Certaldo libras quinque flor. Item reliquit constructioni, five Operi Ecclesie S. Iacobi de Certaldo pro remedio anime fue & fuorum parentum libras decem flor. (1) Item reliquit Brane filie Ciangbi de Monte Mieno , que uniquirut moram traxit cum co , unum lectum in quo ipfa erat consueta dormire in castro Certaldi, cam lectiona, cultrice, piumaccio, una altera cultre parva ad usum dicti lecti, cum uno paro linteaminum, cum pancha, que consueta est stare inxta lectum predictum. Item mum dischum paronin pro comedendo de nuce, duas tabolestas ufitarie longitudinis trium brachiorum pro qualibet . Item duar tovagliolas . Item unum botticelum capacitatis trium falmarum vini . Item unam robam (2) panni monachini foderatam zendadi porporini, unam gonnellam, guarnachiam, & cupertinam . . . . . & fibi Brune de omni eo quod a dicto Testatore restat babere occasione sai falarii. Item voluit , disposnit , & mandavit , & reliquit omnibus, & fingulis bominibus, & personis giri repersonsur descripti in quodam suo libro fernato A debentibus aliquid , vel baben. a dicto Testatore , & omnibus alies , qui legitime oftenderent debere babere, non obstante quod non reperirentur descripti in dicto libro, quod eis, & endibet predictorum fatisfiat per infrafcriptor eine heredes, & executores de maffarities, rebus, & bonis dicti Tefta-4.3% L. Sec. toris .

a II presente Tellamento sa vedere, che i legati di quell' altro e crano di soldi di fiorini, e che ne è stata malintela l' abbrevia-

a forte diceva l' originale dell' altro : menachino . .

toris, exceptis Libris dicti Testatoris, & maxime de una domo posita in Certaldo, cui a primo via, que vocatur Borgo, a secundo Fornaino Andree Domini Benghi de Kubeis, & a tertio Via nova, a quarto dicti Testatoris, vendenda, vel permutanda ejus executoribus vel maiori parte spforum, & fi bee non fufficerent , poffint vendere de alus Just homes. Item reliquet venerabile Fratre Martino de Siena Maristro in Sacra Theologia Conventus Sancti Spiritus Ordinis Heremitar. S. Augustini omnes suos Libros, excepto Breviario dicti Testatoris, cum ista conditione, quod d. Magister Martinus possis uti dictis Libris, et de sis exhibere copian cui wolveret, dones wixerit, ad boc ut ipfe teneatur roggre Deum pro anima dicti Testatoris & tempore fue mortis debeat confignare dictos Libros Conmentui S. Spiritus fine aliqua diminutione, & debeaut mitts in quodam armario diets loci, & ibidem debeaus perpetuo remunere ad boe ut quilibet d. Conventus possit legere, Audere Super ad. Libris, et ibi feribi facere modum, et forman presentis Testamenti , et facere inventarium de dd. Libres.

Item reliquit, ot dari voluit, et affignari per infraforiptos eius executores, et maiorem partem ipforum supervenientium ex eis, Monafterio frairum S. Marie de S. Sepulchro dal Poggetto, five dalle Campora extra muros civitatis Florentie ouines, et singulas Reliquias sancias, quas d. D. loannes mugno tempore, & cum magno labore procuravit babere de diversis Mundi partibus . 1] Item Operarits Ecclesio S. Iscobi de Certaldo reliquit pro d. Ecclefia recipiend, unam Tabulam alabasiri Verginis Marie, unam Pianetam cum fold, et manipulo zendadi vermigli, unum pallium parvum pro Altari drappi vermigli cum uno guancialetto pro altari cum tribus guarnimentis corporalium. Item unum. vafum fragus pro refinendo aquan: benedictam. Item unum paliottum partum drappi foderatum cum fodera zendadi Item reliquit D. Sandre uxori Francisci Lapi . P 2

<sup>1</sup> Queste Reliquie ginstificano mirabilmente, a mio parere, la teligiosa pietà del nostro Autore.

Bonzmichi unam Tabolettam, in qua est pictum signum : Virginis Marie cum suo Filio in brachio, et ub alio lutere

uno teschio di morto.

In omnibus autem aliis bonis fuis mobilibus, immobilibus, presentibus, et futuris, Boccaecium, et Antonium omnes nepnies , et filios Iacobi Boccaccii preditti de Certaldo equis portionibus, fibi universales beredes instituit, et omnes aline filios et filias, tam non nator, quam nascituros de d. Iacobo ex legitima uxore d. Iacobi una: eum dd. Boccaccio, et Antonio equis portionibus sibi beredes instituit, cum pacto quod omnes fructus et redditus bonorum d. Testatoris debeunt duci in domo d. Iacobi prout d. Iscobus voluerit, ad boc ut poffic alere fe, et eiur uxorem, et filios , quot tune bibebit , et boc cume. pacto quod dd. eins beredes non poffint , undeant , vol pre-Tumant directe, vel indirecte, tactte, vel exprelle vendere, et alienare de bones dicti Teffatoris, nifi excesserint etatem triginta annorum, et tune cum confensu de lacobi, corum patris, fi tune vivets, falvo quod in cafu, in que pellent nubere aliquan vel aliquas corum fororum, et time fat cum confensu infrascriptorum Jutorum. Et simili modo mandavit infraferiptis siis beredibus ne alique tempere donec, et quousque inveniretur de descendentibus Boccacen Chellini patris dicti Testatoris, et de Iacobi per lineam masculinam, et posito quod non esent legiptimi, non possint, audeant, vel presumant vendere, vel alienare domum d. Testatoris positam in populo S. Iacobi de Certaldo consinatam a primo Via publica chiamata Borgo, a 2. d. Teflatoris, a 2. la Via muova, et a 4. Guidonis Ioannis de Macchiavellis. Item unum petium Terre laborative, et partim vineate positum in Comuni Certaldi in dicto populo S. Iacobi loco dicto Valle Lizza, cui a primo foffatum, a 2. d. Teffatoris, et Ruftichetti Nicolai, a 3. d. Te-Autoris, a 4. Andreas vocatus Migliotto.

Tutores, sea defensores dd. Boccaccii, et Antonii, licet de presenti non exp. reliquit, secit, et esse wolnit Iacobum Lapi Gavacciani, Pierum Dati de Canigianis,

Bar-

Barduccium Cherichins, Franciscum Lapi Bonamichi, Lennardum Ioannis D. Betti, Iacobum Boccacci, et Augelum Torini Bencivenni Cives Florentinos, et maiorem partem ipforum supervenientium ex eis, disposuit, reliquit, et effe voluit Fr. Martinum de Signa predictum, Barduccium. Cherschini , Franciscum Lapi Bonamithi , Angelum Turini Lencivenni, et Iacobum Boccacci omnes Florentini, et muiorem partem ipsorum supervenientium ex eis , dans , et concedens Dominus Testator dictis eius executoribus, et maiori parti ipsorum non obstantibus plenam baliam , et liberam potestatem in bonis d. Testatoris per bususmodi executores recipiendi, et adimplendi, vendendi, et alienandi, et precium recipiendi, et confitende, et de evictis bonis vendendis, permutandis, tenutam, & corporalem policifionem dandi, & tradendi, sura, G actiones dandi , & vendendi , & precium petendi , et recipiendi, et finem, et remissionem de receptis faciendi, et li opus fuerit coram quocunque Iudice arendi , et defendends, et omnia faciendi, que in predictis fucrint oporsuna. Et banc fuam ultimam, voluntatem afferuit effe velle : quam valere voluit in vim Teftamenti, quod fi in vim Tejtamenti non Valeret , feu non Valobit , valeat , et valebit, et ea omnia valere iuffit, et voluit in gim codicillorum , et cuiuscunque alterius ultime voluntatis . aun et auibus magis valere, et tenere potest, seu poterit , caffans , invitans , et annullans omne aliud Teitamentum, et ultimam voluntatem bactenus per eum conditan, non obstantibus aliquibus verbis derogatoriis . . . . . . in illo , vel illis , quorum omnium derog. idem Testator afferuit fe penitere, et voluit boc prefens Testamentunt , et ultima voluntas prevalere omnibus, aliis Testamentis bactenus per eum conditis, quo, et quibus magis, et melins valere, & tenere poffit, feu poterit.

Ego Tinellus fil. olim & Bonafere de Paffiniano Civis Florentinus Imperiali auctoritate Iudex ordinarius et Notarius publicus predictis omnibus dum agerentur interfui, et ex rogatus feripfi, et publicavi. In quorum fidem me subscripfi.

# De' Legati Testamentarj.

### CAP. XXXII.

Ffinche intorno ai Legati del Boccaccio noi camminianio con alcuna spezie di ordine , tralasciando dapprima i più importanti , ci faremo dalla fepoltura, ch' egli si elesse, che su, s' egli moriva in Firenze, in S. Spirito; cofa, che uimoitra. l'affetto, ch' egli nudri sempre all' Ordine Agoitiniano, e morendo a Certaldo, in S. Iacopo Chiefa pure degli Agostiniani. Anzi dalla prima spicca maggiormente la devozione, mentre tralascia a bella posta la sepoltura, che dicono i Deputati alla correzione del Decamerone (1) che aveva suo padre, in essere a' loro tempi ancora, in S. Croce fotto le. Volte innanzi alla Compagnia del Giesu , dalla parte della Via , che va alla Giuftizia. f cioè alla Porta, che fi diceva alla Giuftizia per giufiziarsi ivi i rei condannati ) fotto l' arco appanto, che regge il muro vivo, che fa la cantonata, et è di numero xlvj. E se bene s dicono elli I boggi per la ultima piena, che empie insino al fommo la stanza tutta, et vi flette affai , l' acqua tolfe via c et dilavo le pierre, et l' arme fatta di pittura, che erano

## S BOCCACCI GHELLINI ET S. (1)

fi sono nondimeno conservate nel Registro, che banno que Frati, antico, et fedele; il arme nò, che era una Sedal d'oro in campo azzurro. Della qual Sepolturanondimeno si volle servire lacopo suo fratello, mentre infra le Scritture del Monassero di Monte Olivero si legge quan-

<sup>1</sup> a car. 36. e 37.
2 Sinule è l' Inferizione flata già fatta in Gertaldo riferita di fepra nel Cap. II.

quanto appretto: 1384. lacobus q. Foccaccii de Certaldo fecit Teflamentum Ge. Lepulturam elegit apud locum Frasrum Minorum S. Crucis de Florentiu in jepulcro q. Boccuccii patris sui, quod est sub Voltis sub Cappella de Bardis, quod Sepulceum propter antiquitatem peraidit fignum, & eft in ordine Sepulcrum quadragesimum fextum. E quello, che il Sepolcro a Certaldo conferma : Sa vero eum mort Certalde contigerit, voluit sepelire apud Canonicam Certalds in Sepulcro q. Boccaccis patris fui, quod est positum in Burgo Certaldi inter oftium, per quod stur in Claustrum, quod est signatum armis suis, videlicet signo Scalarum. L' efempio però della devozione del noitro Giovanni a quell' Ordine fece sì, che anche Iacopo vi fu affezionato; mentre nell'istesso Testamento si dispone, che morendo Iacopo medetimo fenza figliuoli, vuol quegli, che si fondi una Chiesa, o sia Oratorio, sopra i suoi Beni presso a Certaldo in luogo detto la Querciatella, e sia in perpetuo fotto la cultodia, e correzione de' Frati Eremitani di S. Spirito di Firenze, con condizione, che due Frati vi debbano continuamente risedere.

Indi si vuol notare, che la Tassa, che qui si lascia Ecclesie Sancte Reparate de Florentia, cioè solidos decem fl. fa chiaro vedere antica esfere quella Tassa, che accenna Ferdinando Leopoldo del Migliore nella fua Firenze illustrata [1] con iscrivere: Ogni Testamento, o Codicillo paga raffa all' Opera [ di S. Reparata ] de vente foldi, applicate a questa Sagrestia per l'rivilegio fattole dalla Repubblica fin. fotto l' anno 1392, pena la nullità dell' Instrumento, se per difetto del Notato, mancalle di tal obbligo. L' origine di questa Tassa certamente è molto avanti del 1392. come si ritrae dal presente Testamento flipulato 18. anni prima; anzichè in un altro Testamento fatto già da Cherico di Mess. Pazzino de' Pazzi -rogato nel 1348, il quale efifte apprefio l'eruditifilmo Sig. Cavalier Gio: Gitolamo de' Pazzi fuo discendente. fi legge: Item reliquit Opere S. Reparate de Florentia. fole-

1 a car. 30.

folidor xi. picciolorum. Dal che sembra doversi concludere, che il Migliore, non l'origine della Tassa intendesse, ma solamente il Privilegio sattone alla Sagressia.

nel 1202.

Appresso, ne consini della Casa, che egli trella nel popolo di S. Jacopo di Certaldo, a fecundo Fornativo Andree D. Benghi de Rubeir , mi par di trovavi si factio di pattigggio i la origine del nome Benghi da Berlinghieri, cosa che non mi ricorda aver letta giammai. In mi Sigillo, che ho io, di un tal. Fornation di questa nobil Famiglia, che ha le Case in Firenze presso a quelle del Boccaccio, da S. Felicita, e le Sepolture in essa Chiefa, si legge FORNAINI BERLINOHIERII, come appresso, con avere per impresa un Fotno alludente al nome (onde si disfero ancora Ross Fornato).



Dipoi fi conofce da quello, che feguita, non fole la cagione della lite preaccennate tra gli Efectoro i e gli Eresto di Eresto di Eresto di Eresto di Eresto di Eresto di Carte vigilie, e fudori, in un Armadio nel Convento di Santo Spirito a benefizio, e per ifludio di quei Religiofi viventi, e del foro fuccedio di

Le cofe più importanti del suo Testamento, e a lui cate, quali fiurono le Reliquie, si vede avret latciate al Monastero de' Frati di S. Maria di S. Sepolero dal Poggetto, o sivvero dalle Campora, sopra di che doppia curiosità nasce in chi legge, cioè e chi fostro questi Frati, e

pcr

per qual cagione I dopo effersi ricordato per alcuni Arredi, e Supellettili sacre, della Chiefa di S. Jacopo di Certaldo I lafciaste ad esti omner, o fingular Reliquiar functir, quat dictur D. loanner magno tempore, o cum magno labore procuraviti baber e de diversis Municipalita partibus. Le quali curiosità ben si possono appagare col riferire cio, che il celebratissimo Sen. Carlo Strozzi andò della Fondazione di questo Convento servico, purche non apparisca troppo lunga digressione, e che arrechi insieme qualche lume agli avvenimenti di quel tempo-

Il Card. Giovanni del titolo di S. Teodoro l' anno 1224. concede licenza a Prete Bartolommeo di L'onone da Pistora di fibbricare un Monastero a onore di Maria. Vergine del l'oggio di S. Sepolero in certe sue Case, e Bons posti vicino alla Città di Firenze nel popolo di S. Donato a Scopeto fotto la Regola di S. Agostino, conche dovessero portare i Frati l' Abito bigio, e con più altre condizioni. Ottenuto il detto Bartolommeo la detta licenza lo stesso anno dotò il Convento de' suoi Beni, e vi si vesti Frate insieme con Prete Bartolommeo di Tommafo da S. Gimignano, Benedetto Tedaldi da Firenze e Antonio di Lapo da S. Gimignano, ed egli fu eletto Priore ( e per tale dice il P. Dondori nella Pieta de Pilloja vi fu confermato dal Vescovo Fiorentino. ) Fu questo Monastero chiamato S. Maria del Poggio di S. Sepolcro, e fu fondato nel popolo di S. Donato a Scopeto luopo di cattiva aria I che forse su sotto il Monte detto di Nannuccio in una piccola valle, che ancora si ravvisa ] onde l' anno 1325, il Capitolo Fiorentino concesse licenza a' Frati del detto luogo di murare una nuova Chiesa, e Convento nel popolo di S. Ilario a Colombaia, dove era aria sanissima, con che per l' avvenire dovesse chiamara S. Maria di S. Sepolero di Colombaia. Fabbricoffi quefla nuova Chiefa, e Convento nel fopraddetto luogo. Mi Suppongo, che quel Benedetto Tedaldi, che fi vesti Frate l' anno 1224. nel luogo del Poggio di S. Sepolcro, che di quivi per la cattiva aria presto si partisse, e cominciasse

ciasse a dare principio a questo delle Campora nel popolo di S. Ilario a Colombaia, poichè in una sepoltura di macigno posta in detta Chiesa si legge

HIG IACET CORPVS VENERABILIS PATRIS AC RELIGIOSI VIRI FRATRIS BENEDICTI MAG. TEDDI FVNDATORIS HVIVS MONASTERII SANCTE MARIE ANNO DÑI MCCCXXXVII. DIE XVII. SEPTEMBRIS.

Per altro il P. Dondori affegna questa mutazione di luo-

go all' anno 1349.

L' anno 1359. il Vescovo di Firenze gli uni il Mo- . nastero di S. Anna vicino a Prato, ancor egli dell' Ordine di S. Agostino, per effere, mediante la l'este, rovinato, e rimasto senza Frati. Nacque dipoi lite tra i Frati , e quelli della Famiglia degli Albizzi , perchè offendo stata messa sopra la Porta principale della Chiefa un Arme di pierra della detta Famiglia degli Al-bizzi, e dopo d' effervi stata qualche tempo, parendo a' Frati, che quell' Arme posta in quel luono dimostrasse vadronanza, la levarono, e la meffero all' Altare maggiore, e dopo d' effere stata in quel luogo quattro anni, gli Albizzi fe ne rifentirono , e pretefero la padronanza della. Chiefa, e che l' Arme si rimettesse sopra la medesima. Porta. Dopo lunga lite fu dal Vicario del Vescovo di Firenze giudicato , che l' Arme fi rimettesse sopra la. Porta principale di Chiesa, con che però la Famiglia. degli Abizzi non venisse per questo ad acquisture padronanza, o iurisdizione alcuna sopra la detta Chiesa. S' appellarono da questa sentenza i Frati, ma finalmente l' anno 1409. per accordo fu convenuto, che l' Arme fi metteße non sopra la Porta della Chiesa, ma sopra quella, che andava nel Chiostro maggiore. (1)

Segue poi a dire varie altre cole al nostro intento meno che necessarie, oltre ad asserire, che i Frati non più

z v. una memoria coll' Arme degli Albizzi all' Altar Maggiore di questa Ghiesa nel Puccinelli Memor, Sepoler, a 35. 8, 5.

più di S. Agostino si chiamavano, ma dell' Ordine di S. Girolamo, e che nel detto luogo si diceva avere avuto origine in Toscana il detto Ordine. [1]

Togliendo adunque da quella deferizione ciò, che fa per noi, fi offerva, che quelli Frati, che dapprima abitavano in quel Monaflero, tanto dipoi variato, erano. Agoltiniani, e a tal Ordine effere flato molto affezionato il Boccaccio, da più altri fegnali lo abbiamo ricayato.

# Esecutori del suo Testamento.

### C A P. XXXIII.

Ciccome ne' primieri Capitoli , e nel progetifo di questa nostra Fatta abbiamo portro dimostrare, le amicizie, che ebbe il nostro Giovanni ne' primiere ne l'usifeguenti tempi della vita fua; così daquete ultime fue reflamentarie disposizioni si raccolgono gli amici suoi nella età più avanzata; dende io prendo motivo di siniunzazate il suo Tessamento in questa guifa.

Chi fosse il primo degli Escutori del Testamento di lui, cioè a dire il Maestro Martino da Signa, sarà bene esprimerto colle parole di F. Donnenico Antonio Gandolfo nella Disfertazione Isforica, ch' ci fa, di dugento Soggetti dell' Ordine Eremitano in questa guisa:

Martinus de Signa Florentinus, vir pietate, prudentia in rebus agendis, 6 destrina insignus; celebris Ioannis Ecceaccii de Certaldo a sacris Consessionibus, ac Q 2 Exe-

s Fra gli altri Canceni di Frati di S. Girolano coll' abito biglo con equi cano (puris, e che non e fon neti gran fatto, d'un mo fertimane faso ne ho io reduir gli avanzi in un Ortorio, che effette in luogo detto. Grunnaggio circa a nove miglia difiante da Firenze full' Arno, ove fi trova trall' altre un Cadavere d'uno di effi. Frati incorretto.

Exquutor Testamentarius, cui idom Becescius propriam Bibliothecam egregiis Codicious ornatam legavut, îr auni 1381, erat Prior Propuncialis Propuncy Pistram, at in Orbe Angustiniano P. Lubin pag, mibi 95. Huiter-mobilis Religost, as S. To. Magyliri nulture en uspiris Netterptoribus menunit, nec Pocciantus in Bibliothes a Florentinia, Ipfum aliqua edidigli, fed temporis inuria, in the citation facility of the continuity periodical explication of the continuity facility of the continuity of the

HIC IACET VENERABILIS VIR FRATER MARTINVS
DE SIGNIA DE FRORENTIA SACRE TEOLOGIC
MAGISTER ORDINIS FRATVM EREMITARYM

S. AVGVSTINI QVI OBIIT ANNO DOMINI
MCCCLXXXVII. DIE X. MENSIS INNII.

Così leggo io, e non con quelle diversità, cheporta il Gandolfo. Fi sinalmente uno di quei Teologi, la cui dottrina nelle occorrenze della Repubblica
si consultava, laonde si trova nel Libro de Teslamenti
del Quartiere S. Croce nell' Archivio de' Capitani d' Or
San Michele, che nel 1348. dopo l' esame d' un Consitto Legale, vollono i Copitani cheruno per lo tempo,
non istante il detto chomsiglio avere chonsiglio dal Satvi
d' anima, e domandato il Muestro Autono de' Servi
[ Antonio di Munnaccio de' Manaucci, che su Generale J Muestro Murito di S. Spirito, e più altra Satvi in
Teologia, rispussono quello medessino, che si spora è critto-

Di Barduccio di Cherichino suo secondo Escutore si trova, ch' egii si Tavoliere, detto così dal tener Tavola, e per chiamarlo alla moderna, Banchiere, cioè, che aveva Banco, e sedè de' Signori, e Gonfaloniere di Giutizia

ben

ben quattro fiate dal 1287, al 1413, le cui Cafe erano pereflo a S. Felicita, e di ne fla Cairefa erano le loro Sepolture. Fu egli ancora de' Dodici Buonuomini nel-l' infelice tempo della follevazione de' Giompi; in deferimendo la quale Gino Capponi nomina eflo Barduccio. Ne fa menzione ancora in parlando del fiuo ultimo Conflorato Buonaccorfo Pitti nella fua Cronica, ovegli Annoratori di effa lafciarono feritto di lui quello degietto: Estruduccio di Cherethon uomo celebre ne' pubblici maneggi, onde i fuoi pofferi fi differo, e diconfiancora de' Barducci Cherichom; e talora de' Roncognano, come difefa da un Roncognano, che gener Bionaccorfo, da cui nacque Iuopo, weato Cherico, e da queflo Cherichino padre del nofito Barduccio; come da terriapecore

originali appresso de questa Famiglia.

Di Francesco di Lapo Buonamichi terzo Esecutore, e ancora un poco parente suo, si trova in un Protocollo di Ser Piero di Mazzetto di Talento da Sesto a 102. all' Archivio Generale, che egli fu domandato Morello: ed eccone le parole: 1354. D. Sandra filia q. Ioannis Lapi Saffetti populi S. Petri Bonconfilii uxor Francisco vocati Morelli Campsoris , filii q. Lapi Bonamichi pop. S. Felicis in Piaza ( ed è colei stessa, a cui nel Testamento lasciò una Tavoletta esprimente la. Madonna Santiflima. ) Nasceva egli per madre de' Magli così leggendofi in altra memoria cavata. dal Protocollo di Ser Giovanni Pacini de Monte all' Archivio Generale: 1341. 16. Novemb. D. Venna uxor q. Lapi Bonamichi populi S. Felicis, & filia q. Lapi D. Angiolini de Maglis; ed in altro Protocollo di Ser Iacopo Dandi parimente all' Archivio: 1339. D. Venna filia q. Lapi D. Angiolini de Maglis uxor q. Lapi Bonamichi populi S. Felicis in Piaza. Sebbene la moglie del padre suo ebbe due mariti, mentre si trova, che nel 1367. D. Catalana vidua uxor q. nobilis Militis D. Degbis q. D. Elasti de Tornaquincis condidit Testamentum, in quo reliquit Francisco frutri suo uterino, & filio q.

Lapi Bonamichi populi S. Felicit in Piacza flor. 200per Ser Domenico d' Allegro di Nuto all' Archivio fleso. Egli per altro su de s'edici Gonfalonieri delle Compagnie del Popolo per lo Seño d' Oltrarno, Quartiere S. Spirito nel 1363. Se a questo Francesco detto Morello attenga l'appresso mio Sigillo, sarà difficile il deciderlo senz'altri riscontri; pure si vuol rimettere il Lettore al Tono III. delle Osservazioni mie su i Sigilli pag. 13, e seg.



Di Angelo di Turino Bencivenni io non trovo gran cofe da dire, fuorichè egli abitava nel Popolo di San Lorenzo di Firenze, leggendoli all' Archivio Generale per Ser Francesco Maii: 1385, D. Bindella silia q. Cecis D. Oramani de Forabossibis tuvor Agnoli q. Turini populi S. Laurentii. Nel 1389, fa ella testamento. Ebbe questi un fratello nomato come l'avo Bencivenni; e si vede che furono da Linari nel lor Sepolero in. S. Michele Bertelde ne' Chiostri vecchi nel muro della Chiefa, poiché vi è incifo:

### & D' AGNOLO DI BENCIVENNI DA LINARI.

Finalmente di Iacopo di Boccaccio più volte fi è parlato fin qui. E quanto all'effere flaro coftiutio l'ultimo, io flimo di non andare gran cofa errato nel crederio uomo di non gran levata. Di lui fu creduto da alcuno, che feritto avesse Giovanni a Messer Pino: Sc-Dio m' avesse dato fratello, o non me lo avesse dato; quasi dir volcsse: Meglio era per me, che io avessi avuto frafratello uomo di fenno, ovvero, che io fussi fenza fratelli, che avere avuto questo, ch' io ho sortito. E che tale fosse il sentimento della riferita frase, ne veggio io la conferma nella Novella VIII. della terza-Giornata, ove la moglie di Ferondo così ragiona-: Messere, se Iddio m' avesse dato marite, o non mel avesse dato, forse mi surebbe aproole co' vostri ammaestramente d' entrare nel cammino, che ragionato m' avete, che mena altrui a vita eterna. Ma 10, considerato chi è Ferondo, e la sua stoltizia, mi posso dire vedova, pur maritata fono, in quanto vivendo esfo, altro marito aver non pollo; ed egli così matto, come egli è Gc. Colore ancora di poca abilità nella persona di Iacopo di Boccaccio, darebbe il vedersi in uno Spoglio d' un Libro antico dell' Arte de' Giudici, e Notaj di questa Patria, che Giovanni nel 1249, era tutore di Iacopo suo fratello, e che nel 1351. per altro documento ivi, rinunziò simile tutela, forse non per solo sine di vivere a fe medesimo, come noi andammo benignamente di fopra interpretando.

# De' Tutori nel suo Testamento lasciati.

### CAP. XXXIV.

Tabiliti, che ebbe Giovanni fuoi Eredi Boccaccio, ed Antonio figuroli di lacopo fuo fratello, antegnò loro, come abbianto veduto, tutore il loro fieffo Padre, unitamente coi feguenti. Il primo fi fu quell' la copo di Lapo di Giovanni Gavacciani, che appresso due anni mori Vicario della Terra, eggi Città di Pefcia, dopo effere fato Pedefià della Città di Pifcio il non 1375, ficcome fi na da Michelangelo Salvi, e quello, tel vale affi più, dopo aver goduto tre volte il Protato, att anno 1377, nel 1366, e nel 1370. Di fuo-patro di Allano 1377, nel 1366, e nel 1370.

padre fulla Porta dell' Oratorio di Malavolta, fituato fuori della Porta Romana in vicinanza delle Campora, efifte la feguente Inferizione, ficcome nella Chiefa di S. Lucia a Maffapagana non dilungi difofia, fi veggiono della coftoro Famiglia due Armi:

HANC ECCLESIAM FECIT FIERI LAPVS IOANNIS GAVACCIANI AD HONOREM B. VIRGINIS PRO RE-MEDIO ANIME SVE ET SVORVM A. D. MCCCXXXIII.

Effo Lapo avendo feduto anch' egli del sommo Magifirato de' Signori l'anno 1328, nel 1338, paísò all'altra vita, ficcome fi trae dal fuo Sepolcro nel Chiofiro di S. Spirito, nel quale l'appreffo Inferizione fi feorge incifa:

### HIC IACET VENERABILIS VIR LAPVS IOANNIS GAVAOCIANI, QVI OBIIT ANNO DOMINI MCCCXXXVIII.

Segue Piero di Dato, che fu figliuolo di Messer Andrea Canigiani; il quale ebbe già due volte il godimento supremo nella Repubblica negli anni 1357, e 1364.

Vengono dopo Barduccio di Cherichino, francelco di Lapo Buonanichi, Leonardo di Giovanni di Meffer Betto [ detto di fopra a 112. del Chiaro di M. Botte, ] lacono di Torino, e lacopo di Boccaccio (ppraddetti.

Quanto all' efecuzione del Telamento fi trova, che dopo la morte di Jacopo tuture fu accertata l'eredità da Boccaccio, e Antonio figliuoli di effo, leggendoi all' Atchivio Generale nel Protocollo IV. del 1360. al 1490. il Ser Lapaccino di Chiari da Radda a car. 62. fotto l'anno 1400. Acceptatio bereditatir egregii viri D. Iotuvir olim Boccaccii de Certaldo, aditi per Boccaccii mo Astonium eiu nepotro, office olim Iacobi Becaccii beredei infitutor ex cui Telfamento, de quo pater manu Ser Timelli Ser Bonafre.

Della sua morte

CAP. XXXV.

A cagione della grave perdita, che fece l' Europanella morte del nostro Giovanni, non mai abbaftanza deplorata, si dice, che fosse un fiero male di stomaco dal continuo studio procedente. Comunque sosse, avvenne la mancanza sua d' età d' anni 62. in Certaldo nell'anno del Signore 1375. per lo che facilmente fi convince di doppio sbaglio D. Ferdinando Ughelli . laddove nel Tomo III. della fua Italia Sacra fcrifse, che il Boccaccio mori nel 1372. e che fu fepolto in S. Maria Novella di Firenze. Questo sbaglio diede inciampo a più altri. Nel Catalogo eruditifilmo de Libri rari. parto della dotta penna del Sig. Conte Auditore Giacinto Vincioli di Perugia, opportunamente fir questo propofito si avverte lo errore del Vostio, che vuole, che il Boccaccio passasse all'altra vita nel 1276. seguito in ciò da Monfig. Fontanini nel luogo alquanto fopra accennato. Nella Chiesa di S. Maria del Fiore su ordinato dipoi un Sepolero pel nostro infigne Soggetto, leggendosi alle Riformagioni nel Libro delle Provvisioni del 1396. l' ordine di fare un Sepolcro a Mess. Giovanni Boccaccio da Certaldo per gli Operaj di S. Maria del Fiore; ficcome altra ordinazione in diverso tempo su fatta di alzargli una Statua fovra una delle Porte della Città nostra. Tuttavolta venne appresso la sua morte seppellito in-Certaldo nella Chiefa de' Santi Iacopo, e Filippo, qualmente era stata la sua ultima testamentaria volonta . coll' appresso Inscrizione fatta, dicono, da lui stesso poco prima della fua morte:

HAG SVB MOLE IACENT CINERES AC OSSA IOHANNIS MENS SEDET ANTE DEVM MERITIS ORNATA LABOR R MOR-

MORTALIS VITE. GENIFOR BOCCHACGIVS ILLI.

PATRIA CERTALDV. STVDIV FVIT ALMA POESIS.

E ficcome Certaldo è fimolo per contenere in fe leceneri di questo grand' uomo; così è itato maifempre da 'Foreffieri per ciò vilitato, ed in una tal quale veneratione tenuto. Coluccio Salutati Segretario, o Cancelliere, come dicevano allora, della Signoria di Firene, fece l'appresso Epitaffio vii all' Inférizione foggiunto;

NICLIE CHE TATES HUMILI SERIONE LOCITIS
DE LE PERTANUE TO PRICEA ALEMNE CLARO
PO TYRIME VEHIS. TO MORTHA MOMINA TROPE
SILVAS ET TONITES. ELIVIOS - AC TRANA. LACASO
IL CHI MARRIYS MULTO - DIESTA LACASOR. RELIGIULI
ILLUSTRISCO VIGO INTRASTIS. CARRIYS ACTOS
IN NOSTRIM TENNES A PRIMO COLLUGIS ADM
TY CELESTAS CLARAS ALTO DICTAMINE MATES.
TY DIVOS OMNIS IGNOTA AND OSIGINE DICENS
PER TERM, NA EPERS DIVINA TOLVINIAN NYLLI
CESSTRYS VEHICAN. TE VILCO MILLE LABORIS
PERCELEREMENT ACCIVIT. ETAS TE NYLLA SILEBIT.

E bene fla, che fusice uno, che dopo morte si laureato Poeta, a fare il presente Epitassio a chi della.
Poesia tanto si dilettò, che Filippo Villani nella mentovata Vita di Giovanni ebbe a fervere: Meriamente
ji degno mono conveniva si esfere con la pestica laurea,
coronito. E poco sotto: I voslumi da lui composii, si
gni di esfere lauresti, in luogo di mitro, e d'ellerafurono alle sue degna tempie. Compianse diposi fra i molti
questa sua morte Matteo Palmieri scrivendo nella sua
Cronica sotto l'anno 1375. Commet Beccaciar Vir ampni ingenii, & Latina patriaque facundas in feribeaus
aeloris e vita migravit atais sua amo 52. Anche
Franco Sacchetti diede nelle sue Rime noticà di vari
umnia celebri maneati a suo tempo, fra' quali

Petrarea, e'l Bocenceio, e quel, ch' a desco Lesse i to Dante Autonin, che aperti Avea i passi al sonte poetesco.





L' iffelso Sacchetti compose apposta l'appresso Canzone, comunicatami MSa dal dottissimo, e gentilissimo Sig. Dottor Niccolò Bargiacchi.

Canzone di Franço Sacebetti in merte di Giavanni Bescacci, il quale mori addi 201 di Dicembre

Ora è mancata veni Pecfas,

E vote son le case di Parnassi,

Poichè morte n' ha tolto ogni valore.

S' io pinnyo, o grido, che miracol sia
Pensando, che un fol è era rimasso
Giovan Boccacci, ora è di vita sore
Cagion del mo dolore
Non è perchè sia morto,

Ch' to me dorree a torto,
Perchè chi nasce a questa passo gingue;
Ma quel duol, che us pugne,
E' che niun riman, nè alcun vene,

Che dia segno di spene A confortar, che io salute aspetti, Perche in virtù non è chi si diletti.

Lasso, che morte in picciol tempo ha tolto
Ate, Fiorenza, cissena caro, e degno.
Principio so da Pietro, e da Francesco (1)
Che in sacra Seristura vidon molto;
Vergona a tali, e de portan lor, segno,
Che appena intendon Latin da Redesco.
E perché ani intreso,
Tommaso (2) in questo sotto,

Filosofo alto, e dotto Medico non su pari a lui vivente: Luizi eloquente, Retorico con vago, e dolce sistes, m

R .

Cor-

<sup>1</sup> forfe Fr. Prancesco de' Nerli.

Corfin Tommafo, e Niccolò (1) fincero, Che fu si vago di configlio vero. Paulo Arismetra (2) ed Astrologo folo. Che di veder giammai non fu satollo Come le stelle , e li pianeti vanno, Ci venne men, per gire al sommo polo. E quei, che Marte feguir, ed Apollo Niccola, Alberto, e Francesco, e Manno. E come tutti fanno. Tre Poeti di nome: Che fe m' è detto come, Zanobi [3] e 'l Petrarca in quel tefauro, Cb' ebbon col verde Lauro L' ultimo, e'l terzo è quel, che sopra strivo, E ciaschedun fu vivo Insieme, e tutti gli vidi ad un tempo,

Or non fi wede alcun tardi y o per tempo .. Dunque s' io piango, fo come colur, Che perdendo. fi duol l' ultima posta, Perchè manca speranza al suo soccorso . Sard virtù giammai più in altrui? O ftard quanto Medicina afcofta Quando anni cinquecento perde il corfo? Qual mente, o qual ricorfo ... Afpetto poi, che trovi, Questa è, che la rinnuovi Siccome rinnovò quella Ippocrate? Chi fia in quella etate Forse wedte rinascer tal femenza . Ma io bo pur temenza, Che prima non rifuoni l' alta tromba, Che fi fard fontir per ogni tomba. Questa paura ognora più mi monta, Perche in avarizta ognun fi fpecchia:

r forse Niccolò Monaci, se pur non era ancor vivo.

3 Zanobi da Strada.

Quì si comprende, siudia, ed ammaestra. Ne' numeri ciascuno ha mente pronta Dove multiplicando s' apparecchia Sempre tirare a fe con la man destra. Non fi truova fenefira, Che waler dentro chiuda, Così si vede nuda L' adorna Scuola da tutte fue parti, E le meccaniche arti Abbraccia chi vuole effer degno, ed alto, Però che questo falte Ea, che sal uomo reggimento piglia, Che mal fe regge, e peggio altrui configlia. Ben veggio giovinetti affai falire Non con virtu, perche la curan poco, Ma tutto adopran in corporea vefta, Sicche ben posso aspettar l' avvenire, Veggendo che giammai non cercan loco Dove si faccia delle Muse sesta. Altri di maggior gesta, Antichi nel Senato, Contra Scipione, e Cato Ognora fanno, e feguon Catellina. E fe furgon 'n cina Per niente tengon Licurgo, o Solont, A petto a lor persone Dicendo più faver chi più mal face, E chi più puote l' un l' altro disfate. Come deggio sperar, che furga Dante,

Che gid chi il sappia legger non fi truova? E Giovanni, che è morto ne fe fcola. A cui fi vederd l' Affrica avante. Che dell' also Poeta venia nova Verso costui, ed or rimasa & sola? Chi fonera parola In Letture propinque, La dove Libri sinque 

Di questo diretan composti stimo estato & f. C. De Viri illuftra il primo, dei no vo ton ". Conta il secondo delle Donne chiare que a sett. Terzo se fa nomare a first ballant and had Buccolica, il quarto Monti, e Fiumi Il quinto degle Iddie, e lor coftame. Tutte le profezie, che diffon sempre in ale it in Tra'l feffanta, e l' attanta effere il Mondo Pieno de fvarei , e fortunofi giorni , Vidon, che fi dovean perder le tempre De ceascun valuroso, e gire al fondo. E questo è quel, che par, che non foggiorni Sonati fono i corni D' ogni parte a ricolta, La stagione è rivolta, Se tornerd non fo , ma credo tardi, E s' egli è alcun, che guardi Gli Studi in Forni [1] vede gid conversi, E gli dipinti . sperfi , Che eran foura le porte in quella feggia Ld . dove Ceres ora Signoreggia . Orfana, trifta, fconfolata, e cieca, Sanza conforto, e fuor d' ogni fperanza, Se alcun giorno t' avanza, Come tu puni ne va peregrinando, E di' al Cielo: to mi it raccomando.

Finalmente compianse si satta perdita Coluccio di Pieto. Salutati sopraddetto, che in questa guisa scrisie Francisco de Brossano. Vigesima quiden prima di di Decembris [2] Boccasine nossen mueriti, quem, sua mortalitatis immemor, post busta Petraroba ardeniuri ampleste-

<sup>1</sup> Forse lo Studio Fiorentino su prima dall' Opera del Duano, e da' Forsi, dicendo il Migliore, che agli Opera; di S. Maria del Fiore apparteneva il mantener le Case dello Studio.

<sup>2</sup> La differenza di un giorno nella morre, quando non fegue di nottetempo, fuol dependere dalla confusione coi di della fepoltura.

bar . & in illo morrore ranti Vatis , quantum numquani. fururum arbitror, vel quod faltem affeverare non vereor quantum nulla umquam atas tulit , quotidie confolubar . Et quandocumque dabatur nobis confabulandi facultas quod rariffunum tamen erat & propter occupationes meas G propter molem , G atatem , ruflicationemque Toannis , nibil aliud quam de Francisco conferebamus . In cuius landationem adeo libenter fermones ufurpabat, ut nibil avidiut, nibilque copiosius enarraret &c. Me miserum, qui aspirame Divina gratia adeo frustifero & bonorabili sungebar officio, ur nibit quod art bumanam selici-tatem adtinet desicere videatur, quum nondum in occupationibus publices, que mibi tanta gloria contigerunt , biennit tempus exegerim, mibi primus annus Francisce fatalitate, secundus autem Boccatit morte funestus accesfit ; ut facile poffim deprebendere , quam veriffimum fit ellud Severini dellum; quantis amaritudinibus bumand prosperitatis dulcedo respersa eft. Heu mibi, incundissime mi Boccate, qui folus colendus, amandus, G admirandus mibi remanseras, confilium in dubiis, & folatium in adverfis ; latitia prosperitatis, & socius in bumanis, que me vertam tue mortis dolore turbatur? Publicam ne calamitatem, un privata incommoda profequar? O Mufa, o laurus, o facra fata Poefis! Libet enim exclamare versiculo, quem funereo operi ad bonorem Petrarche instium dictavi . Et vere Musas aique Poesim, & facras laurus Boccasis nostri fletus tanget . Heu mibi quis admodo pascus cantabit, qua sexdecim Eclogis adeo eleganter celebravit, ut sacile possumus eas, non audeo dicere Bucolicis nostri Francisci, sed veterum aquare laboribus, vel praferre ? Quis integumenta poetica, in quibus latere folent, aut fecreta natura, aut moralium. addita documenta, aut biftoriarum veritas incorrupta de catero nobis evolvet? Hoc tam affitim, tamque emendatissime absolvit in libro de Genealogia Deorum , quem multo labore, & flylo prorfus divino composuit, ut omnes etiam prifcos viros buius rei indagine superarit. R \*\*\* opus,

opus, fi videris, non dubito te lataturum ire noffra etati, noftrifque temporibus gratulantem, quam tam praclaro labore loannis & utilem . & mirandam polieris videris transituram. Quis admodo casue, ac jortune portices , quibus illustres viri ialtati funt , deinceps , Gout. elle, flylo luculento describet? Quis obscurissimum ac difficillimum opus, claras mulieres de immienfo. historiarum pelago, ficut ille fecit, excerptas, in unius vo-luminis seriem numerabit? Quis vos orbis totius ornamenta, montes, filvar, fontes, lacus, ftagna, flumina, & maria, mundum, mira tum varietate, tum utilitate. insignita, que ille nobis copiose, ornate reliquit, inunum librum digefta docebit? Hen mibi , Ioannes mi duleissime, quo abeit divinum illud ingenium , & caleflis omnino facundia, quibus Patria ina, velut inexhausto iubare resplendeat? Heu mibi, qualis nobis, & ceteris, qui avide te colebant, postquam es tam insauste subtractus, est status vitæ sutrus? Unde nobis dubitantibus, dabitur de Poetarum infolubilibus, de Historiarum ambiguitate , & de veterum laborum caligine declarari ? Gc. Hac tecum , quem scio Boccatii nostri pracipuum fuiße. cultorem . lamentari volui Grc.



DELLA

# ILLUSTRAZIONE DEL BOCCACCIO

PARTE SECONDA



# TROEMIO.



Sentimenti degli uomini fopra le umane operazioni fono tanto fra loro diverfi; che malamente dritto giudizio fare ne è permeffo . Non vi ha quafi azione al Mondo si rea, che non trovi alcuno, cui bafti il cuore di difenderia in qualche parte; nè all'incontro niuna.

fe ne fa talmente buona, che non trovi censuratore. In somma tanti sono d' ordinario nelle cose tutte i pareri, quanti quelli sono, che s' intromettono a giudicarne.

Tra coloro, che hanno fatto in modo speciale, pa-R 2 rola fu in tra l'altre Liber Italicus, Decameron, sive Princeps Galeottus inscriptus, in quo Fabulis, & Historiis centum &c.

Tralascio, che queste Novelle, ed Istorie venissero dall' Autore trattate a modo di Poesia, che ben lo pone in veduta Francesco Bocchi, con dire: Miras ille cogitationes persape molitur, quas parit tam multo ingenio, tam fubtiliter, ut fine ryibmis in profit oratione vim. admirabilem Poetice agnoscas. E ciò fa egli non tanto per la misuratezza de' periodi, ne' quali molti versi effettivi si duole, che vi si ritrovino il moderno Sig. Paolo Antonio Rollo; ma eziandio per la materia, col variare alcune cose men che verisimili; che è quello, che vuole inferire il Caltelvetro poco dopo al luogo da noi riferito, parendogli infino, per foverchio forfe di stitichezza, che il Boccaccio non arrivasse a vestirsi bene del carattere di Novellatore, e di Poeta, con dire : Quelli simili modi di parlare stanno bene all' Istorico quando vuole dimostrare, che esce suori de' confini della. consuetudine; ma stanno male al Poeta, la cui sua maggiore lode è, che faccia la 'ncertitudine parer certitudine per tutte quelle vie , che può. Laonde non fo come me possa commendare Giovanni Boccaccio, il quale con alcune parole ec. alcuna volta le rende sospette di falsità ; c quindi, se mal non ravviso, non iscorgendo egli totalmente il carattere nel Boccaccio di Poeta, viene a confessare, che ei si mostrasse piuttosto Istorico. E certa cofa è, che alla fua eloquente maniera fu d' uopo, per fare anche l'ufizio di Novellatore, e in certo modo di Poeta, il variare talvolta alcune circoftanze, che fredda comparfa facevano nell' Iftorie, o nelle Favole, ch' ei racconta. In fine a guisa di composizioni poetiche appella le presenti Novelle quel Giovacchino Ciani, che al nostro Autore sece quella solenne riprensione, che si diffe di fopra: ut poetica studia abiicias; & exitialem poeticen illam detestatus Gc.

Si sa per molti, che le Novelle di Ser Giovanni

#### DELLA ILLUSTRAZIONE

Fiorentino, coll' appellazione di Pecorone, da lui poste in carta poco dopo alle nostre, in trovandosi a Dovadola l' anno 1378, furono vere Storie, le quali riscontrano a maraviglia con de' fatti raccontati da Ricordano Malespini, e da Giovanni Villani. Delle Novelle di Franco Sacchetti scritte verso l'anno 1376. molte fe ne ravvisano pur vere, e che hanno riprova certiffima, ed infallibile, confrontando alcune di loro coll'Istorie del Segretario Fiorentino, e con quelle di Scipione Ammirato, ed altre illustrando infino, e correggendo le Facezie di Poggio Bracciolini; il quale Poggio, ticcome l' Autore della Prefazione del Sacchetti va avvisando, s' inganna forse per difetto di memoria. Ned è ignoto, che le cento Novelle di Mafuccio Salernitano ( che comentò, giusta il Doni, la prima Giornata del Boccaccio) Scrittore fiorito dopo al 1400, contengono tutti fatti feguiti, imperciocchè in fine di quell' Operetta nel parlamento al suo Libro si protesta l' Autore , chiamandone Iddio in testimonio, che tutte sono Istorie ne' suoi tempi avvenute.

E 60 io bena, che l' efferit trovate vere alcune. Novelle del Peccorone , del Sacchetti, di Mafuccio, e d'altri non fa mai, che vere dir fi possano quelle del nostro Giovanni Beccaccio. Ma fi dicauni poco: chi vorrà mai (foitenendo la contraria opinione, che le Novelle del Boccaccio fieno tutre finzioni favolose) opporsi a quel tanti, e sì gravi libotici, che in conferma degli avvenimenti da foro narati cirano molti fatti delle prefenti Novelle? cosa, che in troppo gran biasimo ridonderebbe ai medesimi, quasi corroborare intendesero le veritiere afferzioni colle falsità delle Favole, e renderebbero savoloso, o sospetto di falso egni altro loro afferto.

Oltrediche al Boccaccio stesso bisogna pur credere laddove nel Proemio della IV. Giornata scrive, essere allora certuni, i quali in altra quisa essere state le cose

fua-

no, in detrimento della mia fatica, di dimofirare. Quegli, che quefle cose corì non essere latte dicono, avrei motto caro, che esse i recassero gli originali, li quali, sea quel chi to serveto discordanti sossero, guitta direi lalero riprensione, e d'ammendar me sesso me serveto.

Mia opinione è, e si tocca sicuramente con mano, le Novelle del Boccaccio effere fottofopra di tre forte, che è quello appunto, che il Pope Blount mostra di credere e quello altresì, cui inferire intende Girolamo Rufcelli nel definire ful Vocabolario del Decamerone la voce Novella: fignifica ancor Favola, o Raccontamento di cosa avvenuta, vera, o verisimile, come sono le cento di questo Libro. Imperciocche alcune tono vere Istorie ne' tempi fuoi, o poco innanzi accadute; le quali per altro non mancano di quel cangiamento, che al Poeta spetta il farvi. E ben Paolo Frehero non fi moftrò lontano dal credere alcune di loro essere litorie, e non Favole, conciofiachè diffe nel Teatro Virorum eruditione clarorum, che il Boccaccio diede fuori Librum centum novorum, quem Decameron vocavit, & Lingua Etrufca conferiefit, quo Historia multa faceta continentur. Istorie ne appello alcune il Petrarca; mercecchè in una fua Epistola tradotta dal Dolce mi dà nell'occhio un luogo, ov' egli fi rallegra col nostro Giovanni di aver posto nel Decamerone per ultima un' Istoria dissimile alle precedenti . Altre sono mere Favole dagli antichi prese, come per ragion d' esemplo da Apuleio, e talvolta con artificio, se bene flava, variate in qualche parte. Altre fono mifte d' Iftoria, e di Favola, e quelle a cagione che gli avvenimenti in esse seguiti correva voce, che sossero accaduti in quella guifa divifata da lui , febbene in realtà alcuna volta. erano stati alquanto vari, come variano non di rado le Gazzette, o Nuove, o Avvisi, che vengono a noi di fuori; ed appunto Novella dagli Accademici della Crufca si definisce eziandio Avviso. Per dare di queste ultime un esempio, chi è, che creda, che il Boccaccio nella Novella III. della II. Giornata volesse a bel diletto per-

# DELLA ILLUSTRAZIONE

fuadere ai Fiorentini , che un Fiorentino fosse arrivate ad essere Re di Scozia? Pure, attesi gli andamenti, è credibilissimo, per mio avviso, che ciò venisse asserito da alcuno istorico racconto poco veritiero, che pllora andasse in volta; il che apparirà chiaro a chi le Istorie, e gli Annali d' Inghilterra andrà scorrendo, e coll' avvenimento dal Boccaccio descritto farà confronto, con conoscere quanto facilmente un simile alterato racconto, chente è la Novella, possa essere stato mandato attorno. Lo che basti quanto a questo punto dello fcambiamento, non essendo di mestiere per esemplificarlo il ridurre a memoria il fatto omai troppo noto delle Divine Pagine, che interpretate male, e male trascritte in istraniere Lingue, dierono luogo al nascere delle Favole, o pur quello di alcune Narrazioni anche sacre, che non sono ricevute come legittime dalla Santa Chiesa, anzi da lei come apocrife vengono confiderate. Oltredichè il Boccaccio medefimo ferifse pure nel Proemio, di raccontare cento Novelle, o Favole, o Parabole, o Interie, fegno che dell' une e dell' altre era quello un misto arzificiofamente condotto.

Dell'occasione, e del tempo, che ebbe il Boccaccio di comporre le sue Novelle.

# C A P. I.

Occasione, ed il tempo, che ebbe Giovanni Boccaccio di porre in carta il suo Decamerone, l'addita egli medesimo scrivendo nell'incominciare la prima Giornata di esso:

Erano gli anni della fruttifera Insarnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di mille trecento quarant' otto, quando nella egregia Città di Fiorenza, oltre

oltre ad ogni altra Italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza; la quale per operazion de' corpi superiori, o per le nostre inique opere, da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti Orientali incominciata, quelle d' innumerabile quantità di viventi avendo private, senza ristare, d' un luogo in un altro continuandosi, verso l' Occidente, miseramente s' era ampliata : e in. quella non valendo fenno, ne umano provvedimento, per lo quale fu da molte immundizie purpata la Città da Uficiali fopra ciò ordinati, e vietato l' entrarvi dentro a ciascuno infermo, e molti consigli dati a conservazion della funita', ne ancora umili supplicazioni, non una volta, ma molte, e in procoffioni ordinate, e in altre gusfe a Dio fatte dalle divote persone: quasi nel principio della Primavera dell' anno predetto orribilmente cominciò suoi dolorosi effetti, e in miracolosa maniera a dimostrare; e non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva il sungue del naso era manisesto segno d' inevitabile morte; ma nascevano nel cominciamento d'essa. a' mafchi, e alle femmine parimente, o nell' anguinaia, o fotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano, come una comunal mela, altre come un uovo, e alcune più, e alcun' altre meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli; e dalle parti del corpe predette in-fra breve spazio cominciò il gid detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere, e a venire; e da questo appresso s' incominciò la qualità della predetta infermità [1] a permutare in macchie nere,

<sup>9</sup> Quefla Pelle aderitet dal Boccaccio fit da lui innitera da Tuccidia; Ricorda quella Pelle medefinnal il Pettarea in più longhi. Nelle Epifilele di Plinio, del Pettarea, di Proo, e d'altri eccllentifimi uominiu tradore dal Dolec ce, una ven 'ha feritet dal Pettarea al Boccaccio, in cui lo ragguaglia d'aver trafeorfa le fue. No relle ripottandone gian piùcete, specialmente end bel primo, e nel en pettarea de la compania della partie engles.

o livide, le quali nelle braccia, e per le cofce, e in ciascuna altra parte del corpo apparevano a molti, a cui grandi, e rade, e a cui minute, e spesse. E come il gavocciola primieramente era stato, e ancora era certifsimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno, a cui venieno. A cura delle quali infermita ne configlio di medico, ne virtà di medicina alcuna pareva, che valeffe, o faceffe profitto : anzi, o che la natura del malore no 'l patisse, o che l' ignoranza de' medicanti [ de' quali o'tre al numero degli scienziati, così di femmine, come d'uomini, senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo] non conscejje, da che fi movejje, e per confequence, debito. argomento non vi prendeffe; non folamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti infra'l terzo giorno, dalla apparizione de' sopradetti segni, chi più tosto, e chi meno, e i più fanza alcuna febbre, e altro accidente morivano . E fu questa pestilenza di maggior forza, perciocebe essa dagl' inferms di quella per lo comunicare insieme s' avventava a' fani, non altramenti che faccia il fuoco alle cofe fecche, o unte , quando molto gli fono avvicinate . E più avanti ancora ebbe di male, che non folamente il parlare, e l'usare con gl' infermi dava a' sani infermiid, o cagione di comune morte; ma ancora il toccare i panni, o qualunque altra cosa da quegli infermi stata tocca, o adoperata, pareva seco quella cotale infermita nel toccator trasportare. Maravieliosa cosa è ad udice quello, che ia debbo dire, il che fe dagli occhi di molti, e da' miei non foffe ftato veduto, appena che io ardiffi di crederlo, non che di scriverlo, quantunque da fede. depno udito l' avessi. Dico , che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenza narrata nello appiccarsi da uno ad altro, che non folamente l' uomo all' uomo, ma quefto, che è molto più, affai volte visibilmente fece, cioè, che la cofa dell' uomo, infermo flato, o morto di tale infermitd, tocca de un altro animalo fuori della spezie del-L' uomo, non filamente della infermità il contaminaffe,

ma quello infra brevissimo spazio occidesse; di che gli occhi miei ( siccome poco davanti è detto ) prejero trall' altre volte un di così fatta esperienza; che eliendo [1] gli stracci d' un povero uomo da tale infermita morto, gittati nella via publica, e avvenendosi ad essi due porci, e quegli, fecondo il lor cofsume, prima molto col grifo, e pos co' denti presigli, e scoffiglisi alle guance, in piscola ora appresso, dopo alcuno avvolgimento, com: fe veleno avesjer prejo, amenduni fopra gli mal virati firacci morti caddero in terra ec. Affai ed uomini, e donne abbandonarono la propria Città, le proprie case, i lor luogbi, ed i lor parenti, e le lor cose, e cercarone l'altrui, o almeno il contado ec. A me medesimo incresce andarmi tanto tra. tante miferie avvolgendo, perche volendo omai lasciare siar quella parce di quelle, che io acconciamente posso lasciare, dico, che stando in questi termini la nostra Citta d' abitatori quasi vota, addivenne [ siccome io poi da persona degna di fede sentii | che nella venerabile Chiesa di S. Maria Novella, un Martedi mattina, non\_ essendovi quasi alcun' altra persona, uditi li Divini ufici in abito lupubre, quale a si fatta flagione fi richiedea fi ritrovarono fette giovani Donne, tutte l' una all' altra o per amifia, o per vicinanza, o per parentado congiunte: delle quali niuna il ventottesimo anno passato avea . ne era minor di diciotto, savia ciascuna, e di sangue nobile, e bella di forma, e ornata di coftumi, e di leggiadria enesta ec. Le quali non già da alcuno proponimento tirate, ma per caso in una delle parti della Chiesa adunatesi, quasi in cercbio a sedere postesi, dopo più fofpiri , lafciato fare il dire de paternoftri , feco della qualità del tempo molte, e varie cofe cominciarono a rapionare, e sì di andarfene in contado; ficcome poi mandarono ad effetto il giorno seguente, che su Mercoledì; secondo quel che si dice dipoi dal Boccaccio nella fine della seconda Giornata.

#### S 2

<sup>1</sup> Questo fetto fu letto originalmente nel Decamerone da Giovanni Morelli contemporaneo, che lo riferifice nella sua Cron. a c. 280,

Del luogo, e delle persone intervenute al racconto delle Novelle.

#### CAP. II.

Uanto al luogo, ove l' amorofa brigata fi congregò a mettere insieme, e raccontare le presenti gioconde Novelle, abbiamo da Francesco Bocchi nel primo Libro de' suoi Elogi, che su amenis in locis. & suburbanis, e dal Boccaccio stesso in contado. Ma ove fosse precisamente, difficile per mio avviso si è lo stabilirlo con ficurezza, poichè varie, ed incerte fono fopra

di ciò degli eruditi le opinioni.

Narra il chiarissimo Sig. Canonico Salvino Salvini ne' Fasti Consolari dell' Accademia Fiorentina, Opera di multiplice istorica erudizione ripiena, in favellando di Niccolò Martelli Confolo VIII. quanto appresso: Tra i suddetti Manoscritti Strozzi vi è un Codice segnato 178. che ba per titalo Giardino di Prato, e contiene un Capitolo, alcune Stanze fatte all' improvviso, Sonetti, e altre Rime di Niccolò Martelli fatte nel 1524. la maggior parte per intrattenere onesta brigata nella nobil Terra di Prato, come egli dice nelle sue Lettere, e nella Villa di S. Anna preffo a Prato, poffeduta allora da Lorenzo Segni, Padre di Bernardo nostro Consolo, e che ora è della nobil Famiglia de' Vai. E' cosa depna di farne qui memoria, quello, che afferiva il Senatore Aleffandro Segni [ di cui , come di nostro Consolo , fi fara menzione | cioè , che in questa Villa de' fuoi Antenate & radum) per fuggir la Pefte, quella piacevole Converfazione del 1348. descritta dal Boccaccio nel suo Decamerone, che egli compose per onesto divertimento, e inganno dell'ozio, e di quel tempo calamitofo. Non intendo io però

però come l' adunanza descritta, composta in gran parte di femminili persone, avesse potuto agevolmente dilungarti da Firenze a piedi per giugnere alla Villa di S. Anna presto Prato; e come agevole fosse stato loro altresì in tempo di grande infezione paffare liberamente da più luoghi guardat, e cuitoditi a cagione della medefima pestilenza, quanti è credibile, che se ne trovassero in si lungo tratto. Si accresce la diffico!tà notabilmente per le parole stesse del Boccaccio, alle quali conviene acquietarfi, dicendo, che effo luogo in contado non era fuor della Città oltre a due piccole miglia. Ed aggiugnendo egli di più, che era fopra una piccola montagnetta da ogni parte lontano alquanto alle nostre strade, di varj albuscelli, e piante, tutte di verdi fronde ripieno, piacevoli a riguardare; in ful colmo delle quali era un Palagio con bello, e gran Cortile nel mezzo, e con logge. e con fale, e con camere tutte, ciascuna verso di se bellissima, e di liete dipinture rapguardevole, ed ornata, con pratelli d'attorno, e con giardini marawigliofi, e con pozzi di acque freschissime, vi ha chi ravvisa di tanti contrassegni corredata una Villa presso Fiesole, ove è anche sama di padre in figliuolo paffata, che vi fi componesse il Decamerone; lo che non disconviene ancora con quello, che il Boccaccio stesso addita nella Novella II. della ottava Giornata, che a quel luogo era affai vicino Varlungo; e conquello, che nella Novella IV. della stessa VIII. Giornata si afferisce, cioè, che dal luogo del racconto il poggio di Fiesole si poteva vedere; del che sotto essa Novella favelleremo. Io stava pensando se dar si poteva piuttosto il caso, che nella Villa di S. Anna si fosse poscia ritirato il Boccaccio a distendere questa sua Opera.

Se malagevole poi è stato il sermate il luogo, amaggior difficoltà peravventura è loggetto il trovamento dopo tanti secoli delle persone nel raccosto delle Novelle introdotte. E' sentimento di Benedetto Fioretti [1], che il nostro Boccaccio nel Proemio del suo Decamerone rimuta il moste

<sup>1</sup> Progine, Vol. III. pag. 32.

# DELLA ILLUSTRAZIONE

nome alle introdotte persone per troncare all'invidia, e alla muldicenza l' occasione di pregiudicare a' suoi novellatori, occultati fotto nomi fignificativi di alcuna relazione qualitativa . E bene il Boccaccio stesso si protesta di non voler dire il nome loro per prudente rispetto. Sopra di che piacque a Lodovico Castelvetro nella Parte terza della fua Esposizione della Poetica d' Aristotile [ 1 ] di far questa Critica. E vero, che il Poeta può , e dee mutare il nome a quelle persone, le quali potrebbino, raccontando egli i detti, o i fatti suoi, ricevere siorno, quando egli non volesse far loro vergogna. Ma [ fegue a dire ] il Boccaccio, nel mutare i nomi aile fette Donne ec. poteva, e doveva per cagione della verismilitudine imporre i nomi Fiorentini di quel tempo, come Francesca, Giovanna, e fimili, senza ricorrere a nomi Greci, o nuovi agli orecchi degli uomini d allora.

Per altro se a niun particolare sopra di ciò si può venire, mostra Girolamo Ruscelli (2) che Lodovico Dolce si crede, che quei dieci tra donne, e uomini, che il Boccaccio a recirar le Novelle intromife, foflero tutti persone nobili . In fatti d' uno di loro dice il celebratissimo Anton Maria Salvini d' avere inteso da chi potea faperlo, qualmente Dioneo si su quel Pacino di Tommaso Peruzzi, del quale abbiamo noi bastevolmente parlato nel Cap. XIX. della nostra Prima Parte. Il Cavalier Salviati poi, che ciò non seppe, scriffe ( 2 ) di Dioneo puramente, che egli fa del balordo, e come s'intitola egli da per fe , dello fcemo. Panfilo uno degli uomini introdotti nel Decamerone fu altresì un interlocutore dell' Egloga terza, e della quinta, e di questo nome scrisse Giovanni spiegandole, ch' egli vale Totus Amor. Col nome di Filostrato terzo personaggio di questi intitolò egli un suo Poema in ottava rima, di cui si savellò di fopra. Pampinea, si fu altresì interlocutrice della seconda

a car. 106.

a nel Difcorf. intorno al Deram.

<sup>3</sup> Avvert. lib. 1. c. 14.

Egloga, e di esta nella spiegazione passo in silenzio. In Frammetta intitolò il suo Libro ben noto. Ma la Fiammetta del Decametone non sembra, che esse protesse la sua amata Principessa, o Regina, mentre non su alcuna di loro delle Donne raunate al vero congresso delle Novelle. Lia, dice il Sansovino nella Vita del Boccaccio, che significa Lucia, e che su amata da lui, e sotto nome d'Elissa introdotta nel Decametone; di che sia la sede presso di lui. Soltanto io trovo Lisa in quel ch'i so soggiugnerò appresso.

Noi abbiamo poc' anzi nominato per Dioneo, Pacino Peruzzi e la Fiammetta; dit fi vuole qui , che in un Componimento, che vien reputato del Boccaccio, in terza rina, manoferitto, nomina egli diverfe Donne, non che io creda; che fiano quelle del Decamerone, ma perchè un di qualcheduno vi faccia fopra a noftro propo-

fito offervazione.

Allato a cui con allegrezza, e pioco De' Giachinotti Monna Itta s' appella, D' intorno quinci Miliana è colei . Di Giovanni de' Nerli, ch' è dopo ella. E la Lisa, e la Pechia, ch' è con lei, Vengono appresso, ambedue figliuole Di Renier Marignan Sapere dei; A nostra danza quinta è il tuo Sole, Cio? quella Fiammetta, che ti diede, Con la suetta al cor, che ancor is duole, ec. E la bella Lombarda segue poi Monna Vanna chiamata, e fe tu guardi Niuna più bella n' è con esso nos Di Filippozzo Filippa de Bardi; Seguita loro poi Monna Lottiera Di Nigi di Neron 'n soavi sguardi. La Vanna di Filippo Primavera Da tal conosci tu degna chiamata Vedendola seguir nostra bandiera.

Allate

## DELLA ILLUSTRAZ IONE

Allato allato a lei vidi Cnora:a
Di Gifmondo di Franco Baroncelli,
E poi apprelfo a lei accompagnata
Niccolofa di Tedice Manovelli,
Insteme apprelfo con Barotommea
Di Govanni, Beatrice cre's' appelli.

Credibile è poi, che de' Personaggi di sopra mentovati, uno si fosse egli stesso. E comecchè degli uomini assegnasse età matura, a qualunque di esti nonminore d'anni venticinque; egli non veniva ad esfere molto fopra loro avanzato, poichè nel 1348. non aveva egli più di 35. anni. E ben non s' ingannò il Petrarca in leggendo il Decamerone, con credere, che da giovane l' Autore l' avesse scritto. E quantunque nel Proemio della Giornata IV. egli narri esser corso lamento di lui, che alla sua età non istesse benel' andare omai dietro a sì fatte cose, chenti quelle erano di ragionare a donne, e di compiacer loro; vi ha Lionardo Salviati, che vuole, che non oftante, che fosse fatto il Decamerone nel 1348. egli lo pubblicasse nel 1352. e ciò scrive nel Libro I. della Grammatica. e nel II. degli Avvertimenti Cap. XII. Ed in fatti nella finale dell' ultima Giornata dice il Boccaccio, che molto tempo era dappoichè a scrivere quella sua fatica avea cominciato fino a quell' ora, ch' el la terminava. Inoltre avrebbe correlazione con quest' anno quello, in cui io sospetto, ch' egli scrivesse il Corbaccio, siccome correlazione ha quel fatto colla Novella VII. della VIII. Giornata, in cui forse sece quella vendetta, che nel Corbaccio minaccia.

Intorno alla pubblicazione di quell' Opera per modo di digreffione tralafciar non posso, che Paol Beni nel Cavalcanti (1) mostro [ donde egli el trases io no 'l so ] che quando il nostro Autore cominciò adar fuori le sue Novelle, non sutono ricevue cont... quel-

quell' applaufo, con cui le riceve, ed innalva il Salviati; anzichè i Fiorentini bidimavano la fua fatca, parendo loro, che contenesse ciance. Ma checchè facesse il volgo, l'apprezzavai l'Petrarca. Vero però è, che il Boccaccio stesso suppose nel principio della IV. Giornata, e nel finale del Libro, che e' dicessero, che meglio avrebb' egli fatto, uomo pestaro, e grave, a dari ad altro studio. Anche il Muzio serisse nelle Lettere. Libro III. in quella a Mess. Gabbriello Cesano, e a. Mess. Bartolommeo Cavalcanti: Avete aggiumo, cheavendo serio mon ebbe guideto nelle cos ser, e actualme serio di sociale supposibilità di serialmene il Fiscolo et e, egli si cresteva, che il Fiscolo dovessi esserio con dire:

Nostro Boccaccio, che singendo a caso, Dona al suo Idioma tal diletto, Qual gli promise il sonte di Parnaso.

E Gio: Matteo Toscani:

Ast bic, cui facili levique opella Crevit pagina per iocum, atque ludum.

Per altro il fuo pubblicare le Novelle, ch'egli affirma non effere flate di fua invenzione; ma raccontate, dovette effere dopo averle scritte un darne suori copie, o pure un recltarle pubblicamente, o anche privatamente, ma in modo; he fuisfero imparate; mentre così leggiamo di Dante Alighieri (1) che passiando un giorno per Porta S. Piero prina del suo cillio, ascolot un fabbro, che cantava la sua Commedia come si sa di una Canzone, e tramestava i versi di quella smorzicandone l'uno, e rappezzando quell' altro; e similmente, che altra siata [2] incontrò una vil persona, che nella dadar dietro a certe some l'isfessa.

Franc Sacch. Nov. CXIV.

<sup>2</sup> d. Nov. CXV.

# Giornata I. Novella I. Ser Ciappelletto.

#### CAP. III.

L chiarifimo Sig. Giuseppe Bianchini di Peato, Soggetto di gran dottrina, ed erudizione adorno, il
quale al presente lavoro confortandomi, ha ad eso
col configlio, e coll'opra qualche giovamento prestato,
possibed nella sua Liberta un Decamerone stampato di
Firenze dai Giunti nell' anno 1773. alla cui margine
sil bei primo della presente Nivella si legge ferito a
penna: Vien citato questo luggo da Marian Soccino nel
Trattato de Oblition, libell. 14. n. 2.

Quanto io abbia desiderato, che suffista questa. citazione nell' Opera del Soccino, può agevolmente ognuno pessuaderselo; non avendo lo perciò risparmiazo fatica in cercarne con iscorrerla da capo a sondo,

ma indarno.

Non mi andava io lufingando per altro, efferfi potuto trovare, quando che vi fosse, in quel Trattato cofa di gran momento a verificare l' istoria della presente Novella. Bensì era da vedersi se il Soccino uomo di alto fenno, e di molte lettere, e che al dire di Enea Silvio Historias omnes novit, passava in quella sua Opera per vera Istoria essa Novella: ma l' origine della medefima mal ce la poteva dare, credo io, di certa fcienza, giacchè egli visse molto dipoi al Boccaccio, e più che più ai tempi, in cui si dice essere accaduto l' avvenimento, che qui si narra; imperciocche nato Mariano Soccino il vecchio l' anno 1401. verso l' anno 1450. dedicogli Enea Silvio, poscia Pio II. la. Storia de' due amanti Paris e Vienna, che a petizione di lui si legge nel Cartari [1] avere egli scritto; sebbene

<sup>1</sup> In Syll. Advoc. Confiftor.

bene Pio stesso afferma di non averla scritta, e ciò in

una fua Epistola forto n. 295.

Tuttavolta in mancanza dell' afserzione defiderata del Soccino, non lafcia di renderfi molto credibile quello avvenimento; primieramente perchè ci dà nella fua del ferizione una puntual contezza delle perfone, poficia del tempo non dilungi a quello del Boccaccio, onde non fu prefuma incognita, od ofcuta a lui fimil faccenda.

Quanto alle persone, parla egli di Muciatto Franefi, di Mercatante in Francia divenuro Cavalitere. Di
costiu si verissica nelle Notizie MSS. della Famiglia Franzeii della Rovetla, da me vedute presso la nobil Pranapia degli Ardimanni da Cetina Vecchia (che vien tenuto
sièrere di loro Consorteria) come Messer Muciatro Cavaliere del Cavalier Guido di Nanni del Franzesi della
Foretta visse circa l' anno 1300. E che Messer Muciatto si sisse pure in quel tempo con Carlo di Valois del Reali di Francia comunemente appellato Messer
Carlo Senzaterra s, fratello di Filippo Re di Francia, parole presso che tutte del Boccaccio; si abbiamo ancora
no Dino Compagni (1) Ilorico vivuto in quella età.

Racconta il Castelvetro nella terza Parte della Poetica d' Aristotile tradotta, che Cepperello su trassormato per giunta, e trasposizione, e diminuzione insieme di lettere in Ciappelletto. Ciò nulla aggiunge al caso nostro, comecché sembra riferire semplicemente quello stesso che il Boccaccio, dicendo, che a Messer Muciatto venne a memoria un Ser Ciapperello da Prato; il quale perciocchè piccolo di persona era, e molto assettatuzzo, non sappiendo i Francesibi , che si volesse dire Cepparello ec. Ciappelletto il chiamavano. Ma fi fa bene, che in Prato fiori alletta con qualche lustro la Famiglia de' Cepperelli ultimamente ivi mancata, da cui non ha cofapiù facile, che l'essere uscito questo & Cepparello, e forse la denominazione averle dato ; del quale si troverebbe anche fatta precisa menzione, e qualche atto, T 2 come

I Ifter, Fior, Lib IL

come Notaio ch' egli era, nella sua Patria, se egli non avesse anzi abitato in Parigi, riparandoli colà nella-

Cafa, che vi teneva aperta Messer Muciatto .

Circa al tempo, ben si vede dalle Istorie, che Carlo di Valois, appellato Senzaterra, chiamato fu da Bonifazio VIII. ficcome il Boccaccio va accennando, in Toscana l'anno 1201. E ben io trovo ne' 15. Novembre 1201. D. Musciattus de Franzesibus Capitaneus Tallie Tuscie.

Le circoltanze poi non possono essere più al vero confacenti. Primieramente fi rende assai credibile, che dovendo suoi crediti riscuotere Messer Muciatto, ed aggiultare i fatti suoi molto intralciati con alcuni di nazione di Borgogna, si volesse valere di quel Pratese, che in casa sua praticava, uomo da contrapporsi alla misleanza de' suoi debitori. Credibilissimo inoltre si è, che Ser Ciappelletto fosse dopo morte per correre gran pericolo di non effere ammelso all' Ecclesiastica sepoltura, passando come usuraio, poiche i cadaveri di simili persone, siccome dalla Chiesa scomunicate, non era folito, che ivi si ricevessero.

Similmente credibile si rende l'associazione del cadavere fatta da' Frati tutti vestiti di camici e co piviali indoso, che allora dovea così usare, leggendosi in Franco Sacchetti Novella CIV. Ho veduto in alcun paele che quando uno è portato alla foßa, dietro eli vanno una gran brigata, tra' quali molti innanzi vanno in.

camici .

Niuna maraviglia recar può, che dopo la morte. di Ciappelletto, il Frate falito in sul pergamo, di lui, e della sua vita comincialse a predicare : noto essendo per la Novella XXII. di Franco Sacchetti, che in una Villa della Marca d' Ancona essendo morto un certo contadino, un Frate, che passava, su fermato a predicare della vita sua, e de' costumi senza ne pur conoscerlo nè esterne informato. Sembrano talvolta incredibili i racconti, che si trovano nelle Storie. Sa bene ognuno qual maniera di vivere menasse Pietro Aretino: e

pure il Sig. Conte Gio: Maria Mazzucchelli degnifi mo Gentiluomo di Brefcia nella Vita (1). che ha feritro cuditifinamente di questo Soggetto, ci afficura, che in vivendo venne encomiato fui pulpito, e dichiarato mecellario alla Chiefa, e più mecellario de' Protiatato dalla folle adulazione d' alcuni, e principalmente da quella di un Regolare, che lo appello burlandolo colonna, lucerna, face, plendore della Santa Chiefa.

Finalmente alla prova della verità istorica di questa Novella da molto peso una reflessione, che io vo facendo. Già è noto per la Vita di S. Martino scritta da Severo Sulpizio, un fimil caso d' un finissimo ladro, che uccifo per le fue triffizie fu poi creduto, ed offequiato qual Santo per errore, ed inganno de' popoli . Se la nostra presente fosse una pura finzione, non faceva. di mestiere, che il Boccaccio nel fine di essa affermasse con serietà, che creder non si dovea, che Ser Ciappelletto fosse Santo, bensi doveamo inclinare a credere, che si dannasse per la sua scelleratezza, e miscredenza, lasciando suo luogo per altro alla misericordia di Dio, e al fuo Divino giudizio; poichè come favola non avrebbe ciò recato maraviglia nelle menti altrui; ma perchè ella eraistoria, eforse nota a molti, per non apportare scandolo, dopo aver detto , che Ser Ciappelletto fu tenuto per Santo, giudicò necessario per l'esteriore apparenza di fupporlo anzi che no dannato, e di foggiugnere tutte le altre cofe, ch' egli qui dice.

Quanto finalmente alle parole ofsetvifi, che quelle: Delle femmine era corì vago, come sono i cani de bassioni, elle si trovano sonigitantemente in Franco Sacchetti pur di quel tempo, cioè nella Novella CXII. Eravago delle femmine, come i fanciali delle palmatt... E quelle altre: sard gittato a sossi a guista d'un cane, noi le abbiamo altresi nel contemporaneo del Boccaceio Giovanni Villani [2] che il simile dice di Aldobran-

v. la Vita di Pietro Aretino.

dino d' Ottobuono; e l' abbiamo di più nel compendiatore, dirò così, del Villani Antonio Pucci:

E poi per diligion gittato a' foss;

frase, che spiegara viene opportunamente dal traduttore Franzse dei Docamerone Maistre Anthoine le Macon (I) nella sua versione: ford jesté en terre prophane. Notabile è ancora circa le parole, che laddove

Notabile è ancora circa le parole, che laddove il tefto del Boccaccio legge molto affettatuzzo, il Fran-

zele fuddetto ha affes advenzut .

Il Varchi nell' Ereolano a car. 191. scambio prendendo la presente Novella per la prima della seconda. Giornata, e Set Ciappelletto lo prese per S. Arrigo.

# Giornata I. Nov. II. Abraam Giudea.

#### CAP. IV.

L racconto della presente litoria ci viene altresì fatto da uno, che sopra di esta scrisse circa l'anno 1376. e fu de' più eruditi Discepoli del nostro Boccaccio, cio ! Benvenuto figliuolo di Grancompagno de' Rambaldi da Imola, nel fuo famoso Comento sopra Dante, che nella nostra eelebratissima Libreria Laurenziana, ed altrove scritto fi trova a penna, fuor solamente di quei frammenti, che ne ha dati ora in luce un chiariffimo folendore dell' età nostra il Sig. Conte Lodovico Antonio Muratori nel Tom. I. Antique Ital. med. avi ; fopra del qual Comento questo. conviene avvertire, che qualunque volta da noi si riferiranno col suo nome passi d' Istoria volgari, saranno fempre d' un Comento volgare, che dagli Accademici della Crusca è stato creduto di Benvenuto, a cagione che e' porta quelto nome, ed ha in fine un Sonetto, che ciò dimostra. L' edizione è in foglio, per quello, che io trovo, molto rara. Di quelta. così parla il soprammentovato. Sig. Muratori nel Tom. I. del-

1 imprest, a Paris pour Eftienne Roffet i' ant. 1545.

dell' Opera detta : Praterea circumfertur Commentarius Italicus in einsdem Aldigberii Poema, anno Christi 1477trois Vendelin Spirenfis Venetiis impressus, & Benevenute Imolenfi tributus; cutus etiam antioritate non femel ufe funt Academics Cruscani in Vocabulario Italica Lingua. At samdudum pasenserunt eruditi viri, falso titulo quafilum fuiffe bomrem einsmodi Commentario, quippe cuius minime auctor fiit Benevenutus, sed alter, qui fortaffis ex Benevenute libore profecit. Porro illud certiffimum. eft, Benevenutum reliquiffe post se amplissimum latinum. Commentarium in universum Dantis Poema; eiusque exemplum in membrans scriptum adservart in Estenfi Bibliotheca, uts & in Ambrofiana, & Florentina. Alibi quoque reperiri mibi persuasum eft. Præterea dubitari vix potest quin Benevenutus, ute ceteris Dantis Interpretibus antiquitate, ita & eruditione praiverit. Immo qua nuper landati Scripores congessere, ut Aldigberiano Poemati lucem adferrent, omnia fere delibata fuere ex eiusdem Benevenuti Commentariis manuscriptis, quamquam fatentem nemmem babeamur , se illiur scrinia expilasse .

Noi adunque sopra l'auvenimento presente isfetiemo il Telto del legittimo Comento di Benvenuto
remo il Telto del legittimo Comento di Benvenuto
nella Medicco Luterniana Fiorentina, il quale dicc.
così: Quod egrege confirmatio quidem Abraam fapientiffimusi Indeus, unde est seinatulam, anod in Jamos evoitato
(1) l'aristis suit, non est simis longum tempus, quidam,
mercator famos in many desperius nomare Zanothus de Civonis, vivi lealus, verax, & moralis. Erat & quidam Hebreus
vocatus Saram on bosurs, & divers, cum quo Zanothus
contratus familiarem amicisium, & compatient errore sius,
ellent quod vir sante virtusi ex carentus sidei debere
damnaris, cepit persuadere illi, quod non veilet amplius
vovere in perimatia sita. & cum siu & spe spe losifet, ssinitire Abraam dicit Zanotho, quod disposura atecedere ad Curiam Romanus; quo andito Zanothus statim
etatere ad Curiam Romanus; quo andito Zanothus statim

<sup>2</sup> Così ha queste Testo, ma indeclinabilmente. In Venanzio Fortu-

perdidit omnem fpem, quam babebat super conversione eius . & cepit fibi diffuadere, quod non iret, quia boc facere non poterat fine magno fumptu, & multipics periculo, afferens, quod ita erat baptifmus Parifius, ficut Rome , G quod eque bene poterat declarare de fide Christiana, de omni dubio fidei ibi, ubi erat studium jacre Theologie . Finaliter Abraam firmus in proposito accessit Romam, & ibi multa didicit a ludeis fuis , & multa vidit , & notavit alterantia mentem eius. Denique reversur Parifius, interrogatus a Zanotho quod sibi videretur di Curia Romana: ille cum animo amaricato respondit : Malun, quod Deus det ( aliquibus ) paftoribus , qui funt vasu omnis turpitudinis, fentina fordium; ibi enimeft (aliquando) fecina gule, luxurie, avaritie & omnium vilium vitorum; que omnia. cum bene considero, & revolvo, compellor credere, & consentire quia bec fola eft vera fider, & firma, que Spiritu Sancto cultodiente conservatur. ideo ego, qui ad tua verba fledi non poteram, intendo nunc omnino este Christianus . Zanothus , qui triftis expectabat contra iam conclusionem , totus exhilaratus ivit cum Abraam ad Ecclesiam, & illum fecit solemiter baptizari, & ipse Zanabus levavit eum de sacro fonte, & ipfum nominavit loamem, quem fecit plenissime informari de Christiana fide, qui postea semper fuit bonus bomo, & fancte vite. Chi di questo racconto farà confronto colla Novella, vedrà nelle parole stesse quanto bene convengano infieme.

Circa poi il tempo, udir fi vuole non meno dalla penna dello Scolare, il quale dalla voce viva del Maestro lo intefe, ma eziandio dalla penna stessi di esso Maestro. Scrive Benvenuto: Nen esso mini longua tempur. Ed il Boccaccio mostra, che ciò avvenisse prima de giorni suoi, che nacque l' anno 1313, avendolo già udito raccontare: Siccome io gia dutir ragionare, in Parigi su un gran mereatante ec. Nè altramente poteva essere poiche l'anno 1304. Ia Sede di S. Piero venne trasferita ad Avignone, dimodoche prima di quell' anno credet dovremo tale av-

venimento effere accaduto.

# Giornata I. Nov. III. Melchisedech Giudeo .

#### CAP. V.

He Giovanni Boccaccio prendeffe alcune delle sue Novelle dal Novellino antico su opinione di Antommaria Salvini ne suoi Discorii Accademici. Che poi la presente Novella sa tosta di peso dal medessimo Novellino, o store che lo afferisce Vincenzio Borghini , egli sarà cost palese a chi ne faccia il contronto, che nulla più la prova di che ecco il racconto di quel Libro , nato , giussa il parer del Salvitti , inonanzi al Boccacionanzia Dante , non che inonanzi al Boccacio.

cio; e questo nella Nov. LXXII.

Il Soldano avendo mestiere di moneta, su consigliato, che cogliesse cagione a un ricco Giudeo, ch' era in sua Terra, e pos li togliesse il mobile suo, ch' era grande oltre numero. Il Soldano mandò per questo Giudeo, e domandolla qual fosse la migliore Fede; pensando, se elli dirà la Giudea, 10 dird, ch' elli pecca contra la mia. E se dird la Saracina ed io dirò: dunque perche tieni la Giudea? Il Giudeo udendo la domanda del Signore, rispose così : Messere, ella fu un padre , ch' aves tre figliuoli , ed aves un fuo anello con una pietra preziosa la miglior del Mondo: ciascuno di costoro pregava il padre, che alla sua fine li lasciasse questo anello . Il Padre vedendo , che catuno il volca, mando per un Orafo, e diffe; Masstro , fammi due anella così appunto come questo , c metti in ciascuno una pietra, che somigli questa. La Maestro fece l' anella così appunto, che missuno conescea il finer, altra che 'l padre . Mando per li figlisuoli ad uno ad uno , ed a catune diede il fuo in fegreto , e catuno fi credea avere il fine, e niuno ne suppa il diritto vero , altri che 'l padre loro . E così vi dico,

#### 154 DELLA ILLUSTRAZIONE

Messere, che io altresì nol so, e perciò nol vi posso so dire. Udendo costui così riscuotersi, non seppe che si dire più di coglierli cagione, e sì lo lasciò audre.

Quanto alla persona del Saladino s scrivono gli Autor, ch' egli fu di vilitlima nazione, ma per le fue virtù divenne Soldano, e Re d' Egitto. Lorenzo Buonincontri nella Istoria della Sicilia messa in luce dal celebre Sig. Giovanni Lami (1) parla molto del Saladino. Tra l'altre dice quelto: Erat in primis Saladinus, quamquam Religionis expers, bonarum artium plenus, iustitie, & pietatis cultor, bumanus pariter, & clemens, & vi animi, & corporis singularis, & mu. nificentia insignis . Corrispondendo a cio Gio: Boccac. cio: Il Saladino, il valore del quale su tanio, che non solamente di piecolo nomo il fe di Bibilonia Soldano, ma aucora molte vittorie fopra li Re Saracini, e Cristiani gli fece avere ec. Soggiugne il Buonincontri dipoi : Erat Saladini animus Christianis Ierosolymam restituere &c. E finalmente Saladinus quoque codem tempore [ circa l' anno 1192. ] mortuus est, qui moriens se fepeliri mandavit in Templo Salomonis, inque suo tumulo lanceam imponi, & per Urbem præconis voce adclamantis deferri , Saladinum Asia domisorem nibil amplius ex tam opulento Alia Regno, & tantis opious secum de ferre .

Ne parla Arrighetto da Settimello, che fiori pochi anni dopo, ferivendo di lui nel Trattato de Adversitate Fortune

Nuper Saladinus nimium vexilla falutis Expuenans &c.

Dalle quali cose io dedurrei il tempo del nostro avvenimento circa al 1190, giacche nel 1187, egli occupò Gerusalemme, e la Pateltina. Dante parimente ne sa menzione, e sì il Petrarca, oltre a Giovanni Villani.

Mi piace di questa Novella accennare la graziofatra-

1 In Hifler. Sicul. P. I. inter Delie, eruditor, pag. 172.

traduzione, che ne fece un bello spirito in Poesa Franzese, la quale incomincia così (1)

Saladin est afrez connu dans les Histoires, Par sa Valeur, par se Victoires. De Babilone il devoint grand Soudan. En guerres, en magnificenes Il eus d'outenir de sig groftes dépenses Qu'il épuisa dans moint d'un an Soutes ser reselles immenses. Rien dans ses cogres; espendant, Pour certaine nouvelle affaire, Nouveau trésor évois sort nécessire.

Il rève & les nuits & les journ,
Il se chagrine, il se tournente
Pour trouver des moiens; mais tous ceux qu'il invente
A son gré n'étoient par affize prompts, affize courts
Pour sa necessité pressante.

En cet état, trifle & penfif Il va se souvenir du Juis Melchisedec, qui dans Aléxandrie Faisoit valoir son industrie, Très opaleun, & tolisours prêt A prêter d'gros jutérêt.

Ce Juif eut pû lui fournir grosse somme, Mais il falloit prémiérement Asûrer son remboursement; Car san cela ce n'étoit pas son Homme, Apparenment.

De lui ravir par pouvoir despatique, Et sant prétexte tout son bien, C' eut été, pour en parler bien, Un procédé, sant doute, trop inique.

Pour

1 imprest. Dublin. 1721.

### 156 DELL' ILLUSTRAZIONE

Pour parvenir, cependant, d fon but; Le grande Soudan se résolut; D'user de ruse et de sincisse. Il le fait appeller, le statte, le caresse, Lui témoigne estime de tendresse, Et près de lui le fait aljeoir.

On m'a, dit-il, parlé de votre grand seavoir.
Vous êter en Hobologie
Se profond & se conformé,
Que toat le Monde en est barmé.
I' ai désfré toute ma vie
D' être instruit & bien éclairei
Sur un ponat, pour le quel j' ai sait venir ici
Vitre se avante.
Voire le point, contentez mon envie.
Con quel che segue.

Giornata 1. Nov. IV. Un Monaco cadute in peccato.

# C A P. VI.

Onfesso il veto, che per istabilire se l'avvenimento qui dal Bocaccio destricto sa Iloria, o Favola nulla ho potuto scopire; dimodoche con troppa libertà parlerei, se io volessi senza alcun altro fondamento crederio un fatto istorico piutosto, che una favoletta. Tanto più, che vi ha chi ha tenuto, che il Boccaccio in quelta, ed altre singilianti Novelle abbia forse anzi proceduto da Satricio, che da Istorico. Nell'Accasientà delle Scienze si Bullatto: Maximi interesur compositioner momenti si Decameron, quod cius l'ada tota cum applausi excepti. Ho pariter extranca ginter adeo savorabiliter amplexe sunt, ut singulae idao mate il materiali mat

wate suo legere koc ipsum voluerint &c. Notatum quod nimis lecence, & in Monachos satyrice nimis lequeretur, &c. Lo che se sia vero, altrove sarà opportuna cosa il cercario.

In tal dubbietà però non dobbiamo escludere affatto, che ciò stata sia cosa vera, sotto pena di farsi conoscere troppo apertamente non informati del passato vivere del Mondo, ed ignari delle molte istorie, che dei costumi trasandati, e rilassati, eziandio negli Eccletiastici, fanno parola su' tempi e avanti, e dopo il nottro Boccaccio; le quali istorie, come di Autori veritieri insieme, e pii, riscuotono tutta la fede. Il solo leg. gere del B. Ambrogio Camaldolenie l' Hodeporicon stampato già , e dedicato al celebre Antonio Magliabechi , farà vedere come fimili avvenimenti fon pur troppo feguiti . Cosi il Beato a car. 3. Duos ex Monachis ratione exigente corripui, admonens, ut postmodum servarent continentiam , mandanfque ne ultra foli circuirent platear Civitatis; fed bonefte, ficut decet fervos Dei , fe deinceps haberent .

Giornata 1. Nov. V. La Marchesana di Monferrato.

#### C A P. VII.

'Avvenimento di questa Novella effere non favola, ma istoria vera l'afferisce Aldo Mannucci il giovane [1] in una fua Lettera, a Pietro Pisone Goazza diretta, la quale si legge a car. 87. dell' edisione, che venne fatta delle sue Lettere in Romal' anno 1921, per le appresso parole:

V Tra

La crede vera anche Monfig. Fontanini nella fua Eloquenta
Italiana.

#### 118 DELLA ILLUSTRAZIONE

Tra tanto, rifpondendo alla fua genteliffima Lettera, nella quale chiede il mio giudicio intorno alla Novella. raccontata da Frammetta fotto el nome della Marchefuna di Minferrato, per l'amor del Re di Francia, dico, che in fatti mi rifolvo a credere, che fotto il velo di favola quel galautumo ricoprisse benespesso il vero dell' sitoria . A che mi muove particolarmente l' autorità de uoma molto prudente, e molto rifentito nello spiegare i fuoi concette publicamente. Queste è il Sig. Paolo Emilio Santorio, gli Aonali del quale quando saranno dal Mondo goduti, come ora fono da me, a mia gran ventura, e consolazione guitati [1] credo certo, che non fi averd a desiderare maggior persezione in quella maniera. di scrivere. Non bo potuto tenermi di non mandarle. quanto può fare a questo proposito, a fine che ella vegga con quanta eloquenza, e con quanta felicità questo ben paro sugetto tratti l' ifforia di Napoli, dal terzo libro della quale è tratto questo, che le mando. E qui finifico offendo chiamato a cena. Da Bilogna il di 21. di Gennaio 1587.

Il giudicio favorevole, che dell' Opera inedita di Paolo Emilio Santorio Arcivefcovo d' Urbino dà Aldo il giovane, a accrefce pefo alia verità della Itloria: nulladimeno fa anche maggior effetto il faperfi quanto foste dotto, crudito, e celebre chi negiudica, cioì Aldo flesso, segretario della Repubblica Veneziana, Lettor pubblico in Bologna, in Venezia, in Psia, e in Roma, amico, e corrispondente degli uomini più dotti, che si trovassero allora. Profegue egli pertanto dopo la lettera a narrare quanto appresso:

pertanto nopo la tetteta a intrate quanto appreiso . En Libro III. Historiarum Regni Neapolitani Pauli AEmelia Santonii .

Et Syligaitha, Corradi foror, Cafertani Comitis cauffa propugnateix, & Cafertani erga fororium, Germamolaue

s Aveva il Mannucci in suo potere, al dire di Angelo Rorca, (in Bibl. Parie.) suora offungima Voluminum millia, in quibus multa extant, qua admedum fingularia sunt.

nofque multum meriti, & pollebas opibus Raynaldus, manu promptus, petiore ferox, viribus eximtus, net ingenie Rolidus, Thoma genitore band inferior, ingenfque familie Aquinatenfis nobilitas, e Longobardorum femine manantis glorium, & decora attollere; webatur amoeniffimus ager, jumabant barbarisis facibus Campana tella , infultare. apperibus firatarum urbium , aut einetibus , Germanus , suventa infolens , & pietatis nescius , paternique suroris amulator, ruere ingente fragore Neapolitana moenia, Ge. exaudirique late incolarum elamor gemitufque, cerus excisa busta, & seminsta templa, plebes in ludibrium raptata , pretextatus puellaque cum nobiluon flere aut in catenis gemiscere, aut infanda pati, Kaynaldus in sinu consupis externa mala prospicere, latus excidio emulorum , & fate tam proximi ignarus fui, fororio blandiri. Militabat Germanis in castris Manfredus, Federici ex concubina filius, adolescens ingentis indolis, corporis egregit, animi versuti, ambigut, ferccis, persculorum contemptoris , fame gloriaque avidiffimi , Veneres sumadica , libidinis nimia , incredibilium cupitor, & audacissimus. Huic erga fororem acerba faces, & enpido? furentem repressorat genitoris maiejias, fratrifque respectus, queis veneno sublatis, rursus scelus volvere, & anbelare, asque in erudeta & delicata fororis facie transcendere natura artisque leges. Forma erat augusta, florenssfima etas, procerum corpus, vividas caro, prafulgens oculorum acies, venuftate amiclique fuo mortalium animos derimens; flava ac demissa cafaries, in cincinnos torto crine, frons Repia : ad bac natura dona, comis fermo, multi lepores, acre ingenium, miraque artes accedere, quibus veluti telis percussus Manfredus affuare spe, metuque, diversa agitate, modo libidine insurire, modo pudore compesci: forma, libido, Regia potestas, mulierum animus mollis, prabita commoditate, supidiffime Veneri succumbent; decut inde Regium, fororia iura, viri dignitas, diu noctuque inter se pugnare, nec capere cibum, aut gustare somnum bominem. Sine-

#### 60 DELLA ILLUSTRAZIONE

finebant; sed animum, maioribus flagitiis imbutum, vicis impotent, atque incestuosa libido. Quimobrem, pudore perfusus, tremulo alloquio aperit sorori cupiditatem, precatur ignosci fibi, Veneris impotenti cuncta vi tribuenda. mori fe, cum lacrymis, ni succurratur, sororem obtestatur, simulque amens libidine, preces, imperium, vimque in unum miscet . Stupet foror , rubescunt gena , inborret capillus , pavet bominis vefaniam [ cum nibil apud eum\_ equi , nibil bonefti , fanctive effet } reformidat fcelus , absentisque mariti vultum, & communia tori pignora intuetur; flammarumque uri in globo mallet , quam & audifse scelus, incestumque fratris os, oculosque adspicere. Verum, cum anceps ipsa in tanta re fluctuaret, instaretque frater, incestumque nefarie anbelaret, recollecto tandem ex trepidatione animo, restinguere ardorem, lenire vulnus, mitigare furorem conatur : sed vulnus diu occlufum, perque viscera serpens labefecerat animum, nec jam adbortatione, sed medicina indigere : quae fi tardius afferretur, band incerte inflare occasus, aut utendum viribus erat. Quamobrem verita Syligaitha, ne motus aliquis oriretur, memor nobilitatis fue, scelerato Regi promittit, brevi fe in eius transituram vota; fed petere ab eo, uti Cafertam accederet, ubi procul ab aula luce, vel in genitali toro illi satisfacturam. Placet Manfredo condicio, ovansque scelere, boras spatiaque temporis metitur. Ubi promisa dies advenit, festinus, non secus ac fi Roma potiretur , Cafertam advolat , marnaque a forore [ absente viro, quem specie honoris alio Rex amandarat 1 pompa excipitur; nibilque magnificentia, aut decoris, vel in abliguriendis fortunarum subsidiis pratermittitur. Opiparam interea cenam [ quippe occidente iam Sole urbi aceesserat Rex | pararat Sylipaitha, omnem a gallinarum carnibus confectam. Ut offentatum magnum auri argentique pondus, refulsereque triclinia, mensaque instructe fuerunt, que & Affrios luxus, & Canopejam mollitiem emulari videbantur, discumbunt fimul Rex fororque, quamquam famem Regis non epulæ, ∫ed.

fed cogitatio proxime voluptatis, levarent . Multi in. mensa risus, mulis ioci, bilares sermones, larga composatio , que flummatam per se acrius in scelus impulere mentem ; ab epulit , discedente ministrorum agmine , cubiculum folum cum forore fratrem vidit, quando Syligaitha interrogat Regem, cur tam parce indulsifet epulit; cumque Rex convivium laudaffet, suraffetque, ad fatietatem natura defiderium implesse; tunc foror, apprebensa dextera, ita affatur: Cona, quam, frater, gustasii, ex gallinarum carnibus aniversa juit confecta : diversos, 6 haud multum inter se dispares tulit sapores; re tamen ipfa, ex una omnes materia stetere: fic in Venere voluptates varia quidem, quod ad cogitationem, animorumque libidinem, ceterum ex uno fonte potantur: mea quando tibi placuit atas , fi fauciaverint oculi , fi flammawerst rifus, fi fermo patefecerit icus, fi rationes adbibes in bonorem gloriamque, fi supiditati infervire, & fatiare illecebras mavis, in commune nobiliffinis generis nostri dedecus, in commune gentsum odium verterentur . Quaso, frater, per Deum immortalem, immortalesque Divos, per Regiam fidem, per patris animam, fanttiffimosque penates, relinque istam mentem polluendi alterius, cognatique tori; obisce cupiditati rationem : impetus Veneris compesce virtute: plus gloria in refranandis ingenei cupiditatibus, quam sternendis in bostium turmis, quattendisque bello gentions, aut vastandis urbibus acquiritur: illa militari manu, multorum ope, annitente fortuna; baec non nisi propria virtute superantur. Multi Reges, mudti Cafares, foris magni, insignesque fuere, quorum decora, rerumque monumenta, domestica turpitudo, fædaque libidines obruere : tu modo , tantis virtutibus clarifimus, & a paterna baud maiestate degenerans certa vestigiis gloria insistere , & virtutes , repudiatis vitus, amplexari destiteris? Parant tibi, Rex nobilisfima gentes, permagna nationes, illustres regali, armatæ legiones, permulti equitatus; & tu rationi parere, aut sequi naturam reformidabis ? En iniusta libido, &

non digna Principe flamma! Tu fingulari prasantia. nobilissimoque genere ortus, fororem in insigms locatum. toro viri , in iifdem penatibus , codemque in thalamo , in conspectu terrarum orbis, oblitus nominis, majestatisque, flupraveris? Videbis Raynaldus recentis impressa in ibalamo libidinis vestigia? contuebitur uxorem, proavo Augufin, avo Caefare, Augusto patre, fratribus Kegibus natam, contrectatam, temeratam, pollutamque? fimulque tumentem incestuosa uterum prole , cognataque libidinis , ac regii furoris tellem? quod qua unquam in barbaria auditum ejt? Natura, coelum ( omitte bomines ) & quidquid in animum est, exhoreuerint infame scelus, portentosamque libidinem, Lunaque ipsa, quam claram fulgentemque adspicionus ( ut Sol in Aires cena .) abominata. feelus , radios contrabet , tutabiturque mortali generi , soclique sideribus, perenne dedecus, atque immortale teterrima libidinis monumentum. Tu de reliquis quid agendum fit, vide. Mulier iffa fum, in lubrica etate confisura, fed tamen parasa ad laudem: tu, cuius bumeris nititur ingens Kegnorum moles , prafentia cernere , G futura pranoscere debes: nec enim boni, scelerisque quidquam diu in arcano manet : loquitur fama , etiam obstrictis pudore, vi, metuve oribus; & quanto magis tunditur, en latius parescit : que cum multis in rebus, tum in evulgandes Venereis juries potessimum dominatur . Falleris enim , Rex , fi Venerem duorum confensu filentiove amantium contentam credis. in voluptate victoria; in enarrasione tropbea oftentantur; omnifque voluptar, focio amicoque communicata, magis augetur: at dolor intra pe-Elus occlusus, ni eruperit, aut confolatione alloquioque mulcetur, baud dubie occiderit. Ut dicendi finem fecit, Manfredus, qui vix loquentem suffinuerat, pependeratque ex ore dicentis, ut fororis genas modo pallentes, modo rubentes, cadentemque simul lacrymam, totoque mulierem trementem corpore widit, benigne confolatus, ingeminare preces , exofculars manus, & demissifime deprecari, oftensareque fimul opes, & a blandiente vultu tacitas, coque Acrioacriores promere minas. Quibus machinis labare primum mulieris animus, frigescenteque pudore, multoque mero accersente Venerem, conciliantibusque tenebris, blande relucturi, moxque adorato Regt succubuit; omnique penitus fugata verecundia, mutuo cum Rege amore, fcortatoriisque blanditiis certavit . Veneris vis est , & magna in utramque partem, ut virorum gloriam mirificis acquisitam artibus, ferroque vigentem contundat; in morofitate raro; elatoque malieris ingenio, fastidientis prasentia, avidaque futurorum perseverantia ac mora facillime triumphat. Quis enim Syligaithem, tantis ornamentis illustrem, gentele majestate clarissimam, & modo gravissima scelus orauone deteflatam, intra fraternos lacertos, pectoraque, in diro concubitu exfultaturam credidifiet? Moverat certe e.im cum natura prona in nefas, ac lubrica atas, tum sperata per nefarias illecebras potentia, quando, potita. Kege, ad nutum circumferret bominem. Itaque in magno certamine Venus ambitioque, ingentibus collutis viribus adversus pudorem ac castimoniam dimicavere; stratisque adversariis, magnifica potita victoria, gloriosa arma in folatium amantium oftentarunt, ne vultus atrocitate, ne suspicionum fulminibus, ne verborum telis, oculorumque minis, post ingentes toleratos labores, effusosque lacrymarum nimbos, turpiter concidant &c.

One postea cessis in favalam, sumptumque bine argumentum a Boccaccio erediderim, qui quinquaginta, bud ampliu post anni; a dominante Roberto, storii su certifique invastam, ne clarissima domus, recenii andi uniqui as servici armatam estressi arciusque osficulereum sibilariam fabelle nomne texissi en que est dominantium tyranuide, ant metu privatorum, aut pecunia ( quod plerumque st ) interdam corrupti, probibentur; sobre estres, aut sissila, aut icossa entratione, posseriatio cuiti subicce. Neque enim aqual sito quadquam temere dictam scriptum ve circa portenta multerum, aut Principum sustantipum e circa portenta multerum, aut Principum sustantipum sustantipum circa portenta multerum, aut Principum sustantipum sustan

fandas illecebras, existima: nonnumquam amore, interdum livore metuve, aus adulatione, ad scribendum incitantur.

Quest' istessa è posta dal Sansovino tra le sue Novelle, facendola la prima della Giornata seconda, con

mutarle il Proemio.

Il tempo, che si assegna a Filippo il Bornio da-Giovanni Villani si è verso l' anno 1210. Sbaglia però si questo di ben cento anni Francesco Sansovino ragionando della Novella presente ne l'uoghi e Autori, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi spari nel Decamerone . Ed asservice, non so poi sopra quale autorità, che il Marchese qui di Monserrato si chiamo Bonisazio. Il tempo, che al narrato avvenimento assegna il Santorio, si è

il 1300.

I Deputati alla correzione del Decamerone così scrivono: Meili . Que' valent'uomini del 27. primi renderono la luce a questa parola, giaciuta in tenebre molti anni, che innanzi a loro per tutte le flampe si leggeva Vivande, e nel secondo lungo per avventura, come anco noi, dovet. tero trovare ne' tejti varietà, e fra l' altre notarono in margine Mensa, dove dice Venendo l' un messo dopo l' altro, voce affai vicina alla vera, ma fottofopra fi vede i migliori in concordia aver Melli , e Melso ec. Vero è , che questa voce Melso in questo senso è rara a trovare, e perciò non è maraviglia, se ella è ita fortuneggiando us tempo. E pur si legge nella seconda parte di Giovanni Villani, la qual di vero fu un po' meno malmenata della prima; ma ba Messe, o per iscorso di penna in cambio di Messi (1). Lampridio nella Vita di Elagabalo, disse Missus più di una volta; come qui il Boccaccio per una mandata di vivande, siccome: Omnesque Misus, fola phasianorum carne initrueret; donde ella potrebbe facilmente effer di mano in mano venuta infino a noi.

Gior-

r Messi, ha il Testo Davanzati, ed è ezimdio usato dal Serdonati nelle Storie dell' Indie.

Giornata 1. Novella VI. Confonde un valente
uomo ec.

#### CAP. VIII.

He il Frate Minore Inquifitore dell' etetica pravità, cui fi morde in quefta Novella, folie il Padre Maefiro Fra Pietro dell' Aquila, addimandato, ficcome vedremo, Secall'a (embra veto per oggi indizio; principalmente perché confronta, il difetto attribuiro colla taccia, che gli diedero i fiorentini, che forfe moffi da paffino el aggravarono, e perchè dal Boccaccio viene qui bellamente indicato il. rempo del fico governo, cio l'anno 1244, in quefta gusfa: Non è ancora gran tempo, attefochè ello Boccaccio fembra, che parli nel terminare, e dar fiori le fue Novelle, cofa, che avvenne l'anno 1353. Intorno a che ci fareno prima ad offervare quel tanto, che fi legge in Giovanni Villani Libro XII. Cap. LVII. ed è:

gli altri famigliari de' Priori, e per quelli del Capitano del Popolo, che v' abitava di costa, fu riscosso il detto Meiler Salvestro , e presi i detti mesti , e famigliari del Podesta, e a' messi per comandamento de Priori, e per l'ardire, e prosunzione di fare comro la loro signorevile franchigia, e licenza, di fatto feciono tagliare loro le mani, e confinare fuori di Firenze, e contado per diece anni. Alla Podesta, e sua Famiglia scusandosi per ignoranza, e vegnendo alla merce de' Priori profferendo ogni ammenda. a loro piacere, dopo molti priegbi furono liberati i suoi famigliari. Per la detta novita lo 'nquisitore sdegnato, e ancora più per paura se n' andò a Siena, e scomunicò i Priori, e il Capitano, e lasciò interdetta la Terra, se infra sei di non li fosse renduto preso Messer Salvestro . Alla quale scomunica, e interdetto s' appellò al Papa, e a Corte si mandaro grande ambascería. I nomi de' detti Ambasciadori sono questi: Messer Francesco Brunelleschi , Messer Antonio delli Adimari , Messer Buonaccorso de Frescobaldi Cherico, Messer Ugo della Stufa Giudice, e Lippo Spini, e Ser Baldo Fracassini , con sindacato per lo Comune con pieno mandato; e portarvi le ragioni del Comune, e fiorini cinquemila d'oro contanti, per dare di quelli delli Acciaiuoli al Cardinale, e di settemila fiorini d' oro obrigare il Sindaco del Comune per li detti Acciaiuoli in pagare in certe pagbe annualmente. Ancora por arono per carte tutte quelle baratterie , e rivenderie fatte per lo detto Inquifitore , che più di settemilacinquecento firrini d' oro in due anni si diffe si trovo fatto ricomperare più di nostri Cittadini, gli più ingiustamente sotto titolo di peccato di resta. E non sia intenzione di chi questo processo leggerd per lo tempo avvenire, che a nostri tempi avesse tanti Eretichi in Firenze per le tante condannagioni pecumiali, ch' avea fatte lo 'nquisitore, che mai non cen' ebbe meno, ma quafi niuno. Ma per attingere danari, d' ogni piccola parola oziofa, ch' alcuno diceffe per niquita contro a Iddio, o dicesse ch' usura non fosse peccato morta-

167

le, o smili, condannava in grossa di danari, secondo che era ricco. Questo si oppose per lo Comune, onde a Corte dinanzi al Papa, e Cardinali in piu-vico Concistro il detto Inquistiore su ripropotto per li Ambassicatori per distales, e baratiere, e spresa alquanto tempo le sue scomuniche, e processi di interdetto.

In diversa maniera certamente narra il fatto il Vadingo Annalista Francescano nel Tomo III. della sua grand' Opera sotto l'anno 1346, num. 4. e 5. dell' edi-

zione di Lione, dicendo quanto appresso:

Erat boc tempore Inquisitor baretica pravitatis Florentia F. Petrus de Aquila, cui cum Petrus Gomefius de Barrofo Cardinalis Hispanus [1] potestatem fecisset exigendi duodecim millia nummum aureorume societate Acciaiola; quos es debebat, ea societas quod fere universa decoxisfet, & multis as alienum debuiffet; Priores , feu Rectores urbis, id quod reliquum erat bonorum Cardinals tantisper donec disjolveret , addixerant , insuper & vades addiderant . Petrus ab sis aurum deposcebat , illi , quod debentium proprium eft, cunctabantur. Cumque nec monendo, nec obsecrando quidquam proficeret, tres apparitores mifit , & Silvestrum Baroncellum focium Acciaiolorum e valatio prodeuntem comprehendi imperavit. Tumultu in foro mex excitato, bi, quibus potestas Inquisitoris fuerat invifa, impetu in apparitores facto, vinctum eis omnes eripuerunt. Re ad Priores relata, quod maiestatem suam lesam existimarent, apparetoribus Inquisitoris manus prescidi iufferunt , cosque non tantum Urbe , verum etiam universa ditione Florentina proscripserunt . Inquisitor cum fibi a furibunda plebe metueret, Senas fecefsit, & in Prefectum, Priores, & administros facinoris anathema tulit; insuper & facra omnia Urbi interdixit, donec Sil-X 2

<sup>2</sup> Questo Cardinale fondò nel territorio di Avignone nel 1348. un Monastero col titolo di S. Prassede, DE BONIS A DEO SIBI GOLLATIS, come nell' inscrizione ivi al suo Sopolero si leggeva.

bonis exuiffet .

wellrum Baroncellum sua surisdictioni interceptum restitue-

Soggiugne qui l' Ammirato giovane, che " Al-, la scomunica su subito per due Notaj satti Sindaci , perciò del Comune, e paffati ne' Configli d' Angelo de' Marchesi del Monte Santa Maria Capitano, e Di-, fensore del Popolo, e di Paolo de' Guidoni da Terano " Podeità, appellato di nullità, Ma segue il Vadingo. Priores, & reliquus Magistratus Urbis appellatione interposita ad Clementem Pontificem imprimis Oratores, qui fa.Tum excufarent, & in multa crimina conferrent, destinarunt; deinde Florenisnum, & Fesulanum Episcopos, 6 Clerum ad facra obeunda impulerunt. Cum autem eorum plurimi facra facere recufarent , leges iniquas in\_ Clericos tulerunt , & privilegia corum imminuere conats funt . Præter alia præscripserunt , ne Inquisitor quempiam pecuniaria pena mulctaret, fed si quem bæresi imbutum. invenisset, flammis addiceret. Ne carceres in domo Inqui-Stionis baberet, fed omnes vinctos in ergastulum Pratorianum consiceret. Nullus ex Maniftratu urbico, infesis, 6 invitis Prioribus, illi apparitores ad capiendum quemcumque concederet, nullos etiam ipfe armarei, aut faceret, prater fex familiares, qui arma ferrent, um plures Inquisitor; Episcopus Florentinus duodecim, Festilanus non. nifi fex aleret . Neque pluribus ex civibus quam fex Inquisitor, Fesulanus Episcopus totidem, Florentinus ausem duodecim posent arma permittere. Præter leges iniquas sarcerem auoque S. Inquisitionis dirucrunt, & omnibus vinctes dimeffes, a testimonio iniquorum multis calumniis Petrum Inquisitorem apud Sedem Apostolicam onerarunt : quasi is plurimos per avaritiam, & per imposturas, us santum pecuniarum extorqueret, in vincula conieciffet, et feptem m. nummum aureorum non integro biennio ex mulciis pecuniariis, et permissione armorum corrafisset; adeoque plurimos potentiorum adversus Priores armasfet , innumerabiles vero innocentes nulla corum culpa pecuniis, atque

Prin-

Principes Legationis fuere Franciscus Brunellescius, Antonius Adimarius, Bonaccursus Frescobaldius, Hugo de Stufa, Lippus Spinus, et Baldus Fraccasinus, inter quos cum non bene conveniret, et ex ipforum discordia Clemens violatum fuiße Inquisitorem fatis perspiceret, postulante Petro, qui Avinionem sese consulerat, diem Prioribus, Prafestis urbicis (1) et reliquis authoribus sceleris, et sociis apud subsellia Sedis Apostolica dixit . Florentina Ecclesia tune praerat Angelus Acciaiolus ab instituto Dominicano ad Episcopalem dienitatem evectus. Is sive minis Senatus, populifque Florentini perterritus, five iniuria neceffariorum suorum ab Inquisitione violatorum compatiens, nequaquam edicto Petri, quo is sucra Florentina Urbi interdicebat, parere voluit; quin et Fesulanum Episcopum in eam fententiam traxit, ut is quoque facris in fua. Diecesi operaretur. Quam ob causam Clemens Pontifex utrumque Avinionem evocatum, causam dicere pracepit .

Dal rapportato racconto del Vadingo fi conofice, che i Fiorentini undrivano avversione contra l' Inquisitore. Pietro dell' Aquila; laonde non è fuor di propolito, che anche Giovanni Boccaccio, quantunque per degno rifipetto ne tacefse qui il nome, fosse dello liesfo fentimento degli altri di quetta Patria, e nella sua Novella lo dipignetse co' medetimi colori d' avarizia, e d'ipocrisia, co' quali l' aveano delineato in Avignone avanti il Papa gli Ambasciadori l'iporentini.

Che poi egli nel dare a lui queste tacce lo aggravi, ne dà fegnale il racconto del Vadingo, con afserire, noneffere stati fra di loro uniformi i mostri Ambasciadori davanti a Clemente VI, nell'esportile ragioni, che aveano contro Pietro dell' Aquila. E quello, che più aquello ne persuade, è, che il Pontesice, appressandosi l'an-

<sup>2</sup> Per quella pendenza peravventura fu conferniato per altri fei meli in Capitano, e Difeniore del Popolo Angelo predetto de' Marcheli del Monte.

no seguente 1347. promosse questo stelso Inquisitore al Vescovado di S. Angelo de Lombardi nel Regno di Napoli, nella Bolla della cui spedizione si leggono le seguenti notevoli parole: Ad te Ordinis Fratrum Minorum Professore in facerdotio constitutum, ae Sacre Beologic Magistrum, cui religionis zelus, vita munditia, morum elegantia, ae aliaram grandium virtusum merita prout ex sessimum, suadabilire suffragantur, direximus oculor nosser exceptume, suadabilire suffragantur, direximus oculor nosser menti. Così il Vadingo toni. III. Regelt. Pontis. pag. 350-

Comunque andasse il fatto, l' estro su, che Pietro dell' Aquisi di dovette giustificare dell' acquisi dargi dal si divente giustificare dell' acquisi dargi da' Fiorentini, mentre la scomunica da lui sul minatafu decido essere latta bene mandata, ed egli su levaro d' Inquisitores i, ma con suo vantaggio di slima, mentre su promossio a una maggior dignità. Così il P. Antonio Tognocchi da Terrinac Tonologo della sua Religione de' Minori (1) Anno 1347, amoto, sed cum bonori neremento, Petro Aquilano ab Inquisitorata Florentia, subfiinut Clement Pontifex P. Michaelem Lapi Florentinum.

Ragionando pertanto de' Veícovi di S. Angelo, così D. Ferdinando Ughelli nell' Italia Sacra Tom. VI. ferive: Fr. Petrus Ordinis Minorum fuccessis Laurenio anno 1347. 2: Id. Feb. ex Regess. Vatic. Ep. 59. am. 5. Clementis VI. Nè contento il Pontefice di questo, altra promozione sece in persona di Pietro dell' Aquila., secome abbiamo dallo stesso Ughelli nel luogo detto: Vix annum unum fedis, cum ad Triventinam Ecclifica translatus est 3. Kal. Iuli. Ex eodem Regess. Epist. I, fol. 19. ann. 7. Clementis VI.

E parlando de' Vescovi di Trivento soggiugne: Huc translatus a Clemente VI. anno 1348. 3. Kal. In-li; in Reg. Vat. Ep. I. fol. 19. ann. 7. Vir fuit eximia dostrina cognomine Scotellus, cuius dostrissima Com-

<sup>3</sup> Theatr. Geneaolog. Provinc. Tusc. Par. II. Tit. II. Ser. VIII. pagg. 140. & 141.

mentaria in Magistrum Sententiarum laudantur a Viris

doctis .

Accenna il Tognocchi le qualità di sì fatto Prelato in questa guisa: P. Petrus de Aquila, vir doctus, intrepidus, ac in agendis versutissimus ex samiliari, fidels, et Capellano Serenissima Ioanna Neapolis Regina, anno 1244. Florentinus Inquisitor renunciatus est.

Che poi fosse prima dell' Inquisitorato Cappellano della Regina Giovanna, veggiamolo dall'appresso Diploma stato noto al Tognocchi, il quale è in data.

del 1344. ripieno di lodi del medesimo.

Ioanna Gc. Universis Gc.

Si persape Principes in familiaritatis, et obsecutionis officium, ad alsorum testimonium sibi iungit ignotos, decet eam peramplius illos assumere, quos experientia certa, propriaque scientia dignos novit. Cum igitur profunda dona scientia discretorum actus morum landabiles, et alia gratiosa virtutum merita Religiosi Viri Fr. Petri de Aquila Ordinis Minorum Sacra Pagina Professoris, nobis, devotionis, et fidei sinceritate præclareant, ipsum in Capellanum, et Familiarem noffrum providimus, et duximus retinendum. Volentes, et inbentes expresse auod illis de catero privilegiis, fanoribus, bonoribus, prarogativis, et gratiis potsatur, et gaudeat, quibus Capellani, et Familiares nostri ceteri potiuntur. In cuius rei testimonium præsentes litteras sieri, et pendenti Sigillo nostro, quo utimur, iustimus communiri. Datum Neapoli anno Domini 1344. die 22. Iamuarii , xii. Indictione , Regnorum nosirorum anno Secundo.

In fine Salvatore Massonio nella Memoria di alcuni Uomini celebri dell' Aquila (dopo l' Origine, ch' egli pubblicò di quella Città ) così parla delle doti dell' animo di lui, dandogli luogo tra essi Uomini celebri.

Pietro dell' Aquila Frate Conventuale di S. Francesco per la sottigliezza, ed esticacia del suo ingegno su

fopranominato Scotello. Scrisse, e diede in luce dottamente un Volume sopra i quattro Libre del Macstro delle Sentenze, e leggonsi nel suo Libro questi versi fattivi in sua lode.

,, Si tibi corde fedet excelfar nofere caufar,
,, Si tibi corde tue pagina facra fede;
,Si vis fubilis apice decepere Scots,
, Hoe Aquile Petri volvin divor opur,
, Qui volat in fummis Aquila prece arripe caufir,
,, Qui fudust Scoti maxima dicta fequi.
,Sive arguta placent tibi vincula Philosophorum,
, Seu forfan populam voce monere putar,

", Cums lima frequens mendas abiecti iniquas",
", Hoc legito plenum laudis, & artis opus (1)

Niccolo Toppi nella fua Biblioteca Napolitana riferifee
il fuddetto elogio del Mallonio, dicendo di più, che il

Volume super quatuor Libros Sententiarum, lo impresse Spira Petrus Drach 1480.

clica poi alle parole discorrendo, quelle Col viso dell'arme, tignitano: Con far mostra di cruccio. E le altre La grassita di S. Giovanni Baccadoro, insegna il Vocabolario della Crusca valere Danari. Ma Montig. della Casa nel fuo Galateo riferendole, le riprova come un giocolino frivolo anzi che no. Simile sentimento è eziandio in Franco Sacchetti Nov. 108



1 Erra l' Ughe'li in crodere autore di quello Epigramma il Massonio, appellandolo Massinio, quando questi folamente lo riferisce come fatto da altri.

# Giornata 1. Novella VII. Bergamine.

## C A P. IX.

Ante il Poeta Divino nel decimofettimo del Paradifo così andò cantando del Gran Cane della Scala, da cul fa affai beneficato:

Scala, da cul ra allai benencato:

Lo primo tuo rifugio, e 'l primo offello
Sard la cortefia del gran Lombardo,
Che in Julla feala porta il fanto uccello. (1).

Che in Julla feala porta il fanto uccello. (2).

Che del fare, e del chieder, stra voi due
Fia primo quel, che tra gli altri è più tardo,
Con lui vedrai colui, che impresso fue,
Nascado, vi da quessa stella forte,
Che notabili sen l'opere sue.

Non se ne somo ancor le genti accorte
Per la novella etd, che pur nove anni

Son queste ruote intorno di lui torte.

Cutiofo è su questo luogo il Comento di Benvenuto da Inola, il quale così dice: Vide rego, quamcommendabili est virtur Liberalitatir, que aliquando segit multisudinem vivirorum in bonine. Est ergo sciendam quod issa virtus preluxi in isso puro, nam dum pater eissi duxsiset eum semel ad videndum magnum thefaurum; isse isso comen pamis munst super eum exquo omnes spectantes indicaverum de eius sutura muniscentia per issum contempum secuniavum.

La Liberalità sopra descritta in Can Grande della. Scala sa eco alle parole del Boccaccio, che Mess Cane su uno de più notabili, e de più magnissic Signori,

r L' Aquila Imperiale aggiunta alla Scala infegna gentilizia di quella Pamiglia.

che dallo Imperatore Federigo Secondo in qua si sepossi in Italia; e nullameno si eco alle medesime il detto di Giovanni Villani Lib. X. Cap. CXXXII. Questi sue il maggiore Tiranno, e 'l più possente, crecco, che sosse in Lombardia da Azzolino di Romano institu allora, e chi dite di spiù l

Se però nel tempo, che scriveva Dante, cioè a dire l'anno 1300. Messer Cane eta nel decimotravo anno di sua età, giusta la interpetrazione del Laudino:

Per la novella etd, che pur nove anni

Son queste ruote intorno de lui torte; adunque era Cane nell' anno decimottavo della fua etd. perche Marte fa il giro, e corso suo pel zodiaco in due anni , e così un anno di Marte , idest una sua revoluzione sono due anni solari; bisognerà dire, che questa in lui infolita, e nuova Avarizia venisse più anni dopo al 1200. La festa spiendidissima, anzi maravigliofa , che fi era egli disposto di fare, prima che si cangiasse di volontà, nella Città di Verona, poteva forse effere allorachè egli nel 1212, succedette in quel dominio al fratello; ma non conviene però coll' allegrezza dell' anno 1328, con tutto lo sfarzo celebrata; alloraquando, al narrare di Onofrio Panvinio, aggiunfe allo Stato suo grande il tanto desiderato acquisto deila Città di Padova, cuius rei ( fono le fue parole ) maximo tripudio Verone celebrato XL. Equites creavit ; poiche non si astenne allora per avarizia dal fare in Verona, come il Boccaccio dice, una notabile, e maravigliofa fefla, alla quale potettero venire molte genti, e di varie parti. Di questa festa per l' acquisto di Padova, va notando il celebratissimo Sig. Lodovico Antonio Muratori nella sua Differtazione De Spectaculis, & Ludis publicis medii avi, così: Adiunxerat ille nuper ditioni fue eximiam urbem Patavinam, atque, ut tante rei felicem celebraret eventum, ludos folennes indixit, multofque ex occasione & ipse milgari bonore insignivit. Qui Chroni-

con Veronense Parifis de Cereta continuatum nobis reliquit Tomo VIII. Rerum Italicarum, bac de Cane tradit : Ad gloriam amplierem de obtentu Cipitatis Padua, ultimi Octobres in Verona maximum gaudium, & curiam celebravit, & creavit triginta octo manu sua de diversis partibus Lombardia ( milites ) '& duravit festum per unum mensem in civitate, & palatio Verona. Paria babent Coriufii Lib. 4. cap. 6. quorum verba accipe. Dominus Canis gaudium voluit elje folenne, & multis nobilibus donavet bonorem Militia, ques ornavit vestibus aureis & purpureis, aureit emgules, deftrerit, & pulcberrimis palafrenis . Ad boe paudeum convenerunt de diversis partibus bistriones universa nationis, to omnibus donis 6 expensis Dominus Canes volust providere. Dimodoche questo Bergamino, se vi fosse intervenuto, sarebbe anch' egli restato pago, e contento.

Egli è vero, com' io diceva, che questa occasione del 1328 si può escludere, ma non già si può esculere, ma non già si può fermare qual sosse a congiuntura, in en il Gran Cane ebbe animo di fare una sessa sollente, e non latoce, mercecche noi leggiamo nel Pantinio suddetto (Y). Undeutgints, quibus su imperio fosit annis, Vicetiam, Patavosum, Braxiam, Tarvisum, Felsema, Civotatema. Belluni, Carniam omnen, & Forum Julis su imperio alla su di Ganzaganque Familiam, Pasperinis autopuis Mantica Tyramis ciesti, se idem Ubi umposari; unde

merito Magni eo tempore cognomen invenit.

Noi adunque, a prendere larghe le misure, potremo dire ellere accaduta questa sua dissata Avariza dal 1312 al 1328, nel quale ultimo anno il glorno di Santa Maria Maddalena, obiti, dice il Panvinio medesimo, Tarvojsi quadragenario quinto post essu l'iben espitamate, die, dissato continuo militie labore confestur. Cadaver Veronam relatum supra porsum Adir S. Marie antique sepultum est, asque epigramma boc Sepulton Addatum:

SI CANIS HIC GRANDIS INGENTIA FACTA PEREGIT ... MARCHIA TERTIS ADEST QUAN SAVVO MARTE SUBECIT . SCALIGERAM QUI LAUDE DOMUM SUPER ASTRA TULISIRE MAIORES IN LUCE MORAS SI PARCA DEDISSET . HUNC IULI CEMINAT DIES UNDENA PEREM

Di questa Novella così va facendo parola Udeno Nisseli, o sia Benedetto Fioretti nel Volume secondo Proginnasma VI. Bergamino alla tavola di Meser della Scala nostrando di tenere a foltazzo quel Signore, gli racconta una sia Novella; dove non parendo sino fatto, figurò, e ammonì l' avvirizia di Messer di Care, Ben fistto dunque il figureggiare per questa via ,, quia non libenter audiunt Dinassa sia peccata, più no necla quos peccare, nou resta, via dicemus, sela diso quossim visuperabinus, qui si-mita secentus, acce Dometrio.

Questa steffa Novella viene portata da Francesco Sansovino per terza della sua Giornata seconda, cangiandole al suo solito il proemio, quantunque vadapromettendo in principio di esse suo volerne prendere dal Boccaccio niuna.

Di quefta Novella, e non d'altra intende di parlare Giot Francesco Straparola da Caravaggio in unadelle sue redici piacevoli Notti, cioè nella duodecima Libro secondo Favola V. così dicendo: Avovengachè la Novella, che raccontare i intendo, sua stata de fritta da Giovanni Boccazio nel suo Decamerone; non però è detta mella forma; che voi udirete, persiocebè vi ho giunte quello, che la sa più lodevole, Quindi muta egli le persone, ed i tempi.

1 Di chi foste questo epitatio, il dice Benvenuto da Imola, che scripendo circa l'anno 1376. narra Reynaldus Possifla Veronesso versiculo Epitaphiali eius sriumpões breniter complexus est: SI CA-NIS Es.

# Giornata I. Novella VIII. Guglielmo Borfiere.

# CAP. X.

On parendo, che sia da porsi in dubbio la verità del fatto presente, creduto, e narrato da tanta vellano di Guglielmo Borsiere, e di Messere Ermino Grimaldi, stimo lo, che qui convenga più d'ogni altro indagarne il tempo. Tuttavolta per una maggior conserva del vero mi piace di far reflessione, che l'aver racconato della persona di Guglielmo Borsiere lo stesso de servica del vero di Novella, cole nel Comento sopra Dante, autentica maggiormente lo stesso sono costituta qui di sud volta del con sogni para del con sogni para carte 194, fa il sito carattere d'uomo costumato, c. di laudevol maniera, e leggiadra, e gentile, e cortese, con soggiugnere, che visse lungamente.

Francesco Sansovino ne Luoghi, da quali il Boccaccio ha tolti i nomi ec- scrive: Gngitelmo Borstere
fu uomo di corte, e giullare, dice il Villani, cioè
giucolare, bussione, ma molto stimato, e bel parlatore.
Dictono alcuni; che a pruncipo e saccou le borse; e
alcuni altri, che su della Famiglia de' Borster, mobilee antica, e su Cavolitere. Dante nel XVII. dell' Inferno, ove tratta de' evolenti contro natura, dicc.
Che Guillelmo Bottere, il qual si duole ce. Riferisce il
Landino, che la Novella su vera, e disse quelle parole

a Messere Ermino Grimaldi.

Fa alcun motto di Guglielmo Borsiere , nellaiua Raccolta di Facezie, eziandio Lodovico Domonichi, donde egli sel tragga, con dire: Guglielmo Bersiere piacevole womo flandosi a Bologna, verdusa un di palfare un malandrimo suo amico, e molto infame, Lasciato un cerciso di Cittadini, corfe là a inginocebiar-

figli

figli a' piedi, e fecegli un gran motto; di che ripreso poi da' Cittadini disse: Vi so onore delle rohe vostreportandole indosso; al malandrino so carezze, perchè non me le tolga.

Adunque Giovanni Boccaccio vacconta ful bel primo della Novella, qualmente era allora buon sempo pulfato, che l'avvenimento, che ci deferive, era accaduto; cioè a dire; che Erminio Grimadidi appellato Avarzaia, a da Guglielmo Borfiere era fiato riconvenuto di poca gentilezza, e cortefia, conuecchè Guglielmo fosfe gentile, ed avvenente molto, e non di quegli uomini, che dipoi nel tempo del Boccaccio [com egli flesso dice] si trovavano, nel quale le virri di quaggni dapartitissi, avvano nella feccia de' vizj i miferi viventi abbandonatti.

Per darne migliore idea, mi fermerò io prima fulle parole di Dante, che affolutamente a questa vittù di Guglielmo Borsiere allude, poscia andrò osfervando gli Espositori. Nell' Inserno pertanto Canto XVI. così:

Cortesia, e valor, di', se dimora
Nella nostra Città, siccome suole,
O se del tatto se n' è gita suore?
Che Guglielmo Borstere, il qual si duole
Con noi, per poco, e va ld co i compagni,
Alfai me cructia con le sue parole.

Solo, pare a me, il Comentatore volgare di Dante, che flampato fi trova fotto nome di Benvenuto da Imola, uomo ignoto (1) fa effere l'avvenimento de fecoli ultimi, qualora fopra quello luogo di Dante così conenta: La cagion, che ci fa domundare di tal dubbio, fi è, che un nostro compagno, il quale è con noi a simile pena, per fimile pectato, che che nome Gaglichuo Bonfero, ed è poco tempo, ch' ei morì, ci dice, che non v' è nè cortessa, nè volore.

Più

<sup>1 1</sup> P. Bargellini nelle Industrie Filologiche Industr. 2. cap. 1. nega assolutamente, che questo Comentatore sa Benvenuto.

Più faggiamente però Cristofano Landini su tale luogo di Dante non s' impegnando a cosa alcuna di tempo, cosi : Alquanti affermano Borfiere, effere nome di famiglia non ignobile ec. Dicono, che effendo a. Genova, e domandandogli Meffere Erminio Grimaldi uomo riccbissimo insieme, e avarissimo, che cosa potesse dipignere in una sala d' una casa da se nuovamente fatta, la quale fuffe incognita, e non più veduta; Rispofe: Meffere, so vi insegnerò una cosa, della quale voi non aveste mai cognizione: dipiguetevi la Liberalità. La qual parola tanto commosse l' avarissimo animo di Meßer Erminio, che mutò natura, e diventà affai liberale.

Tanto fa Benvenuto da Imola nel Comento Latino : Debes scire, quod Guillielmus Borserius fuit quidam Civis Florentinus, faciens burfas, vir secundum facultatem suam placibilis & liberalis; qui tractu temporis odio babens officium burfarum, quibus clauditur pecunia , factus eft bomo curialis , & cepit visitare curias Dominorum , Ge domos nobilium . Accidit autem, quod semel applicuit ad Civitatem Ianue, ubi moram traxit pluribus diebus, retentus. & bonorifice tractatus a quibusdam nobilibus. Erat in diebus illis in Ianna quidam Dominus Hernius (1) de Grimaldis , qui in poffessione divitiarum non folum excedebat lanuenses , qui sunt ditissimi , sed etiam omnes Italicos . Et sicut superabat omnes in opulentia , ita cupiditate & miseria alios excedebat, ita quod non solum non bonorabat alios, sed pro se vivebat parcissime; quum tamen. Ianuenses communiter vivant parce: immo, quod turpius erat, induebatur viliter, quum tamen lanuenses generaliter induantur Splendide. Ifte ergo Hernius, audita fama Guillielmi, mifit pro eo, & introduxit eum in falam cuiusdam pulcre domus , quam fecerat noviter fieri . Et quia adbuc remanserat in eo aliqua scintilla nobilitatis. dixit Guillielmo: Domine Guillielme, vos qui multa vidiflis , scirclis me docere aliquam rem peregrinam numquam

ama così sempre ; ma è peravventura un' abbreviatura di Hermi-

#### TRO - DELLA ILLUSTRAZIONE

amplius vifum, quam poffem facere pingi in ista med fala? Guillielmus audiens fuum inconveniens loqui . respondit: Domine, non erederem posse vos docere, nifi essent forte sternuta, vel similia bis. Sed, si placet, docebo vos unam, quam credo vos non vidife umquam. Hernsus factus avidus fubito dixit : Deb, rogo vos, dicite mibi; non expectans ipfum responsurum, ut fecit. Cui Guillielmus : Facite pingi Dominam Liberalitatem (1) . Hernius tune audito scommate mordacissimo, transfixus fuit tam forti telo verecundie , quod quasi mutavit malignum morem avaritie in laudem largitatis . Et dixit facie inflammata rubore: Ego faciam pingi talem, quod nec vos , nec alius poterit rationabiliter dicere , quod numquam viderim, vel noverim ipfam. Et ab illa die in antea tante fuit virtutis, & efficacie verbum Guillielmi, quod postea fuit liberation, & gration omnibus. Non samen\_ eredas, quod factus fit prodigus, sicut postea futt Do-minus Carolus Grimaldi de domo sua, qui factus arciparata valentiffimus, apud mirabile Castellum Monaci [2] infestabat omnes navigantes per mare Leonis, formidatus etiam a magnis Principibus, nedum privatis mercatoribus. Dimodoche fi potrebbe dubitare se fosse stato questi 1. Erminio, che verso il 1100, vivendo su figliuolo di quel Grimaldo II. del quale così fa menzione l' Albero di questa gran Famiglia: Grimaldus II. Monæci supremus, & finus Grimaldi Dominus, in quo Turrim, Oppidumque Grimaldum ( ubi adbuc Grimaldea extant infignia ) confruxit, cum Roberto Guifcardo Normanno Apulia Duces in opem Sancte Sedie focietatem inivit Ge. Duxit Alexiam Alexii Constantinop. Imper. neptem anno 1084. Ma chi vorrà ciò indovinare dopo tanto tempo fenza documento niuno?

Parla

2 Miraci qui per la ferittura barbara, onde fi dice volgarmente Monaco; ma il Latino migliore ha Monaci .

<sup>1</sup> In un Sigillo posseduto das P. Reverendiss. Abare D. Teodoro Davantati, che avrà presso a 400. anni, e su del Frati Minori di Gaiusi, si legge DOMINA PAVERTAS.

Parla di questa Novella Lodovico Castelvetro nella terza Parte principale della Poetica d' Aristotile volgarizzata, ed esposta, dicendo del Grimaldi in questa. guila: A Meffere Ermino Grimaldo per l' avarizia è soprapposto il nome d' Avarizia dal vulgo. E nella. Parte principale feconda a car. 97. Domandando adunque Messere Erminio Grimuldi a Guilelmo Borsiere . che gl' insegnasse alcuna cosa, che mai non fosse stata veduta, da dipingere in cafa sua; gli disse, insegnandone. una non veduta da lui : Fateci dipingere la Cortefia ; potendosi intendere questo detto secondo la verità, che Mellere Ermino non avesse mai veduto la cortesia, perciocche non è cosa vedevole, ne sottoposta agli occhi della fronte, e potendosi intendere altramente ancora, cioè, che egli sempre fosse stato avaro, ne mai avelle esercitata cortesia .

Inalmente Monfignor Giovanni della Cafa nel Galateo dice: Colui, che in penfundo fu Modonna Movinica a, in proferendo fara Meljer Ermino Grimaldi, fi tale fara la generale openione, che la tua contrada ara di lui quale a Guglielmo Eorsieri fu detto esfere di M. Erminio in Genovi.

Giornata I. Now. IX. Il Re di Cipri.

C A P. XI.

He il nostro Bocaccio abbia preso questo fatto da una delle Novello del Novelliono, il titolo della quale si e: Quì conta d' una Guassa appresentatione del presidente del Porte in casiliare della Porte principale terza della Poetica., dicendo: Le Novelle sutere [ fono state rubate ] dal Bocaccio, come quella della Lonna Guassa dalle Novelle antiche; non pur lo dice Monsig, Vincenzio Borvelle antiche; non pur lo dice Monsig, Vincenzio Bor-

ghini nell' edizione del Libro di Novelle, e di bel parlar gentile dell'impressione de' Giunti del 1572. ma la... Novella stessa lo dimostra, ed è l'appresso, num. XLVIII.

Esa una Guasca in Cipri, allà quale su fatta una di molta villania, ed onta tale, che non la potco sofferire. Moses, ed andaone al Re di Cipri, e disc. Mellere, a vou son gid fatti discimila dissorti, e a me me è satto pur una; priegovi, che voi, che tanti avote sofferiti, mi inseniate sofferire il mio uno. Lo Re se vergono, e comunicà a vendicare li suoi, e a non voltere più softerire.

Qui può il lettore facendo confronto vedere di qual forta sia l'accomodamento, che alle cose da altrui raccontate va facendo il nostro Giovanni; non perè tale, che egli voglia, che passino per cose inventate; imperciocchè anzi, va egli sovente ritrovando, ed accennando e i tempi, e le persone, siccome sa qui dicendo: Ne' tempi del primo Re di Cipri, dopo il conquisto fatto della Terra Santa da Gottifredi Buglione, avvenne, che una. Gentildonna di Guascopna in pellegrinaggio andò al Sepolero ec. L' acconcio adunque, che con mirabile accorgimento va facendo il nostro Novellatore in questa, offervato viene da Benedetto Fioretti, il quale nel Volume primo al Proginnasma VI. così la discorre : Memorabile esempio ( del biasimare , e del lodare ) abbiam nel Boccaccio Giorn. I. Nov. 9. di quella donna, che motteggio la mellonaggine del Re di Cipri, così : , Signor mio, io non vengo ella tua presenza per vendetta, , che so attenda ec. e conchiude, che il Boccaccio mirabilmente risveglia, e converte in generosità la melensaggine di colui fotto laudativo pretesto, e nome di bonarieta .

Per altro questa stessa vovella riferita su da Franceso Sanóvino tralle sue, collocandola anch' egi per la nona della sua prima Giornata, benche prometta tutt' altro nella Prefazione, che di dar queste del Boccaccio, alle quali muta sempre il Proemio.

of ane quan mace tempte a ricemor

Paol

Paol Beni negl' infelicissimi Libri dell' Anticrufca . e del Cavalcanti esagera follemente, nella Novella. presente, che è la più breve di tutte, essere sopratrenta errori di lingua, e di stile, che egli va quivi ad uno ad uno annoverando; ma fi dee non far cafo alcuno del suo biasimo, siccome di persona non ben pratica della favella come faceva di mettiere, o sivvero appassionata contra la Nazione; ancorchè per altro valeffe nell' erudizione, e nell' ingegno, giusta l'elogio, che di lui fu lasciato (1) cioè Paullus Benius , vir peracris ingenti, & maxima profundaque eruditionis. Ma, oh Dio! dove faremmo noi feguendo il giudizio di questi Censori? Anche nel Comento sopra il Tasso proruppe il Beni in dire, che questo non incorse in alcuna di quelle vanità, e baffezze, per non dire sciocchezze, di cui son pieni molti altri Italiani Poeti, e sopra ogni altre è Dante l' Alighieri, Poeta per cento colpe, e baffenze, ma sopra tutto per le sconce, e sforzate rime da abborrirsi, e fuggirsi a più potere.

Giornata I. Nov. X. Maestro Alberto da Bologna.

# C A P. XII.

E nelle cofe, che mancano di certa, e ficura prova, lecito è attenerfi alle congetture, i on non. fono lontano dal credere, che l'attore dellaprefente liferia foffe Alberto Zancari; imperiocchè dalle parole prefenti forte indizio fe ne trae.

Egli non fino ancera molti anni passati, ebe in Bolopna su un grandissmo Nedico, e di chiara sama, quasi a tutto i Mondo, e feese ancera uvoe, il cui nome su Maestro Alberto; il quale essendo già vecchio di 22 presso.

2 Sebast. Macci de Hist. Lib. 2.

presso a settanta anni, tanta su la nobiltà del suo spirito ec. con quel che segue.

Or qual Medico di più chiara fama in quella stagione, in quella patria, che Alberto Zancari Dottore di Filosofia, e di Medicina, ed uno del Configlio della Città, Lettore pubblico nella stessa Università di Bologna dall' anno 1326, fino a quello della fua morte? Udiamo Gio: Antonio Bumaldi, che fotto l'anno 1226. anno primo della Cattedra di Alberto così ragiona: Albertus Zancarius Philosophia , & Medicina Doffor, que multa egregie scripfit in Medicina, que nunc defiderantur . Ipfum estant plures Auctores; illinfque virtulis fidem indubiam faciunt Guido de Caulsaco Doffr. 1. de Apostem. c. 1. item tract. 2. c. 2. Leonellus Vict. cap. 49. fus Empyr. Argellata in fus Chirurgia: Morandus in Oratione de Bononia laudibus. Leander Alberti, & alis. Ed in vero i testimoni, che qui si citano, non possono essere se non degni di fede, due de' quali mi piace soltanto di considerarne. Guido da Caulliac su Professore celebratistimo dell' Università di Mompelieri, e visse appunto ne' tempi del nostro Alberto, avendo pubblicata la fua Chirurgia l'anno 1262, dimodochè citandolo come appresso, si suppone informatissime del suo valore nella Medicina, palefe, come dice il Boccaccio, quasi a tutto il Mondo, effendo arrivato il grido suo fino in Francia. La citazione prima fi è: Ifta autem diffinitio oftenditur effe perfecta per Conciliatorem, & Albertum Bononienfem; ove si vede appellato quasi per antonomasia mediante la fua eccellenza Alberto Bolognese. Tanto è nell'altro luogo, dicendoli : Quod de toto stomacho, & intestinis intelligendum elt, ut dicit Albertus Bononiensis . Benedetto Morandi poi, che si trova, che su primo Segretario del Senato di Bologna, fi fu un Uomo, al dire degli Scrittori. affai dotto ; così afferma fra gli altri Aldo Manuzio, e visse prima del 1500. Or la sua testimonianza intorno ad Alberto si è in un' Orazione erudita De laudibus Bononia impressa ivi nel 1481. la prima volta., nella quale Orazione per iscopo si presisse di nominare i più singolari Soggetti, che avesse avuto Bologna nelle Lettere.

Offervo poi, che non fi troveranno forfe nello ftesso tempo in un luogo medefimo due celebratisimi Medici col medefimo nome, e nome non così ovvio, e frequente.

Ma quello, che naggiore indizio mi dà, che fialo Zancari, e il leggeri nel Boccaccio, che l'ano
1348, quello Alberto forfe fi era ancor vivo; quando
egli appunro di non fu che mefi era venuto a mancare, cofa, che al Boccaccio non poteva effer nota, si
per non correre le nuove così tofto, come avviene oggi;
e si perchà Alberto era d' una profefilione da quelladel Boccaccio diverfa, talchè non fi prefume, che pervenuta gli foffe della morte di lui la notzia, in unanno maffine di così poco
commercio, e carteggio,
qual fi fu quello della gran pefilenza.

Francesco Santovino raccogliendo le Cento Novelle, che egli diè ni luce in Venezia l' anno 15/6. quantunque dica di non avere in ese voluto imitare il Boccaccio, e che le sue con quelle del Boccaccio non hanno che fare; vi inferisce del medesimo Boccaccio questa inferme con aitre, e dè della sua prima Giornata la Novella VII. nutaradole il proemio.

Nell'Annotazione (conda della Scena terza dell'Atto primo dell' Uccellatoio fi oserva, che Latona, per
quanto ne scrive Ateneo nel Libro nono al terzo Capitolo, esendo gravida d' Apollo, ebbe gran voglia de'
porti: Onde Polemone nel Libro De Samothracia fafede, che appresso i Delfi nella Festa di tutti gl' Iddii
era una tal ulanza, che chi portava maggior porto aLatona, avesse luogo a tavola. Di qui sorse il nostro
Boccaccio, volendo mostrare il torto appetito delleDonne, prese occasion di dire nella presente Novella di
Maeitro Alberto da Bologna, ch' elle mangiano volenteiri lupini, e porti-

Il Sanfovino fuddetto nella Dichiarazione di tutti i Vocaboli ec. dice, che in Bologna della R ne fanno L; come qui Malgaria ec. Catalina e fimili. A mevien fatto di offervare, che fi trova Montopori; e Capannori. Il dottifimo Sig. Giovanni Lami nella Preziazione ad uno degli ultimi Tomi pubblicati delle Delicia nota, che la L, e la R spesse fiate da Toscani scambia.

Nella Finale poi difende il Salviati nel Libro primo de' fuoi Avvertimenti Cap. 14. il luogo, che il Boccaccio pone qui in bocca a Dioneo, come quello, che non è stato inteso, in questa guisa ,. Io a questa legge non fia ,, costretto di dover dir Novella , secondo la proposta data, ,, se io non worrd, ma qual più di dire mi piacerd. E , acciocebe alcun non creda, che io questa grazia voglia, ., sì come uomo, che delle Novelle non abbia alle mani, infino ad ora fon contento d' esser sempre l'ultimo, che , ragioni , Fu fatto gran romore fon gid presso a vents anni da alcuni di quel tempo, e anche pubblicato su per le stampe, intorno a queste ultime parole di Dioneo, affermandofi da coloro, che a sproposito, e del tutto senza considerazione erano uscite della mente dell' Autore . Perciocebè, se le Novelle de Dioneo, dicevano essi, eran per effer d' altra materia, che quelle della brigata. l' esser egli l' ultimo a dir la sua, che valeva a mostrare, che non cercava quel privilegio per carestia di fuggetti? Lo avrebbe ben mostrato, fe alla proposta. avesse voluto soggiacere. Per lo qual fallo, se il Eoccaccio avrebbe merstato quel titolo d' inconfiderato, che effi gli attribuirono, qual si dovrebbe a coloro , che , fenza. considerarvi, i nobilissimi Scrittori per inconsiderati con-dannano suor di ragione? Le parole di Dioneo, quelle. diciamo, che coloro in lor lingua chiamano sbravazzare, fon dette da lui per giuoco, faccendo del balordo, e come s' intitola egli da per fe, dello cemo, per far rider la

com.

compagnia, secondo ch' egli è usato: ed è simite a. quella di quel buono uomo, il qual, compasso davanti al Giudice, disse additando il suo creditore: Messero, io bo a dare a cossui, ed egli addomanda a me . Le quali piaccolezze, al contrario dell' altre, cotanto ricseono più graziose, e da ridere, quanto più tardi se. m'accopono i circossanti.

Le parole Io son si vaga della mia bellezza, le imitò da Dante nelle Rime: Io son si vaga della bella

luce .

Per altro loda questa michianza di versi nella Prodel Decamerone Lodovico Castelvetro nella Parteprincipale Prina della Poetica d'Aristotile da se vulgazitzata, esprimendosi, che tali sono i versi addotti da Cierenne ne' suoi Libri, e da Giovanni Boccaccio nelle sue Novelle.

Giornata II. Novella I. Stecchi, e Martellino.

## C A P. XIII.

L'Così incauta la gioventù alcuna volra nelleiue mal ponderare rifoluzioni, che prorompe in mille ecceffi. Ad una di quefle fubite rifoluzioni fi apprefe l' anno 1315; un noftro Fiorentino, per foprannome Martellino appellato, la cui ficiagurafu tale, che non fi rendè credibile a Niccolò Mauto nella Vita, ch' egli ferifie del B. Arigo da Trevigi, incaricando egli anzi di empia invenzione in queflo affare il Boccaccio: la quale accufà per altro, con buona pace del Mauro, al noftro Autore non è dovuta, poichè le compofizioni fue fono per lo più di dottrinafana, e religiofa. Oltre di che in queflo luogo cofelfa il Boccaccio di parlare per bocca d'altri, trattande un fatto feguito altrove. E dè é forfe nuovo, mi fi di-

ca, che quando vive un buon uomo, o fubito dopo morte, qualcheduno degli aflanti non lo tenga Santo, quando la Chiefa non gli ha affegnato culto niuno? Di quella incredulità ne abbiamo un più vicino efempio in Filippo de' Nerli, che ne' fuoi Commentarj de' Fatti civili di Firenze non corfe a credere ciò, che fi diceva di Suor Caterina de' Ricci allora. vivente.

Prima però d' impegnarsi a negare come non vero il presente racconto, conviene averne sotto l' occhio il principio, il quale è questo:

Era, non è ancora lungo tempo passato, un Tedesco a Trevigi, chiamato Arrigo, il quale povero uomo essendo, di portar peji a prezzo ferviva chi il richiedeva, e con questo, uomo di santissima vita, e di buona era. tenuto da tutti: per la qual cosa, o vero, o non vero, che si fosse, morendo egli, addivenne, secondo che i Trivigiani affermano, che nell' ora della fua morte le campane della maggior Chiefa di Trivigi tutte, senza esfere da alcuno tirate, cominciarono a fonare. Il che in luogo di miracolo avendo, queflo Arrigo effere Santo dicevano tutti; e concorfo tutto il popolo della Città alla cafa, nella quale il suo corpo giacevis, quello a guisa d' un. corpo fanto nella Chiefa maggiore ne portarono, menando quivi zoppi, attratti, e ciecbi, ed altri di qualunque infermita, o difetto impediti, quasi tutti dovessero dal toccamento di questo corpo divenir sini. In tanto tumulto, e discorrimento di popolo avvenne, che in Trivigi giunsero tre nostri Cittadini, de' quali l' uno era chiamato Stecchi, l' altro Martellino, e il terzo Marchese, uomini, li quali le Corti de' Signori visitando, di contraffarsi, e con nuovi atti contraffaccendo qualunque altro nomo, li veditori sollazzavano. Li quali quivi non esfendo stati giammai, veggendo correre ogni uomo, fi maravigliarono; ed udita la cagione perchè ciò era, difiderosi vennero d' andare a vedere; e poste le loro cose ad une altergo, disse Marchese: Noi vogliumo andare a ve-

vedere questo Santo, ma io per me non veggio, come noi vi ci possiamo pervenire; perciocebe io bo inteso, che la piazza è piena di Acdesibi , e d' altra genie armata , la quale il Signor di questa Terra, acciocche romor non si faccia, vi fa stare: ed oltre a questo la Chiesa ( per quello, che si dica ) è si piena di pente, che quasi niuna persona più vi può entrare. Martellino allora , che di veder questa cosa disiderava , diffe : Per questo non. rimanga, che di pervenire infino al corpo fanto troverre io ben modo . Dille Marchese : Come ? Rispose Mariellino: Dicolti. Io mi contraffaro a guisa di uno attratto, e tu dall' un lato, e Stecchi dall' altro, come se io per me andure non potetfi, mi verrete fostenendo, faccendo sembianti di volermi la menare, acciocche questo Santo mi guarisca: egli non sard alcuno, che veggendoci non ci faccia luogo, e lascici andare.

Era, non è ancora lungo tempo passato, un Tedesco a Treuigi ec. Dice vero il Boccaccio, che nel 1348. o ivi presso, non era lungo tempo passato dacche l' avvenimento, che egli riferisce, segui, imperciocche su l'anno accennato 1315. Così sotto elso tempo Giovanni Bonifacio ragiona nella sua storia Trivigiana Lib. VIII.

Day and Grough

La Vita del quale Enrico fu scritta da Pietro da Bitone [1] gid Vescovo di Trivigi, che fu testimonio di veduta. Il quele effendo prima Caurnico di questa Città ( come egli se, lifica ) fu da Innocenzio VI. fenza faputa fuaprepo,to a questo Vascovato. Stando alunque Enrico in que,ta cameretta, e da Giacobo suo ospite in ogni bisogno fouvenuto; quantunque egli facesse celatamente l'orazioni, & altre sue opere merstorie : nondimeno avvertito per uomo fingolare, gli erano perciò fatte molte elemofine; le quali [ sobriamente cibatosi | donava a' poveri . Se talora da alcuno era o con parole, o con fatti offeso, pazientemente foffrendo il tutto, gli offenfori suoi benediceva. Vestiva. sempre, come si vede dipinto, di vil grifo, co'l cappello, e la corona, ed un baffone in mano per fostentamento della fus vita da lunga etd, e grandi affinenze macerata. . Udiva molte Mejje, e molte orazioni faceva. Ogni giorno visitava tutte le Chiese della Città , e de' Borghi ; e parimente al Sacerdote i suoi peccati confessava. Aveva le lenzuola, e i suoi abiti dalla parte interna di ruvide. corde ricamati. Dormiva fopra le corde, o fopra un graticcio; un legno era il capezzule, il quale fi confervaancora nella Sagrestia del Duomo col suo flagello, col marmo, col quale egli si percoteva il petto, co' fuoi vestimenti, e un ampolla del suo sangue ancora fresco, e recente. Le quali cose ogni anno nel giorno della sua morte sono palesate. Orando alcuna fiata sotto gran propgia, miracolofamente punto non fi bagno. Rifani col fegno della Croce il suo sariore, che cucendogli le corde secretamente nello sue veste, s' era gravemente guasto un dito. Me dappoi ch' egli morì, Iddio a fua interceffione fece molifimi miracoli; perciocobe subito passato di questa vita, miracalosamente da per loro le campane della Chiesa Cattedrale si soavemente sonarono, che diede stupore ad eguun). Laonde correndo molte genti della Piazza per Calmaggiore verso il Duomo, e con alto giubilo gridando effer

I anai Pier Domenico; così egli nel Prol. della Vita.

effer morto un Santo . fi riempi la Città d' miroersale. allegrezza. Ufci il Decano col Clero caminando verfe La stanza del Beato Enrico, e tanto allora in il concorfo del popolo, che con gran fatica potero il corpo levare, e alla Chiefa portarlo; dietro il quale caminava ... un povero, che poco prima era storpiato con due croccio in mano, le quali in alto tenendo elevate, testissicava il miracolo d'ellere stato allora liberato : E molis altre infermi . G attratti allora miracolofamente rifanati . medesimamente lo seguetavano. Mentre che con questa funebre pompa fi cammava, con grande, ne più udita armonia le campane da se stelle pur suonavano; e finalmente pervenuti alla Chiefa, in un momento tutta la Città a spettacolo così ammirabile concorse; e posto il corpo in una cajla di legno, ella fu per devozione rossa, e le tavole come reliquia tolte. Sopraggiunfe Manno della Branca da Augubio (1) Podestid successore di Francesco Calvoli da Forli, da molti Cittadini accompagnato; il quale desideroso di toccare per devozione questo corpo, ch' era posto nel mezo della Chiesa, dalla gran valca impedito, ne per preghiere, ne per minacce vi fi pote accostare .. Ne permeije la moltitudine, che fosse allora sepolto, bramoso ognuno di vederlo, e di toccarlo. Sopraggiunse intanto ancora il Vescovo; il quale accompagnatoli col Podeftd, per forza, e per terrore ebbero adito d' accostarsi al corpo, che stato, in questo tempo caldissimo, osto giorni in Chiefa per miracolo punto non si putrefece. Passate gli otto giorni, su questo venerabil Corpo posto in un arca de fino marmo. Al quale di tutta Italia concorfero infinite genti, e per li primi tre mesi furono di continuo in Trivigi più di trentamila persone forestiere. Ed in Perugia, in Roma, ed in altri luogbi, ne' quali fu dipima la sua imagine, seguirono molti miracoli. Ed in Trivipi fu infinito il numero degl' infermi, a' quali si sovveniva. E perchè il bisogno di tanta moltisudine de' poveri era: Aa 2 eftre-

r In Lib. Reform: Cancell Com. Tarvif. 1315. † Z fi vede., che' Manno della Branca fu Pot. anche P anno avanti.

estremo, fu fatta una cantina nella siniffra parte della Chiefu, ove era di continuo somministrata gran quantità. di cose da mangiare; e quivi miracolosamente avvenne, che d' una bigoncia di vino fu per lungo spazio d' un. giorno bevuto da moltissime genti, senza che 'l vino punto fi diminuisse ; del quale [ scopertosi il miracolo ] infiniti altre per devozione vollero bere. E moltiplicando tuttavia fiupendissimi miracoli, per conservare legittimamente la memoria loro, furono dal Vescovo, dal Podeità, e dalla. Comunità eletti tre uomini, che i miracoli vedellero, e. concordentemente in iscritto gli ponessero; siccome ne regi-Ararono più di quattrocento quaranta, che fino al quinto giorno di Luglio seguirono; oltre molti altri non scritti. E questi uomini furono Birtolomeo da Castiglione, detta Beca Dottore della Ragion Canonica; Antonio da Baone. Notaro del Vescovato; e Gherardo del Merlo Notaro del Comune. Udivafi continua esclamazione, e giubilo nella Chiefa, ove erano infiniti lumi acceft, statue, tavolelle, croccie, ed altri così fatti testimoni de' miracoli seguiti, che per lungo tempo dappoi vi restarono d' ogni intorno appesi: e per tutta la Città di tanto favore rendendost. grazie a Dio, gli uomini tristi, e ne' peccati inveccbiati, a Dio si convertivano: L'ingiurie quantunque capitali a. gara nella Città , e fuori rimettendosi , i nemici amicissimi fi facevano; onde quest' anno, e'l seguente in Trivige fu pace, e consolazione incredibile. Fu ancora deliberato. che'l Podesta fra due mest, dopo che foste eletto il nuovo-Pontefice ( era la Sede vacante per la morte di Clemente V. ) mandasse due Anbasciatori a rallegrarsi della sua creazione, e a ricercare la canonizazione del Beato Enrico Gc. Lascid il Beato Enrico un figliuolo, che Lorenzo si nominava, povero come egli era, natogli della moglie, che prima di lui manco.

. Ma fa miglior giuoco, che noi descriviamo colle parole stelle di Pietro Domenico de Baono Vescovo di Treviso, che su settatore, ciò, che di maraviglioso nell'esequie di S. Entico avvenne. Così egli nel Cap. H.

della

della Vita del Santo inserita da i dottissimi Bollandisti negli Atti de' Santi del mese di Giugno sotto il

di 10. a car. 373.

Dum ipfa die post dormitionem flarem, & effem fub porticali Ecclefia Tarvifina versus Ecclefiam S. Ioannis, & respicerem ad palatium Episcopale vitrum fenestra camera, ubi Dominus Episcopus Castellanus dormire folitus erat, campana dicta Ecclefia maioris pulsari ceperunt valde fuaviter, & ultra morem confuetum. Vidi Decanum, & Capitulum einsdem Ecclesia cum omnibus Manfionariis, & Capellanis egredientes de ipfa Ecclefia, & grellus fuos vorsus contradam Panceria dirigentes; in. quo quidem Capitulo in ipfu Ecclefia tunc aderant omnes, ut inferius describentur. Er ante, ut mibi visum fuit, & adbuc credo, quando ad domum, ubi dectum venerabile corpus iacebat, applicuissent; vox aperte platea communis, & Callis majoris insonuit, & sine numero per illam viam eucurrerunt clamantes, & alta voce dicentes : Mortuus eft unus Sanctue. Hoc continue frequentantes , & reiterantes vocem eamdem, & versus dictam domum dicts Iacobi cum nimio tumultu citissime properantes; adbuc; Deo mibi teste, me non de dicto loco sub porticali remoto, sed ibi manente; & adeo fuit tantus gentium continue clamantium, & Deum laudantium ad dictum funus consurfus , quod vix , & sum magno labore dictum corpus post dictum Clerum potuit deferri.

Et in statum tumultur crevit gentum, antequam diflum fiums foret ad d. porticale Ecclessa deductum quod ex devotione tota cassa ignea, in qua positum eran aparte superiori, & de retro disparta extitii, & asserdeportati, et corpus de voili pamoo, se de quadam camifia involutum, i totaliter apparebat, et per issan cassisultuabate; Et ego voit coulis meis. Sequebatur issum corpus possi declam cassa mana ante sum duabus crevolis in manibus, ipse alte portant, qui survat ante centraliur, in tantum, quod antea per sessione, se adiusorio issa ram serulatum non poteras ambulate; et audivi oudo se

nerat antea Tarvisium causa faciondi sibi mederi . Et etiam alis plures infirmi , tunc , et postmodum liberati , dictum corpus similiter sequebantur . Campana vero , dum fic ad Ecclesiam portabatur , tam suaviter , tam melodiose pulsubantur , quod a seipsis sonum videbantur amet.

tere in auribus audientium eafdem.

Tandem ex multituding gentium, sum maxima in-Stantia , et pressura , infra dictam Ecclefiam extitit deportatum . Quid loquar ? quid dicam ? quis credere poffet ? Extemplo et in momento tota civitas excetatur, et current undique ommes ad tam spectabile et mirabile faclum. Supervenit Potestas pradictus [ D. Magnus de la Brancha de Eugubio ] qui in dormitione adbuc fuerat , cum tota familia fua, et aliis civibus fociatus : cupis attingere dictum corpus , positum in medio Ecclesie adbuc fupra terram , et non valet cum tota valstudine fua , atque minis , ex superabundanti multitudine gentium continue invalescente . Non permittitur corpus sepeliri ex devotione omnium volentium tangere, et videre ipsum corpus venerandum, quod non morsuum, fed dormiens upparebat . Episcopus quoque predictus , expergefactus ettam a somno, audiens de palatio suo tumultum et clamorem, in Ecclesiam, ut potutt, sociatus cito cucurrit, ubi reperit dictum Potestatem ; et finaliter in fortia et cum terroribus dictum Corpus adierunt; & spfum fic laceratum in. pannis & calla mirantes, & laudes Deo referentes, foveam in ipfo media Ecclesia fieri fecerunt , & quamdam gratulam de lignamine super ipsum foveam deponi mandaverunt . Concurrunt infirmi pro liberatione obtinenda, concurrunt incolumes pro devotione obtinenda, & pro tanta virtute videnda. Miracula pullulare, & corufcare ceperunt. Tota Ecclesia ipso die, & nocte gentibus plena. manet , cum luminaribus , & clamoribus infinitis . Vix defenditur, quia dicta gratula frangeretur.

In crastinum supra dictam foveam fabricare ( ceperunt ) non fine ingenti preffura , quoddam cancellum. quadratum de fortiffimis lignis, cum porta immifia atque clavi. Extrabiur distum corpur integrum, & totaliter palpabile, spipat terram, & medio disti cancelli, sin quadim lestica ponitur, quasti domniret, cooperium quodam pallio, at per fenestrellam disti cancelli ab omnibus vinderetur, ubi munsti sci fipara terram un dista lestica audata & cooperius dusti pallio osto debur, in tanto calore, & tali tempore, quo fisitim debuigle sterre &c.

Segue a discorrere de' Miracoli, e poi: Alia miracula, quam plura, & plura, ex virtute & precibus dieti gloriofissimi Viri cornstare ceperunt in Ecclefia memorata; & in tantum, quod pro memoria eorum babenda perpetuo, & alies conditionibus infirmorum sciendis, per dictum Dominum Episcopum, & Potestatem, & Commune fuerunt deputati tres ad decta miracula difeutienda, videnda, & in foriptis redigenda; videlicet Dominus Bartholomaus de Cajtagnolo , diclus Becha , Canonici Iuris peritus, qui poftmodum extitit Prior S. Iacobi de Schinali, tamquam Prasidens; & Magister Antonius de Bao. na Seriba , & Notarius dicti Domini Episcopi , frater meus , ac Giraldus de Nerlo Notarius Communis , qui erat in ancha contractus; ut mandatum dicti Domini Bartholomat facta prius diligenti examinatione, & discussione de dictis infirmis fanatis, reducerent in feriptis ipfor infirmos fanatos , prout factum futt , & plenius observatum .

Nam cum aliquis fanabasur, ad prafensium dicti Domini Eartolouma & Nourevorum predictorum, affileus te gentum multivuline, mibi plurimum copiofa, illia dacebuur, & de eius instrmitate, & postmodum de redatus fantate plena usprantione & sientus abbita, a parentious, veel a propruquis, aut notis issoum instruorum, per 19far Nourevoc cunorditer notabatum in serpris; ubi mos ut plurimum time, sumquam invenculur, cum dicti state mos presente unue, 5 multoties, 19fa absente, vice issus, de mandato prastit Domini Bartolouma siro, siroloum, sirolou

Tra

Tra i miracoli , e grazie seguiti die Veneris xx. mensis Iunis: Petrus que Vani (1) de Florentsa, & modo moratur Venetiis in contrata S. Maria Nova, sam funt iv. anni, quod increpatus, & deruptus erat in parie inferiori , videlicet in tefliculis . Sanatus . Teftes Magister Guido Cyrologus, qui eum tentavit, & afferuit eum iberatum. Telles de infirmitate Bernardus de Apolansis do Florentia, qui moratur Venetiss in contrata Zampauli (2) Benofius frater . (3)

Per la lontananza adunque del luogo, e quel che è più, del tempo dell' avvenimento, che Giovanni Boccaccio descrive, io vado immaginando effer seguito, che sbagliasse questo nostro Autore chiamando Sandro Agolanti quel Fiorentino, che, avendo fua cafa in-Venezia, si trovava allora in Trivigi, dicendo: Sandro Agolanti, il quale in Trivigi abitava : quando aveva. nome Nardo: Testis Bernardus de Apolantis de Florentia .

Quello bensì non mi fento di accordare, che Francesco Sansovino scrive ne' Luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi del Decamerone riferendo, che dicono alcuni, che Stecchi deve dire. Schicchi nominato da Dante, il quale era eccellente nel contraffarsi; onde si legge, che in Firenze ellendo ammalato Meller Buofo Donato, egli a pregbiere di Simone nipote de Meffer Buoso, entrò in suo luogo, avendo tenuta fegreta la sua morte, e contraffacendolo fe testamento, e lasciò il tutto a Simone ec. Compatisco però il Sansovino, come quello, a cui non era forse nota. la Storia, appellata Novella CXLIV. di Franco Sacchetti, che ci pone fotto l' occhio le persone di Stecchi, e di Martellino in questa guisa: Quando Mesfer Mastino era nel colmo della rota nella Città di

<sup>1</sup> leg Vanni. 3 forse Bonacursus frater. Bona feur. Questo Buonaccorso Agolanti
io lo trovo nel 1332. in Trevigi andate con molti cavalli al servigio di Mastino della Scala.

Verona faccendo una sua jesta ; tutti i bufioni d' Itulia. come sempre interviene, corsono a quella, per guadagnare, e recare acqua al loro mulino. E durante la festa, ellendo la venuts due Genovest molto pulsti, e piens de moscado, come soleano andare, ed erano ancora uomene assai follazzevoli , mezzi cortigiani , e facevano spesso certi giuochi da dare diletto a Signori ; tra gli altri uomeni di Corte, che v' erano, fu uno, che avea nome Martellino, e uno, che avea nome Stecchi, tanto piacevols buffoni, quanto la natura poteffe fare ec.

Per altro non mi fugge dalla memoria fopra la persona di S. Arrigo la offervazione, che sece Giulio Graziano da Conegliano versificatore del 1560, che i Poeti alcuna volta prendono in profano argomento le persone de' Cittadini del Cielo, seuza curarlo, o saperlo. Si duole questo buon uomo in una lettera. alla nostra Beata Caterina de' Ricci diretta (1) biafimando, fenza nominarlo, Lodovico Ariosto, che prese per foggetto del fuo Furiofo Rolando, o Rutlando Capitano di Carlo Magno, e Prefetto del Lido Brittannico, il quale nel ritorno dalla spedizione di Spagna fatta contra i Saracini fu uccifo ne' Pirenei per la Fede. (2) 1 % 1 10 1 11

Giornata II: Nov. II. Rinaldo da Esti.

#### CAP. XIV.

TO non credo di corre in fallo in supponendo, che il fatto, che qui dal Boccaccio si narra, sì nelle persone, che nel tempo sia nella guisa, che io diviserò appresso.

Circa

\* with a Service in the service of

<sup>1</sup> v. il Comp. della Vita della Beata a car. 21.

<sup>1</sup> v. il Martuol d' Ufuard. fotto i 19. di Giug. dove fe legge Relandi Comitis & Martyrit.

Circa alle persone io veggio, che il Boccaccio le appella sempre in quella stella maniera, che dagli attri suoi contemporanei Fiorentini Scrittori elle ii soleano chiamare. Giovanni Villani, che fini di scrivere, morendo, nella nano appanto, che il Boccaccio a scrivere la presente Opera prese la penas, quando intender volle di Azzo di Ferrara, appellato dal Pigna il Decimo di questo nome, dal Maratori celebratismo l'Ottavo, il domando il Marchese Azzo, quantunque gli Azzi sossibili si di marchese in consultati molti sino al suoi rempo. Così mi penso lo, che avendo il Boccaccio appellato parimente questo Azzo il Marchese Azzo da Ferrara, intenda di lui, e dica, che

al costui tempo segui il satto .

Quanto poi al Mercatante chiamato quivi Rinaldo da Esti, io dubito, che egli fosse uno di qualche ramo di queita gran Cafa d' Eite, imperciocche un de' ladri, che il rubarono, lo addimandò Gentiluomo, dicendo: E Voi , Gentiluomo , che orazione usate di dire camminando? Non ci possiamo ben certificare a cagione dell' incoltanza ne' MSS. full' offervazione di Gaspero Sardi nelle Storie Ferraresi, cioè, che la Famiglia de' Duchi di Ferrara non fi doveva chiamare da Effe, ma sì bene d' Este, essendo ella stata, non già originaria da quelle contrade, ma bensì padrona di quella infigne Terra, Città una volta, e Colonia de' Romani: laddove se l'ortografia fosse certa, e costante, servirebbe a stabilire se veramente queito Rinaldo fosse anch' esso della Casa Estense, come per poco io m' indurrei a credere. Non voglio però, senza averne sufficiente lume, piegarmi a supporre, che un tal Rinaldo Mercatante, fosse Rinaldo figliuolo d' Aldovrandino Marchese, e per conseguente nipote del noftro Azzo, ful leggere, che esso Aldovrandino avesse danari, e corpi di negozio in Firenze, come è vero, ne' Banchi de' Cerchi, de' Frescobaldi, de' Nerli, de' Bardi, degli Acciaiuoli, e d' altri.

Il Sanfovino ne' Luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi, che fono spar i nel De-

came-

camerone, dice affolutamente così: Azzo Marchefe di Ferrara su gli anni 1296, secondo il Villane, e su al tempo di Federigo Barbarossa, e combatte gran tempo per

la Chiesa contro il detso Imperadore.

Ció fuppofto, lo giudico, e the nol dobbiamo prefíe al 1305. Rabilire il tempo del nostro avvenimento; se non se alquanto prima, poiché dopo non si può verificare, non tanto perché Azzo morì l' anno 1308. ma molto più perché sa vedere il Boccaccio, che la Donna, che diede ricovero a Rinaldo da Esti cra tenuta in Castel Guglielmo da Azto, ov' egli a fua posta andava, effendoché questo Castel Guglielmo, passato l'anno 1305. non cra più suo, restroggis stato toto, giusta gl' litorici, e principalmente il l'igna nell' Istoria della Casad' Este.

Perchè poi alcune fiampe del Boccaccio, e quella el Salviati in specie, leggono Rimaldo d' Afi, silmo to, che sia errore, e si debba assoluramente pronunciare, e scrivere come nella Novella VI. di Franco Sacchetti, da Efii, per da Efie.

Semi il pianto, e'il tremito, che Rinaldo faceva, il quale pareva diventato una cicogna. Viene offervato, che Giovanni Boccaccio imitò qui Dante Iuf. 32.

Mettendo e dente in nota di cicogna.

# Giornata II. Nov. III. Tre giovani.

# C A P. XV.

A Quefla o favola, o ifloria, che fia, ha, come io m' immagino, dato alcun corfo, o la voce del popolo, o fivvero alcuna antica ifloricila, o avvifo, che ai tempi del Boccaccio dovea andare in volta.

Fu gid, usato qui dal Boccaccio dimostra un tem-Eb 2 po po affai remoto; e dicendofi, in progresso, e sul fine della Novella, che il no tro Aleslandro di Mester Tebaldo de' Lamberti , o livvero degli Agolanti [1] fecondo che alcuni voglion dire, fu coronato Re di Scozia, mi fermo a confiderare donde per avventura potesse avere avuto principiamento la voce di alcuni . Veggio pertanto, che Alessandro Primo Re di Scozia , fecondo la Cronologia di Girolamo Bardi Fiorentino. Cronista accreditato, prese il Regno l'anno di nostra salute 1109. e che nelle Istorie Vestmonasteriensi si legge sotto l' anno 1120, in questa guisa : Rex Henricus , omnibus domitis , & cunctis in Normannia pro voto dispositis, ne lata impermixta trillibus in bor mundo eveniant, cum gaudenter in Aigliam velificarent filis eius , Gulibelmus & Richardus , & filia eius , ac neptis , Richardus quoque Consul Cestrensis , dapiferi , camerarii , pincerna Regis , ac multi proceres cum eis , in mari naufragium pertulerant , & VIL Kalend. Decembris mifert , nec tamen miferabiles , submerfi perierunt . In vita enim corum in libidinem fluxerunt enormem . Unde creditur , eos enormiter in mari tranquillissimo vitam in puncto terminasse.

Laonde non so quanto ragionevolmente biasimi il Castelvetro il nostro Giovanni come inventore di finta Novella, nella III. Parte della Poetica d' Aristotile.

Nel proemio di tal Novella quella correzionefa il Salviati Avvertim. Lib. I. cap. XIV. Furono con ammirazione ofcoltati i cafi di Rinaldo d'Afii dalle donne ec. Così 'l Mannelli: ma il Secondo, e il Terzo, e l' Venzette, e peno men che tutti;, dalle done, e da giovani, La quale aggiunta, o vantaggio di parole, chedir. fi debba, nel noftro Testo non abbiamo ricevnita. ( come nì anche la ricevettero quei del 73. ) perciocchì, prefupposto, che fi leggessero in altro originale, del pari an.

<sup>1</sup> O la parentela fra loto, o la vicinanta delle Case potette sin d'allera dare occasione alla confesione. Parte degli Agolapti stavano nel Corso degli Adimeri, e parte in Mercatovecchio. I Lamberti abiturano presso Mercato dal Monte di Pietà.

autsporrem sempre quello, aude ritrasse la sua copia di Mannelli. E qui ci sembra di restare al di sopra; essena do proviro delle donne, più che degli momini, o almeno, più posente in quelle; che in quessi mon è, quel movimento dello staroper per le raccontate Favode sopravovento; ande l'attributrio solamente alle donne su qui suisi modessi dell'Autore; come si mossira di dars, per lo contrario di intendere d'aver commossis anche gli unumini, parevul un tactio commendar se medessimo, e l'artificio di quella sua Novoella-

In queito luogo mi piace di notare una imitazione, che fa il nostro Giovanni da un luogo del Poeta divino: Valorofe Donne, quanto più si parla de fatti della Fortuna, tanto più a chi vuole le sue cose ben riguardare, ne reste a pote di ere: e di ciò niuno dee avver maraviglia, se dispetamente pensa, che tutte le cose, se quali noi ricoccamente uossire biamaniamo, seno nelle, sue mani, e per conseguente da lei, secondo il suo occulto giudicio, senos generales posta, di uno in altro, d'altro in uno, suecessiromente, senza alcuno conosciuto ardine da noi, esse de le permutate. Poiche nell'intal que Similemente agle siplendo mondani

Ordinò general munistra, e duce, Che permutasse a tempo li ben vani. Di gente in gente, e d'uno in altro sangue

Oltre La Assension de Sensi umani.

E questi da Boezio in persona della sortuna: Oper, bonorer, exteraque talium mei sunt iurir Gec. Rotans volubili orbe versamur, instinas summir, summa instinis mutare gandemur; ed a Ovidio:

Passibus ambiguis fortuna volubilis errat , Et manet in nullo firma tenaxque loco.

Curiolo però fi rende Francefco Sanfovino in quel che egli va dicendo a fuol leggitori prima delle Novelle, che egli fecife e pubblicò l'anno 1566. in Venezia; cioè d'averle tratte dal Brevio, dal Grazia, dal Firenzuola, dal Molza, da Erafto, dal Salernitano, dal Parabofco, da un Ser Giovanni, e dallo Strapposito del Carto.

paruola, e che elle non hanno che far nulla con queile del Boccaccio, quando porta questa tale quale per quinta Novella della sua Giornata prima.

# Giornata 11. Nov. IV. Landolfo Ruffolo.

#### C A P. XVI.

S I parla in questa Novella di un Cittadino di Ravello, di quella piccola Città, cioè a dire, nel Regno di Napoli nel Principato citeriore, che da' Latini è detta Rebellum, lontana da Amalfi [ dal nostro Autore chiamata Malfi] tre miglia. Chi poi fosse la dolfo Russiono attore quivi nol so.

Se quefa, e daftre si fatte Novelle di Giovanni Boccaccio avera infettre Francefo Sanfovino nelle Cente Novelle elette da fe, e fampate in Venezia nel 1766. non accadeva, che nella Lettera i alcettori andific. dicendo, che le Novelle della fua feclta per invenzione non hanno che far nulla con quelle del Boccaccio. Quefta adunque è la Novella terza della fua Giornata prima, nella quale, come nell'altre, che egli toglie di peto dal nottro celebratifilmo Autore, non fa egli

altro, che mutarle il procmio.

Di un paffo di quella Novella così il Salviati nel primo Libro degli Avvertimenti Cap. XIV., Tra le quali Cittad dette n'è ma chiamata Ravello, nellaquale, comethè oggi o' abbia di ricchi uomini, von'ebbe gid uno, il quale fu ricchifimo, Se luprola comecche fla, eome fiale, per benche, y aufo argonento par difettofo. Pervischè, che ragion fiard quella l'in Ravello fia gid un ricchifimo umono, fobème e' ue n'è oggi de' ricchi : come fe l'ellevene oggi de' ricchi inspedifo a dell'offerone fiato gid un ricchifimo: onde tatto 'l' contrarso parrebbe, che avelfe chiffimo: onde tatto 'l' contrarso parrebbe, che avelfe

a dire , cioè , ch' alla particella v' abbia si dovesse aggiugnere il non; e ordinato procederebbe, e direttissimo el fentimento, in questa guesa , In Ravello fu ged un ricchiffino nomo, ancorebe oggi non ve ne fia pur de riccht , non che de ricchiffimi , Ma è da fapere, che gli Scrittori, quando non trattano di materie fottili, e non disputano di scienze, non istanno così ognera sul rigor della loica , ne fu le fittichezze de fillogifmi : ma fecondoche fi coftuma comunemente, dalla dolcezza del ragionare, e dalle vagbenze della favella, e delle guife graziofe del dire guidar fi lafciano alcuna volta, fenza ufar sempre con rigorosità i vocaboli, e' modi del favellare. E se noi fin da principio proposto non avessimo di non uscire in questi nostri Avvertimenti de termini di auesta Lingua, ne produrremmo degli esempli nelle scritture de' Latini , e de' Greci : il che extandio da i loro interpreti Speffe fiate è stato lasciato scritto . Ma stando fermi su questo luogo, che al presente si considera, il sentimento de chi le dice, in quelle parole è si fat-10 . Benche alcun di coloro , che vi fono oggi , fien, molto ricchi , sappiate , che uno , che vi fu già , su più ricco d' alcun di loro , il benchè , o il comecchè sta pure, st come e' suole, nella sua natura del contrapporfi , avvengache non tanto rigorofa come l' adoprano i loici : e vuol ribatter l'opinione , che in contrario aveffero gli ascoltanti, cioè, che non avesse del verifimile, che in quel luogo foffer più ricchi abitatori di que' che wi fono oggi ec.

Deputati finalmente alla correzione del Decamerone fiano vedere come ben detto fia, per quanto
altri lo abbiano mutato, Quindi Marina marina, fi
condulfe fino a Trani (Trani è quello, che dal Perati fi dica latinamente Tranium, fieu Tranum, Urbs
Apulia Peucetia Archiepifopalis non obsensa, in ora
inter Berolum ad occidentem 6. & Barium ad orium
24, millia passe, a Camifo 17, Andria proxima.) Così
i Deputati: Egli importa marina marina, andarseu-

lunghesso la marina, o non se ne allontanare molte, che altrimenti si direbbe anche Riva riva, o Piaggia, piaggia. Che si molti este i perpetid del repiage re la medessima voce due volte, questa è una, mostrare la coste vicina, o non si disfolsa rivoppo; e corì si dice Una pianta stars, o un uccello volar tetra terra, quando non molto alzano verso il cielo, ma si sistema assi bassi vicini a terra.

# Giornata II. Nov. V. Andreuccio da Perugia.

## C A P. XVII.

Er la ragione, che io di fopra accennai, che non serve a convalidare le Istorie, se dagl' Istoriografi si alleghino savolosi trovati ; dà un non mediocre indizio d' Istoria al presente avvenimento Bartolommeo Chioccarelli Napolitano nel fuo Catalogo Antissitum Neapolit. dicendo ( checchè egli favola appelli quetta a cagione del fuo titolo ) dell' Arcivescovo Minutolo: :oannes Boccacius eius feculi scriptor in suo Decamerone, dieta secunda, in fabula quinta de Adreucio quodam. Perufino meminit Domini Philippi Minutuli Archiepiscopi Neapolitani , quem in maiori Neapolitana Ecclefia sepultum fuisse ait cum lautissimis ornamentis, atque anulo, cui chrysolitus appositus erat , valoris ultra quingent. florenorum auri, atque a latronibus fuisse violatum., ornamentis, atque anulo inde subreptis. Si accresce indizio da Ferdinando Ughelli nel Tomo VI. dell' Italia Sacra alloraquando, dopo aver riferito la morte di Filippo Minutolo, così ragiona quasi colle stesse parole del Chioccarelli : Meminit Philippi buius Neapolitani Archiepiscopi Ioannes Boccacius eius avi scriptor in Decamerone dieta secunda in quinta Fabula de Andreuccio quodam Perufino. fuille . ait . sepultum Philippum cum pretiosis ornamentis .

atque annulo , cui chryfolishus appofitue erat valoris ultra quingentorum florenorum auri ; atque a latronibus eius fepulchrum fuiffe Violatum , ornamentis & anulo to the state of the state of the

inde subreptis.

Altro fimigliante indizio ne dà nelle Infegne de' Nobili di Napoli Filiberto Campanile, digendo a cari 66. A queste tempi medesimi vi ju un ultro Filippo Areivescovo di Napoli , il quale fu successore d' Aiglerie Borgognone ec. Mari quello Arcivefcovo in Napoli , e fu feppellito con ricchiffimi ornamenti nella medefima Cappella di questa Famiglia; dal che il Boccaccio formo la Novella de' Latri.

L'avvenimento pertanto, che si scrive seguito la notte dono alla fepoltura di Filippo Minutolo ; per le parole del nostro Boccaccio : Era quel di feppellito una Arcivescovo di Napoli chiamato Messer Filippo Minutolo , ed era ftato seppellito con recebiffimi ornamenti , e con un rubino in dito, il quale valeva oltre a tinquecento fiorin d' oro ; converrà fermare , che accadefie la notte de 25 Ottobre del 3201. o una di quelle appresso , non potendos lapere preciamente il di della tepoleura di lui y come quello fi fa della morte . Di ella così l' Ughelli medefimo: Neapolo mortem oppetist 24. Octobris anno 1301. & in Cathedrali gentilito Sacello conditus , in nobili marmoreo tumulo , boc affixo epitaphio;

MAGNANIMUS . CONSTANS . PRUDENS . FAMAQUE SERENUS. PHILIPPUS PRESUL MORUM DULCEDINE PLENUS.

MINUTULUS . PATRIE DECUS . FLOS ALTA PROPAGO . "RIC SILET". HIC TEGITUR . TACET HIC PROBITATIS IMAGO.

Curioso però è , che il Campanile vuol fatto l'epitaffio ad un altro Filippo Minutolo morto l' anno 1202. Arcivescovo di Salerno, e sepolto nella stessa Cappella de' Minutoli . Il Boccaccio non ci scioglie questa difficultà , ma convalida la comune afferzione dell' Arca di marmo molto grande.

... Potette fapore și fatro avvenimento il Boccaccio , benché sfeguitor dudici anni prina , ed egli nacefie, alloraché egli fece dimora in Napoli . Ne fembra , che doveffe giuocar d'invenzione in parlando ai Fioratini di Filippo Minutolo , mentre , che un Filippo Minutolo , e forfe queito , fi portaffe Ambalcadore in Tofcana nel 1272 de Regifiti del Re Cario trovò

il Chioccarelli fopraccennato.

Questa stessa Novella è presa da Francesco Sansovino, e framischiata nelle sue Cento Novelle scelte . stampate. in Venezia nel 1566. in quarto . Ma ilbello è che il medefimo Santavino dice ai Lettori : Ia fo mitto bene, che i malvagi riprenditori delle altrui brone. operazioni diranno tofto, ch'io abbia voluto imitar il Boccaccio, e ch' so mi fon di gran lunga ingannato. Vi afformo per quella candida vereta, che dec effer amica d' ogni buon Cristiano , che in me non cadò mas così fatto penfiero . Perciocebe le presenti Novelle per invenzione non banna che far nulla con quelle del Loccaccio ec. Ma is bo voluta metterle insieme , acciocche voi abbiate che leggere in questa materia fino a tanto che venga. fuori., quando, che sia, il Boccaccio con nuove annotazioni. Egli è ben vero, che in alcune si ba qualche invenzione, e in alcune altre qualche poco di stile, ma elle non banno potuto effer tutte feguenti per la diverfità delli Autori , da' quali elle fi fon tolte , perciocche in quelo corpo ve ne fono del Brevio , del Grazia , del Firenzuola, del Molza, d' Erasto, del Salernisano, del Parabosco, d'un Ser Giovanni che scriffe l' anno 1278. alcune del Strapparuola, ma le migliore; ed alcune anco mie , le quali però fono state da me rassettate , e racconce nella Lingua, per quanto to bo potuto. E con tuttociò prende que ta, e varie altre di peso dal Boccaccio.

Un avvenimento non alquanto diffimile circa lo involare ne sepoleri de morti, si legge ester accaduto alquanti anni di spazio dopo, nella Nov. CXX. di Franco Sacchetti così: Al tempo, che 'l Duca d' Atene

fignoreggiava Firenze, mort un Cavaliere de Bardi, il quale fu riposto in uno monimento da Santa Maria fopr' Arno, che ancora vggi fi vede effer nel muro della faccia dinanzi , il quale è fopra la via . E la notte vegnente, effendo falito ulcuno Cherico ful detto monimento, e avendolo scoperchiato, ed entratovi dentro per ispopliare il detto Cavaliere morto, per alcun cafo convenne andare un bando per parte del Duca in quella ora della notte ; e giugnendo il banditore a bandire nella via appie del detto monimento, come ebbe compiuto il bando, e costui, che era nel monimento, si leva, uscendo mezzo della fepoltura , o percotendo le mani, gridoe: fia , fia , fia . Il banditore veggendo , e udendo il remore, e le grida ufcire con un corpo de un monimento; ad delli foroni al cavallo , e levala , come avelle mille Diavoli addollo , credendo fermamente , che anime di quello monimento fi fossono levate , e avessono fatto el detto rumore.

Giornata II. Nov. VI. Madonna Beritola.

#### C A P. XVIII.

A l'anima a questa presente Istoria Filiberto Campanile delle Infegne de' Nobili di Napoli scrivendo. laddove a car. 46. nel favellare della Famiglia Capece una delle più antiche ed illustri tra le originarie Napolitane, afferisce, che di questa Casa Arrighetto fu dal Re Manfredi fatto Vicere di Sicilia, il qual Regno egli governò fino alla morte di quel Re. Ebbe coffui per moglie Beritola Caracciola, di cui il Bocbaccio formò la Novella.

Le parole poi della Novella queste sono : Appresfo la morte di Federigo fecondo Imperadore, fu Re di Cicilia coronato Manfredi , appo il quale in prandiffimo Cc 2

flato fu un gentiluono di Napoli , chiamato Arriebetto Capece , il quale per moglie aveva una bella , e gentile donne . Smilmente Napoletana . chianata Madonna Beri-10!1 Ctracciola . Il quale Arrighette avendo il governo dell' Ifola nelle mani , fentendo , che al Re Carlo primo avea a Benevento vinto , ed uccifo Manfredi , e tutto el Regno a lui fi rivolgea; avendo poca ficured della corta fede de Ciciliani , e non volendo suddito divenire del nimico del suo Signore, di fuggire s'apparecchiava.

Per le parole adunque del Boccaccio medefinio, avvenue il fatto, che da lui fi racconta, verso l'anno 1265, poiche nel 1250, ne' 13, di Dicembre chiuse il periodo di fua vita Federigo II. Imperadore detto lo Strengo, VI. Re di Napoli, per la morte apprestatagli da Manfredi Principe di Taranto con affogarlo con un cuscino sulla bocca . Indi Manfredi non su incoronato prima del 1255. nella Città di Palermo, efferidosi frammesso in questo tempo il regnare insidiato di Curradino . E poiche viene afferito , che Manfredi regnò pochi mesi sopra i dieci anni, si vuol dire, che esso Manfredi fusse vinto, e morto in Benevento l'ultimo di Febbraio del 1265, alla Fiorentina, o fecondo l'uso universale del 1266. e si può credere, che del 1266. medefimo feguiffe. la revoluzione del Regno accennata dal Boccaccio: il quale come di avvenimento non feguito a fuo tempo, ne farà flato affai dopo ragguagliato. Concorda tutto ciò con quello, che allerisce nel

fuo Cronicamerone delle cofe accadute nel a Città, e nel Regno di Napoli Antonio Bulifon Libro V. pag. 227. dicendo, che Manfredi l'anno 1255, pose tutta la sua cura in rinnovare i pubblici edifici, in riporre in grazia tutti coloro , che per l' addietro fi eran mostrati nemici di Casa Sveva , ed in premiare i nobili secondo l' età, e virtà, pigliandoli o per Configlieri, o appresto la sua persona , fra' quali su Arrighetto Capece, marito di Beritola Caracciola, che poi fu in suo luogo Vicerè di Sicilia.

Per levare poi checché di folpetto cadeffe, che l'avvenimento foffe inventato anzi che vero , offervin on folo non effere invertifinile, ma afiere accaduto altre volte in modo molto, e molto fimigliante; foccome ra l'altre nel, leggerfi la Vita di S. Euflagio, o fia Euflachio nel, fecendo Tomo delle Vite de Santi Padri Par, V. Cap. 40, e feguenti, fi vedrà.

Ma per tornare a Manfredi , parla di lui con Giovanni Villani, che ne fa lunga menzione ne' Capitoli VII. VIII. e IX. del Libro VII. il nostro Dante nel Cant. III. del l'urgatorio; ed il Collenuccio dice, che dove gli fu dato sepoltura, su apposto un epitaffio. Che poi qualche memoria ivi già fosse ( che oggi non vi è più ) non farebbe del tutto improbabile. Per altro attenderemo le parole dello stesso Boccaccio, che ne era informatiffinio, laddove nella fua Operetta de Fluminibus lasciò scritto: Viridis fluvius a Picenasibus dividens Aprutinos , G in Truentum cadens', memorabilis eo quod eius in rivam , que ad Picenates versa est , justu Clementis Pontificis Summi . ofla Manfredi Regis Sicilia , que fecus Colorem Beneventi fluvium sepulta erant, absque ullo funebrio officio deiecta fuerunt a Cofentino Prafule , co quod fidelium communione privatus occubuerit. Benvenuto da Imola fopra Dante : Sepultus est velut miles gregarius apud pedes Montis Benevents fine ulla pompa exequiarum &c. nec tamen offa Manfredi diu quieverunt ibs : immo remota a terra abiecta sunt in aquam . Onde Dante fa dire Manfredi stesso nel luogo sopraccennato: Se'l l'aftor di Cofenza, ch' alla caccia

Di me fu messo per Clemente allora de Neuse in "Dio ben letta quessa facia; L'ossa de corpo mos farieno ancora.

In co del Ponte presso a Benevento Sotto la guardia della grave mora:
Or le bagna la pioggia, e nuovo l'oento Di suor dal Regno quass l'ungo l'Verde, Ove le trassauta la masse sentente de la respecta del masse sentente del respecta de lungo fento.

Un dottissimo Letterato del nostro tempo helle.
Antorazioni alle Lettere di Fr. Guittone d'Arezzo,
che non molto dovrebbero stare a uscir dal torchio, rafsetta così: Ma postò si pregbi di lei ebbe Currado si
sinoi canti irriati indictro, dopo molti priegbi la piegarono a dire che ella foste: passo, che esta guasso in.
trenta edizioni da lui vedute, nel: 2n. e nel Deputati.

trenta edizioni da lui vedute , nel 27 e ne? Deputati.

Ma poichè l'accoglienze oneste , e liete surono iterate tre, o quattro volte, è luogo preso da Dante nel Purg.

VII. interamente:

Posciache l'accoglienze eneste, e liete

Giornata II. Nov. VII. Il Soldano di Babilenia.

# C A P. XIX.

IL fatto, che qui racconta il nostro Novellatore, similistimo è all' Istoria, che narra Scnointe Efesio [1] (Scrittore rammentato da Suida, e nel moderno tempo dal Poliziano) in cinque Libri, i quali ha di freco tradotti dal Greco in Latino il nostro dot tissimo Sig. Antonio Cocchi, stampati in Londra nel 1726. con quello titolo: Euposenia Espis Sec. cio e Xenophonis Ephesii Ephesiacoma Libri V. de amovibus Aubise d'Aroccome: nune primum prodeunt e veusso codice. Bibliothece Monatobrum Cassimilian Florenia; cum latina interpretatione Autonii Cocchi Florentini: Ed quali in Tolcano aveva voltati il famoso Anton Maria Salvini, ed impressi pure in Londra, inticlonadogli: Di Senosome Efeso degli Amori di Abroccome, e d'Anthia libri V. tra-

<sup>3</sup> Bernardo Montsaucon nel suo Diario Italico il Tello rammenta della Libreria della Badia Finentina così : Codex bombecimus XIII. faculi minustifimo charaltere Ge. Xenophonise Ephépica Lib. V. Suns autem amateria, 3 il Miliadori Æbibogica. Opus innaisum est.

acti da A. M. Salvini . Londra, per Cioqunui Pickard, 1723. Lo che baltar dee per fodisfare al nostro impegno. Per fare poi opportuna refielione fulle parole di S. Cessi a Valenza prese suoi organi Villam Lib. I. ecap. LVIII. che dounanda il unogo di quel Santuario parimente a Valenza onde contexta si può l'opinione di lacopo Laderchi nelle Note agli Atti di S. Cresci pag. 204. ove vuole, che Valenza si dica folamente nel tempo presente, nune corrupto vacasino, quando quattrocento anni sono lo chiamarono così e il Villani, e il Bocacacio; e quello, che è più, i Pafionali antichi leggono parimente Vallis cava: tanto maggiormente che la Cava delle pietre ivi ancora si ravvisa.

# Giornata II. Nov. VIII. Il Conte d' Anguersa.

# CAP. XX.

Odovico Caffelvetro nella terza Parte principale della Poetica d' Aristotile vulgarizzata , così scrive a 216. Giovanni Bocçaccio ripofe nella Novella del Conte d' Anguersa l' amore di Giachetto verso la Giannetta , preso dall' Istoria dell' amore d' Antioco verso la matrigna . Diversamente sono d' avviso i dottiffimi Deputati alla correzione del Decamerone, stimando, come si protestano, che la presente Novella sia cavata da Dante , ed eccone le loro stesse parole : E chi non vede quella del Conte d' Anguersa effer tutta cavata dal luogo di Dante , e dalla persona di Pier della Broccia , e della Donna di Erabante , mutati gentilmente e nomi , e qualche parte del fatto , per non offender quelli con la memoria della cofa frefca , a cui pensava effere avvenuto il caso . Laonde ricorre qui quel che diffe di fopra Monfig. Paolo Emilio Santorio,

#### DELLA ILLUSTRAZIONE

il Boccaccio , che fiori dopo fimili avvenimenti quinquaginta baud ampliur poft annis , per degni rifpetti biltoriam fabella nomine texiffe.

Cristofano Landini nel Comento sopra il VI. del Purgatorio dice: Pietro dalla Broccia fu Segretario, e

Configliere di Filippo Bello Re di Francia ; il quale perche molto potea apprello del Re , fu per invidia da' Baroni della Corte messo in tanto edio appresso la moglie del Re , che effa l' accusò al marito , che avea tentato di corrompere la sua castità . Il perche il troppo credulo Re lo fe uecidere . La morte di Filippo il Bello si fu l' anno 1214.

Questa Novella del Conte d'Anguersa viene altrest riferita da Francesco Sansovino, ed è la Novella I.

della fua Giornata III.

Giason de Nores nella sua Poetica dà questa Novella istessa per argomento di persettissimo Poema Eroico . E del chieder limofina offerva : Così fa anco Ulisse appresso Omero nel decimo settimo Libro dell' Odissea travestendosi da povero , che va dimandando del pane altrui . Il Boccaccio: Poveramente vestiti in Londra a guisa, che far veggiamo a questi paltoni. Anton Maria Salvini nel luogo detto dell' Odifica : A tristo, e vecchio palionier simile Andando a mazza, malvestito indoso.

Giornata II. Nov. IX. Bernabo da Geneva

CAP. XXI.

Vero, o non vero, che sia il fatto presente, il nostro Autore servò in esso maravigliosat mente il costume della nazione, di cui favella s posciachè ragionando di Bernabò Lomellino da Genova, diffe, che egli affermo, fe di spezial grazia da Dio avere

ona Douna per moglie, la più compinat di tatte quelle oritù, che Commace des avere, che jerfe in Italia ne joffe un' altra. Persioschè ella verd bella del corpo, e grovane ancora affai, e dellera, e atamie della persona; nè altacuna così era , che a Douna apparenessife ce, che ella mon facesse meglio, che alcun' altra : Cottumatissima ce. Ed appunto Iacopo Bracelli nel Libro , che egli si De claris Genuensbu scrive. Nes matronalis pudicitas crasa ulli una quam populo maiorem fuis le crediderm: cuine res certificum argamentum babeo, quad nuila unquam Urber, quantum-otis miussa, ac adosse ve expugnata a Genaessiscu remutura. In quina pudicita malleris summo sindio confervata non si . Se poi questo Bernabò Lonnellino sofe della nobilissima Famissia di quel cognome; nol so, se de della nobilissima Famissia di quel cognome; nol so.

Potette vezifin.ilmente il Boccaccio laper quello fatto, ed il feguente dal suo amico Andalo di Negro; di cui così Uberto Foglietta in Claroram Ligarum Elogiis: ille omni dosfirina mirifice excultur, cum ne Poeticequidem expert omnino fuerti; in Mathematics: ita excelluit, ut Boccacius, in quo viro folinta orazionis laun-Histraforum Carminum gloriam altorum potini, quamumo tudicio aquaviti, bos pracespore in primis glorietta.

Favella di questo presente racconto Lodovico Castelvetto nella Parte principale seconda della Poetica di Aristotile da lui volgarizzata con dire a suo proposito: Del vanto del giucco è uno esempio, di Dennato da Genova con Antoroginolo da Pagenza si julle se ne rideva, aucora che con stassi indici gli avessidato a vodere si aver vino.

Per altro la Novella di Bernabò da Genova è riportat tra le fue da Francesco Sanfovino, ed è la tera della fua Giornata terra colla mutazione folamente del principio: tuttochè nella Prefazione egli dica di non ne voler prendere alcuna dal Boccaccio. Laonde può cader fiopra di lui quel, che dice il Doni in una delle fue Librerie: Benedetto fiati Salervistane, che almanco non ba rabato pur una parvala dal Boccaccio, anzi ba faire un Libro, il qualte i sutto fia.

Del Gior.

# Giornata Il. Nov. X. Paganino da Monaco.

# C A P. XXII.

ER credere quefto un fatto iftorico, e non una invenzione io non ho altro fondamento; che quello, che mi danno i Deputati alla correzione del Decamerone, che in quelta guifa a care 514 favellano Una Galeotta de Paganino Da Mare (1) allora molto famoso Corfare Gre. Cost , e non da Monaco ( 2) fi legge nell' Ottimo Libro , ed in quell' altro della prima ffampa, che lo feconda. La qual lezione non vergiano perche deboa effer dannata. For fe per avere collus la lanza a Monaco , che fu in que' tempi , ed 'e' fata poi qualche volta nidio di cotai Corfari ( onde posette facilmente colorare Salabaetto la presa della mercatanzia, che epte afrestava, con questo nome de' Corfari de Monaco ; et perebe era così nel titolo , ove fla bene ; che nel generale correva più il nome della Terra; che della Cafa propria , pensò chi che fia , che fuffe poi errato nello isteso della Novella, e sidandosi troppo di questa suo pensiero, assetto come credeva, che dovesse stare . Ma noi che ottre all' autorità di se bunn Libri, che può , e debbe valere per molte ragioni , sappiamo ; che la Famiglia Da Mare Nobile in Genova ba avuti uomini grandi , e famosi in sull' acqua , e che su particolarmente in que' tempi affai nominato un Mesia Arrigbino Da. Mare, Ammiraglio del Re Carlo primo nelle fue guerre di oft. 1 . A 5 las

2 Di Monaco si parlò di sopra nel Cap. X. Il Berni nel Canto VI. del Lib. Il. dell' Orl. innamorato, dice A Monaco dal Padro su mandato; Cb' egli ultimi consini è di Provenza.

E Che questi nomi si ecambino sacilmente, serva a proverto la versione di Maistre Anthoine le Macon, la quale traduce Pagamino in tutti Inophi per Paganino.

Cicilia contro al Re Pietro , ficcome racconta Gio: Vill. non abbiamo aputo voglia, ne cagione di feguitare in quello gleerrore uitrui. E tanto più, che effendo i Genboefi non meno degli altri Italiani tempeftati allora Halle parti Guelfe, e Ghibelline, e per questo trooundoff fuor di oafa or questi , er quegli , fi fa per te ihorie di que temps , che gli feueriati fi flavant fparfi per quella riviera e con legui armati , danneggiando i loro contras ri , e corfeguando., erano necessitate mantenere le parii , e le facultà loro . Que' del XXVII. nonarono quefla lezione, febben poi checche fe ne fofe la capione, che jerfe ju tutta la poca cura degli frampatori, ellas non fi vede mejla in opera . E di vero Giovanni Villani Lib. VII. Cap. 116; dice , il Conte d' Artejo fece fuo Ammsraglio ter il Re. Meller Arrigbino Da Mare di Genova, e più altre volte ne ragiona . Ne parla anche Gio: Antonio Sunmonte nella Sioria di Napoli Lib. III. a care 205, con domandarlo De Mari. Di Anfaldo Da Mare Generale dell' Armata Imperiale l'anno 1242. ne ragiona il Tronci negli Annali Pilani . Etta kamiglia. de' Mari viene annoverata tra le Nobili di Genova da Flamminio Rolli nel Teatro della Nobiltà d' Italia .

Soggiugner debbo ancora avervi avuto tra le Famiglie Nobili di Genova il nome di Pagano, dende è il diminutivo Paganino, come Pagano Doria, ed altri. Io non mi fo però cesì franco di darmi a credere. che quello Paganino Da Mari , fia quel Paganino da Serzana Poeta antico, di cui fon Poesie tralle Rime antiche del Redi; ma la conoscenza, che aveva il Boccaccio con molti altri Poeti de' suoi tempi lo andreb-

be forse persuadendo agevolmente .

Quanto poi alla persona di Messer Ricciardo di Chinzica ne dà anche un cenno Lodovico Domenichi Piacentino, il quale, se non avesse avuta fra mano l' Opera del Boccaccio, come pur troppo l'ebbe; col finire fua vita in Pila l'anno 1564, ben avrebbe avuto pratica della contrada di Chinzica; o Chinfica all' ufo del Paele appellata , e avrebbe avato piena contenta di questo avvenimento, e ritrovato forse chi si Messer Ricciardo; e chi Lotto Gualandi .) Ne dà egli un tocco nelle sue Facezie, e Motti Libro III. pag. 106. savellando di una Don-

na rimafa vedova di un Dottore .

Per altro, quando noi non attendiamo il giudicio de' Deputati, e di tal altro, che nelle persone quivi nominate tirano a credere il fatto feguito presso a Montenero , nell' Epistole di Aristeneto Lib. II. vi ha Uxor caussidici virum arguit negletta rei uxoria . Ed appunto ficcome il Boccaccio scrive di Messer Ricciardo di Chingica : forfe credendofi con quelle medefime opere foddisfare alla moglie, che epli facena agli fludi; e avvisandoft, che cost feria far fi convenille con le donne . come enli faceva talvolta piatendo alle civile; così in questo luogo di Aristeneto si legge : Quin si ille thalamum no-Grum facit litium gymnafium , ero deinceps nova nupta relicto strato pernoctabo foris : tum fi pergat alienis nepotits inbiare, solum communis nostra rei negligent . erit. alius mibi orator , qui rem meam apat . Poi fegue : Num noffi quid velim ? noffi omnine . Ed il Boccaccio : Voi donevate conoscere quello, che alle giovani donne si richiede . E finisce : Quando letto danda opera , producit noftes instruendis littbus; quasque didicit canstar meditandas fibe cauffatur , & veluit nimium acturus , tacitus moret labra , fufurratque folus quadam ad feipfum. Quidergo is nxoris non indigus verginem atate florentem dux:t domum? an ut mecum lites communicet ? an ut pernox cum eo leges . equlvam ?

Rifecto alle parole poi, il Sanfovino nella dilarazione di tutti i vocaboli del Boccaccio, fopra quele: Incomincio ad infeguare a coffei un Calendario bosso da fauciulli, che stasso a leggere, e forfe gid fato fatto a Rovessa, dice, che in Ravonna fon tante Chiefe, quanti son di nell' anno, Isoòde i fanciulli per non andar alla scuola, bosso ogni di il Calendario in mano per vocar se la lettera è rossa.

14-

propose il Calendario e. In una scrittura difesia, credo io, oltre al 1550- esistente nel Codice 861- in quarto della Strotiana a car. 80, si narra, che quella del Calendario è una ularra, che era allora ne' tempi del Boccaccio, di portarli a cintola, come in cassette do occhiali, e se ne vedeva di questi qualcuno al tempo di chi la scrittura diffese.

# Giornata III. Nov. I. Masetto da Lamporecchio.

### C A P. XXIII.

He Giovanni Boccaccio abbia prefo alcun fuo novelamento dal Novellino antico, Libro nato innani all' età dal Boccaccio fieffo, egli è cost creduto dagli Scrittori de' fecoli più culti, che non abbiogna di prova - Tuttavolta ed Anton Maria Salvini, e Vincenzio Borghini fanno ciò vedere; quegli nelle dottiffine fue Accademiche Lezioni; quetti in una edizione del medefimo Novellino; e si ancora Carlo Gualteruzzi, che dedicando lo feffo Libro a quel favio, e coflumato Prelato Monfig. Goro Gheri Vefcovo di Fano, così perentro alla dedicazione affermò: Veggendo effi quanto maesfrevolmente il vostro leggiadriffina Mesis Giovanni Boccaccio abbia, vecti fiori di quello Prato del Monfig. Giovanni Boccaccio abbia, vecti fiori di quello Prato di informe, maravigitos y e sexua modo dilettevole rendata la tela delle su fermore care Novvelle.

Una adunque delle Novelle tolte dal Novellino woole Moni, Vincenzio Borghini in alcune fue Note flampate con effo, che fia la prefente : ed eccone le fue fleffe parole : Arimini Monte si è in Borgogna, ed bavoni un Sire (1) che si biama lo Sire d'Arimini Monte, ed è

<sup>2</sup> Sire è antico titolo di dominio , difinello , fuor folamente, che net vocativo , parlando , o frivendo a Re. Il Boccaccio Nov. 60, diffe il Siri di Cafiglioni . Buonaccosfo Pitti pag. 41. della fua Cropica : il Siri di Cafi.

## DELLA ILLUSTRAZIONE

grande Contado . La Contessa Antioccia [1] e fue Cameriere si avevano un portiere quafi milenfo , & era molto graude della persona , e avea name . Domenco . Immediatamente fegue a dire, che l' una delle Cameriere ebbe che fare con lui , poi il manifesto ad un' altra : e così manifeitando l'una all' altra, ebbero tutte che far feco, e la Contella dopo di loro . Indi ripiglia: Lo Conte lo fpiò , e fecelo ammazzare , e del cuore fe fure una torta , e presentolla alla Contessa , e le Cameriere ne mangiarono. Dopo mangiare venne lo Conte a donneare , e domando , chente fu la torta ? Tutte respofero: buona. Allora rifpose lo Conte. Ciò non è maraviglia . Domenco vi piacette vivo , & bora vi è piaciuto morto . La Contejju , e le Cameriere quando intefero il fatto, videro bene, che aveano perduto l'onore. loro , e renderonsi a Monache ; e secero un Monasterio, che si chiamo il Monasterio di Monte Rimini , e venne col tempo grande, e molto ricco.

Che questo adunque sia il racconto, donde trasse il nostro Autore la sua Novella ; io ben potrei supporlo per reflettere, che quivi al suo usato modo mostra di pigliare quello, che faceva per lui, cicè l'essenziale, tralasciando il resto, il quale o può aver dato origine all'istoria variamente narrata del Guardastagno, o com. quella può effere ftato dagli Scrittori confuso . Poco, però mi perfuade a tenere l'opinione sopraddetta il vedere. che il Boccaccio fa effere questa Novella ne'nostri paefi , e fe non nomina persone apertamente , il fa per non diminuire in parte alcuna la fama loro : e circa l' età, scrive, che non ba gran tempo. Nomina un certo Nuto, e sì Masetto da Lamporecchio Villa deliziofa de' Signori Rospigliosi non molto lontana da Pistoia: il qual Mafetto ha trovato qualche luogo nella ricordanza degli uomini ne' secoli più bassi, onde il Berni nell' Orlando Lib. III. Canto VII.

Costui, ch' io dico, a Lamporecchio nacque,

's Antioccia per Antiochia fi legge nel Burchielle Son v.

Ch' è famoso Castel per quel Masetto. E Francesco Redi nel Bacco in loscana ne replica pur

la memoria.

Non mi è ignoto per altro, che corre voce in un luogo della noftra Campagna Fiorentina, elfere viù fiato anticamente un Convento, o ve fervi Mafetto da-Lamporecchio, demolito, e trafportatene in luogo di maggiore dirvanza le Religiofe, che quivi abitavano, a cagione di uno feoncerto avvenuto in effo; ma tale gombramento fi tocca con mano per le memorie; che apenna fi trovano, che fin ne' tempi affai pofieriori a quello, in cui. vivera Mafetto.

Anton: Franceso Grazzini detto il Lasca sece alcune Stanze sopra la Correzione del Boccaccio, credo oi; fatta da Deputati, le quali ssono state ora impresse in Firenze da Francesco Moucke. Or fra queste una ven ne ha, in cui scherza sulla correzione della Nevella di Masetto in queste guisa:

Ma cost por dell' altre non avoiene,

Come si vede al povero Masetto,

Che da Nato avoertito se ne viene,

Ov' chbe dalle Monache ricetto:

Quivi, il mutol sacendo, gli conviene,

Se viver vuol, parlare a suo dispetto; Ma quello Suore convertite in Dame, S'ell' era d'oro, or par, che sia di rame.

Nel proemio dell'edizione del Salviati: Ne ancora alle gram forze dell'ozio, e della sollectindine. Non. così i Testi migliori, che hanno a buona equità: solituine.



Giornata III. Nov. II. Un palafreniere ec.

# C A P. XXIV.

A una Scrittura di ben dugento anni fono, che si trova nel Codice 861. in quarto della famofa Libreria Stroziana (1) fi ritrae, che inquel tempo la Novella di Agilulf fu creduta prefada Scrittore innanzi al Boccaccio. Quindi si fa luogo ad offervare, che anche Monfig. Vincenzio Borghini notò nella ristampa del 1572. del Libro di Novelle, e di bel parlar gentile fatta da' Giunti, che dalla Novella XCVIII. fn tolta la presente del Re Agilulf; dicendovisi : Lo 'mperadore medefimo volle provare la moglie, perche gli era detto, ch' un suo Barone ec. Levossi una notte, e andò a lei nella camera. E quella. gli diffe: Voi ci foste pur ara un' altra volta . Ma. è ivi scambiamento da Imperadore a Re. Di più si legge in un ben raro Libro impresso in Parigi nel 1581. Autore Claudio Fauchet (2) col titolo: Recueil de l' origine de la Langue & Poefie Françoife , Ryme & Romans , alla pag. 105. di un certo Eberto: Hebers, qui prend tiltre de clers, est autheur de Romans des sept sages, ou de Dolopathos; le quil il dit avoir translate du Latin fait par un Moine de l' Abbaie de Haute-selve, nommé dans Iebans . Poscia il Fouchet viene a dire quanto appresso: La deuxieme Nouvelle de la iii. Journée du Decameron. de Bocace peut estre prife de cest' Autheur. Car il raconte d' un qui Gc. avec la fille d' un Roy, la quelle l' ayant marqué au front, il en alla faire autant a tout les Chevaliers dormans en ce l'alais. E ben può effere. che questo Eberto la trasportasse come sopra si accen-

<sup>1</sup> a car. \$2. 2 di questo Autore v. Monsig. Fontanini nell' Eleq. Ital. ult, edia-

na, da qualche Istoria dal vero non punto discordante. Queste narrazioni per altro fecero qualche specie a Pietro Giannone, mercecche nel primo Tomo della. fua Storia civile del Regno di Napoli fi è egli prefo cura di difendere questa buona Regina da quell'ombra. che le avesse arrecato il racconto fatto principalmente dal Boccaccio; lo che, per mio avviso, non avrebbe avuto di mestieri di difesa, quando per Novelle, non. per litorie patlaffero nella comune opinione queste del Boccaccio.

E certamente concorrono eziandio a porre in aria di veritiero il racconto del nostro Novellatore, si il carattere, come le doti, che porta egli di Agilulfo Re IV. de'Longobardi. Accenna pertanto effer egli stato di si fatto fenno, e di tal virtù fornito, che feppe quietare, impresa malagevolistima per se stessa, le cole del Regno. Ed appunto si sa per relazione di Carlo Sigonio ris, animique virtutibus ad Regni gubernacula tractanda aptiffimum .

Vi concorrono altresì le doti della Regina contestate unisormemente dagli Scrittori, imperciocche se il Sigonio l' addimanda Theodelinda spectata prudentia femina, ed il Calco (2) Egregia specie semina. in fimil guifa il Boccaccio ferive, che fu belliffima Donna, favia, e affai onesta, ma molto male avventurata

in amadore.

Se noi dunque convenghiamo, che il fatto qui descritto sia vero , si dovrà supporre , che avvenisse verso il 600. di Cristo, e forse qualche anno prima, giacche la beltà di Teodelinda in quel tempo nonpare, che mediante l' età poteffe effere venuta meno, essendo essa mancata di vivere, secondo il Calco, l' anno 628, ed avendo partorito Adalualdo l' anno 602. maritatafi prima con Agilulf l'anno 190. cioè . In

r De Regn. Ital. lib. 1.

<sup>2</sup> Histor, Med lib. IV.

#### DELLA ILLUSTRAZIONE

quello, in cui, giulta l'afferto del Boccaccio, era rimala vedova da Vetari ( dal Sigonio appellato Autharis, e dal Calco Antheris) Re parimente de' Longobardi.

Giornata III. Nov. III. Sotto Spezie ec.

#### C A P. XXV.

Econdo che mi racconta persona degna di sede , infra i testi a penna, che glà possedevano i Signori fattelli Alessandrin delle antichità di noitra. Patria dilettanti , si trovava un Ricordo del luogo, oue il fatto della presente Novella segui veracconente, in Firenze, in una casa, in cui e giardino, ed albert sino a i nostri giorni rimasi erano, e non di lungi da una contrada, ove i Lanaiuoli d'ordinario aver folevano i loro negozi . Il tempo l' accennò il Boccaccio con dire: Non sono ancora molti anni passe di la del Lanaiuolo a Genova, quando e nostri Manoscritti pur si trovasse, servicero e del monte del m

Anton Francesco Grazzini detto il Lasca in una delle Ottave, che ci fece sopra la Correzione al Boccaccio, le quali escono ora appunto dal Torchio, cosà dice:

L' origine delle trenta Messe di S. Gregorio l'abbiamo nella Istoria di S. Gregorio Papa Libro IV. Capa LVII. comecche trenta Nete fervireno per la liberazione dell' anima di Fra Giusto proprietario. S. Antonino Arcivescovo nella sua Somma tiene anch' egli, che fieno venute di qui. La Chiefa conferva tuttora il rito di celebrare trenta Meffe in suffragio de Morti, che ti chiama il trentesimo, e gli antichi nostri Toscani lo dicevano il trigefino . Ed in fatti pella Fiorità d' Italia , Libro , che fi crede fcritto nel 1335. da. Metter Armanno Armanni di Bologna, amico di Dante, o pure da Fra Guido del Carmine Pifano intorno a quello stello tempo, si legge: La topolo la pianse trenta di, e quinci viene, che li Cristiani Sanno triges mo a' morti. Or che qui il nostro Autore dica le quarante Mejje di S. Gregorio, qualmente legge l'ottimo Tefto, tengo io, che sia nato da qualche numero Romano scanibiato, del che ho molti esempi, cioè xxx. trascritto poscia XXXX.

Fuoco pennace. Così nel Testo del Mannelli, e in altri; vale lo stello, che Penace, Che apporta pena. Nella versione di Maistre Anthoine le Macon Feu penible.

Meccere per Messere, è detto qui in ischerno, e

ouria .

# Giornata III. Nov. IV. Felice.

#### C A P. XXVI.

E l' Isonia della presente Novella è creduta per vera da Monsignor della Casa, che ben due secoli avanti al nostro sioria, anon sarà (se io non son forte ingannato) da aversi in diverso concetto da noi, che tanto da' nicontri, che aveansi allora, siamo lon-

tani. Egli adunque nel bellissimo Galateo indirizzando tale Opera ad un suo Nipote de' Rucellaj, dice in questa guisa: Non si raccontino le Prediche di Frate Naltagio alle giovani Donne quando elle banno voglia di scher-Barfi, come quel buon uomo, che abitò non lungi da te vicino a San Brancazio. Ma quando anco non volestimo noi far caso alcuno della dotta opinione di Monfignor della Cafa, per le diligenze degli Antiquari fi ha tanto in mano da credere, che Puccio di Rinieri qui dal Boccaccio descritto, vi ebbe, e su de' Carini. Nella Pace del Cardinale Latino feguita in Firenze del 1280. abbiamo Puccius Carini del Selto di Borgo; ed ancora Nerius Paganucci Carini; e tralle cartapecore dell' Archivio di S. Maria Nuova di Firenze si legge 1300. 30. Ianuarii : Puccius quond. Aldobrandini Carini populi S. Trinitatis I vicino a S. Brancazio | emancipavit Nerium f chevuol dire Rinieri (1) Benuscium, & Albizum filios fuos . Ed appunto figliuolo di uno di questi Rinieri su peravventura il nostro Puccio; il quale si sece Bizzoco di S. Francesco pochi anni dopo: laonde bene sta, che-Giovanni Boccaccio nel 1348. o in quel torno confessi . che di questo fatto ne avesse udito già parlare.

Del cangiamento fatto a queita Novella nella. Correzione, così il Grazzini altrove nominato

Deb! come fenza . . . . fciocco pare-Anzi fuor d' ogni guifa si disdice,

Cipolla, Puccio, Rinaldo, e Felice. Nè qui è grave, credo io, che si riportino due Sonetti del medefimo Grazzini fopra fimil propofito, impressi ora tra le Poesse di questo Autore sotro i numeri CVII. e CVIII.

Ogni notte m' appare in visione Il pran Boccaccio, in vifta afflitte, e fmorte Dicendo: Lasca mio , tu mi fai torto A non aver di me compassione.

Somo

Sono storpiato, e suor d'ogni ragione; E tu stat ebeto, come justi morto: Dammi co' versi tuoi qualche consorto, Bussimando si poca distrizione.

Esser arso piutusto, a sotterrato
Vorrei, che con vergogna, e mio gran danno
Viver tutto diserto, e lacerato.

Viver tutto diferto, e lacerato.

E fei no mo fin da selono approbato,
Che più degli altri pellono, e più fanno,
Lafemmi tiar luggrafto, e ibandeggiatoTur e egli è dellinato,
Che altro non polla aver febermo, e ripare,
Faccianmi almanco come fueca, e Vivo.

Poi con pianto amaro,
Founde, che i delli comper nonno.

E parole, che i s'assi romper ponno, Mi lascitt al sin, partendosi egli, e'l sonno. Ond' io mi s'ocesto voi subitamente.

E mi rivolgo per la fantafia
Tutta quella fau mefia diceria;
Che mi fia riflo lacrimar fovente.
Che pofcia aprendo pli occhi della mente;
Conofco, oma! che questa imprefa mia
Sarcube alfan troppo dannofa; e ria;
E fru me deco: e nom ne fia miente.

Io non vo' per suo amor, Boccaccio mio, Bench' io t' ami, e t' onori, far mai cofa, Ch' agli uomini dispiaccia, e forse a Dio.

Ben si conjorto a futar questa resta
Con passienza, situatando il disso;
Cobe non sta sempre il mat dove si posta
In nè vers, mè prosta
Non voi per te compor, ch' sio non vorrai
Far nell' ultimo male i fatti male
Or tu, dovunque se;
Su' mieto di restaina antisticara.

Sta' quieto di grazia e datti pace: E me lascia dormir la notte in pace-

### 226 DELLA ILLUSTRAZIONE

Mela Cafalana. Girolamo Rufcelli nel Vocabolaio generale di entre le Voci usate dal Boccaccio bifognole di dichiarazione, d' avvertimento, o di regola,
serive: Cafalana mela, dicono, che è mela roffa, che in
alcuni luogò i chiamano Mele rofe, o di su altri Maledicce, o credo pigitaffe nome da Cafali luogo, ovede doverso offer notavoli in bellezza, e in quantità.
La versone Franzese di sopra mentovata serive sine.

# Giornata III. Nov. V. Il Zima.

#### C A P. XXVII.

CE noi avessimo l' aiuto de' Diaristi della Città di Milano del principio del fecolo XIV. come noi ab-Diamo il ruolo di alcuni pochi Podestà di quella Città Fiorentini nel Cod. CCC della famosa Libreria Stroziana. noi potremmo dell' avvenimento prefente non contentarci di saper solo le persone, che vi ebbero parte, ma l'anno infino, ed il mefe, nel quale accadde, fapremmo. Fin qui però non avendofi secondo mia cognizione simiglianti Diarici faremo più dalla lontana ad indagare effo tempo; e diremo come Michelagnolo Salvi nelle Istorie di Pistoia ci dà il Cav. Messer Francesco, figliuolo di Detto della nobile antica Famiglia de' Vergellefi , o de' Vergiolefi, o da Vergiole, come dir fi voglia, Ambafciadore in Francia, o con altro simil carattere, l' anno 1313. ficche circa a questi anni possiamo supporre, che il fatto della nostra Novella avvenisse. Ed eccone le sue parole, Par. II. Lib. V. a 314. I detti Bianchi ( dic' cgli ) senza perre indugio presero partito di mandare di ordine di Upuccione Meller Francesco di Detto Vergiolest in Francia per i Panciatichi antichi Ghibellini di Pistoia . i quali dimoravano in Avignone , avendovi fatto con

quond. Rinieri da Bagno. Parla di questa Novella del Boccaccio il Castelvetro nella terza Parte principale della Poetica d' Ariftotile vulgarizzata da lui , dicendo : Ricciardo per sua leggiadria acquistò il soprannome del Zima appreso il Boccaccio . Il traduttore Franzese, cioè a dire Maistre Anthoine le Macon, l' addimanda sempre Magnificque. Di qui forse Azzimarfi, per Ripulirsi, Adornarsi.

# Giornata III. Nov. VI. Ricciardo Minutolo .

#### C A P. XXVIII.

YN Napoli Città antichissima ec. fu gid un giovane per nobiltà di sangue chiaro, e splendido per molte ricchezze , il cui nome fu Ricciardo Minutolo ec. con quel che fegue.

Molto di simiglianza ha il fatto della presente Novella , con quello di Farinello da Rieti , cioè a dire della Nov. CCVI. di Franco Sacchetti, e con altro, che si legge in un' antica Raccolta di cento Novelle Franzesi, di cui altrove avremo opportunità di parlare.

Per altro non dubita, che non sia seguito in. Ricciardo di Ligorlo Minutolo Napoletano, Filiberto Campanile, mentre egli in trattando delle Infegne de' Nobili di Napoli, così scrive a car. 56. Riceardo, che dicemmo effere stato anche egli figliuol di

# DELLA ILLUSTRAZIONE

Ligorio, fu Cavaliere, Configliere, e familiare del Re Roberto , e della Regina Giovanna I. dalla quale nel 1343. fu egli mandato per Vicerè, e Capitano a guerra in Terra d' Otranto. Leggest anche di questo Riccardo effere stato uno di quei Cavalieri , che accompaguarono il Principe di Taranto all' impresa di Grecia. Fu suo figliuolo Filippo, detto per soprannome Pallotto, el quale fu altresi Cavaliere , Configliere , e familiare de' medelimi Re , e nell' anno appresso a suo padre fu anch' egli mandato Vicerè nella medesima Provincia. d'Otranio. Indi dopo aver parlato di molti altri Cavalieri , e Prelati di questa stessa Famiglia, conchiude; Ne fix di poco momento l' onorata memoria , che Giovanni Boccaccio fa di questa Famiglia nel suo Decamerone, ove favellando di Ricciardo Minutolo, non fol dice , che egli era splendido per molte ricchezze , ma chiaro per nobiltà di fangue, essendo che egli era di questa nobilissima Casa. Al Boccaccio, che pratico in Napoli alla Corte non poteva effere cofa più facile a faperfi, che questo fatto.

# Giornata III. Nov. VII. Tedaldo .

#### C A P. XXIX.

A Famiglia degli Elifei fi u una delle antichiffme di nottra Patria, nominata da vari Scritteri antichi, e principalmente da Giovanni Villani Elifei, che fimile fono oggi populari, che fianu perfo a Mercato vecebio. E da Riccardaccio Malefpini Cap. CXII. Intono a Mercato vecebio Vigingh, Ubaldini, 76fbi, Arrigueci, Lifei; dal quale ancora viene affectio, che vevano tenure in Valdirubbiana.

Che di essa vi sosse un Tedaldo noi non lo possia-

mo fin qui sapere ; ma è credibile di sì, e che sosse, quegli, che nella scorrettissima Storia Fiorentina di Ricordano, che anzi dir si debbe Riccardaccio Malespini, si addimanda Ansaldo Dilisei tra i Cavalieri dati verso il 1024. a S. Arrigo Imperatore da' Fiorentini a tenerli compagnia. Nè è maraviglia dello fcambiamento del nome da Tedaldo in Anfaldo, poichè fcambia egli ivi presso in dire Corretino Visdomini per Cerretieri.

Fu eziandio una delle antiche nostre Famiglie quella de' Palermini rammentata in ben due luoghi da Giovanni Villani nelle Istorie, facendola Ghibellina del Sesto di S. Pancrazio . Nelle Memorie delle nostre Chiese, che manoscritte a noi vengono tramandate, dagli Atti, e Scritture per una Lite intorno al Padronato della Chiefa di S. Miniato tra le Torri del 1284. fi vede , che la Famiglia Spinellini presentava a quella Chiesa cone Donataria della Famiglia Palermini. E prima di questo tempo, cioè nell' anno 1300, io veggio nelle Scritture di Cestello nominato un Giuntino Palermini del popolo di S. Maria a Rignana.

Quanto alle parole: E perciocebe effi conoscono . quants meno fono i poffestori d' una gran ricchezza ec. trafe non molto diffimile usò Dante:

Com' effer pud , che un ben distributo I più posseditor faccia più ricchi

Di se, che se da pochi è posseduto?

Della mutazione poi, fatta da chi la correffe, & questa Novella così il Lasca:

Voi ben avete a Tedaldo Elisei

Di corpo il cuore , e l' anima cavato , Che quel discorso , che sempre vorrei Udir de' . . . . . avete via levato. Non ban sentito mai gli orecchi miei Ne il più vero, ne il meglio accomodato: Pur questo sol mi può chiuder la bocca, Che non par la Novella guaffa, o tocca.

# Giornata III. Nov. VIII. Ferondo.

#### C A P. XXX.

I que to fatto di Ferondo pensi ognuno come più gli aggrada, che io non inclinerò mai a giudicade per così certa un'invenzione, o dun trovato, qualmente lo addimando Anton Francesco Grazzini appellato il Lasca, dicendo della correzione, che si fece a questa Novella:

Che..... mindafie in Purgatoro
Ferondo, fu gentile, e bel trovato ec.
Mi fuor d'ogni dover, d'ogni decoro
Vi fta quel Negromante appigionato;
E fa brutta parer, quanto era bella
Fra tutte l'altre poi quella Novella.

Fu veramente il Lasca più moderato nel date a credere a' suoi Lettori in una delle undici Novelle, che MSS. si trovano delle suo cene con contra polvere, ma bensì con una forte imbriacatura, Maefiro Manente stelle a' suoi danni tanto addormentato, quanto baliava per fare il piacere altrui.

Intorno però alle parole fe Iddio m' avefre dato marito, o non mel avefre dato ec. si veggia ciò, che sopra si

è detto Par. I. Cap. XXXIII. pag. 127.

Di quella parte poi, che qui fi narra del Veglio della Montagna, udite a noi giova quanto ne dicono i Deputati alla Correzione del Decamerone. a Questa Novella del Veglio, che egli accenna qui, non di Favola, e se su pui para l'accento del Beccacio; ma si legge nel Milione (coi si chiama un Libro di Mester Marco Polo Viniziano de stata de Tartari) che allora correva, ed è citato dal Villani, e si può vedere da ciascheduno, perchè fu stampato non è molti anni con le

le Istorie , e Viaggi del Mondo nuovo . Monsig. Giusto Fontanini Arcivescovo d' Ancira nell' Eloquenza Italiana scrive a nostro proposito, che ai Libri III. de' Viaggi orientali di Marco Polo Gentiluomo Veneziano, fu dato il titolo di Milione presso Giovanni Villani, credendosi allora pieno di Favole, ma non più adesso. Io per altro dalle parole di Gio: Villani Lib. V. non ritraggo, che fosse reputato favoloso il Milione. Elle fono le appresso, ed io le riporto per vaghezza di vezità. Chi delle loro gesta ( de' Tartari ) vorra appieno sapere. cerchi ec. il Libro detto Milione , che fece Mefsere Marso Polo di Vinegia , il quale conta molto di loro podere, o signoria , imperciocebe lungo tempo fu tra loro. Pen quello però, che rifguarda lo effere veri, o non veri gli avvenimenti narrati da Marco Polo, così afferma il Sanfovino nella fua Venezia descritta, ragionando di S. Lorenzo: Sotto l'angiporto è setolio quel Marco Polo cognominato Milione , il quale scrisse i viaggi del Mondo nuovo, e she fu il primo avanti Cristoforo Colombo , che ritrovasfe nuovi paesi , al quale non si dando fede per le cose firavaganti, che egli racconta, il Colombo aggiunfe credulità ne tempi de' nostri padri .

Per quello poi de l'elignarda l'antichità del racconto, ralche Giovanni Boccaccio ne fosse intelò, si legge nel Salviati, Avvertimenti Libro II. che il Milione su dettato l'anno 1308 ma che quello, che a tempo suo cera siampato nel secondo Volume delle Navigazioni, era d'ultra dettatura e softe tratto dal Latino, nel quale quell Opera su tratlatta e de caiandio accorciata infin nell'anno 1330. Egit è il vero, che nel Latino molte cos si si si si vero, che nel Latino molte cos si si si si vero con la colora della colora

re altro autorà in Berlino, forra il quale Audrea Multero fece ini la fud bella 'edizione' nel 1671; in quarto. Ma bella fi è pure l'edizione coolgrar nel Yom. Il 1969, delle 'Navigazione' del Ramujio. 'Menzionato è questo Settitore Veneziano da Gacoma Aberla Il 1610to; l'eno 1288. con dire che Marco Polo fu il primo che ricersaffe le regione; e pagfe non complicati; e ferife congran diligenza i viaggi di Trabisfonda, e del Cataio, del Page del Tartari, e d'altre Provincie.

Noi però racconteremo qui il fatto del Veglio, fecondo che si legge Latino nelle Navigazioni del Ra-

musio, Cap. XXVIII.

Est in terris illis regio ( in Regno Timochaim) ques 'dam Milete dieta , ubi dominabatur Princeps quidam peffimus , Senex de Montanis dictus , de quo multa. audivi, & que relaturus sum, ab aliis multis regionis illius incolit didici , qui ita mibi dixerunt . Fuit Prinsepr ille cum universo populo suo, cui prezerat ; legi Mahumeti addictus. Is insuditam excogitavit malitiam: Nam bomines quosdam sicarios seu gladiatores , quos vulgo Afraffinos vocant , fibi adiunxit , & per illorum frenem audzeiam quoscunque voluit occidit, ut brevi omnibus terrori effet. Porro id hac impostura effecit. Erat in terra illa vallis quedam amenissina alussimis fepta montibus , intra quam viridarium plantavit maximum , & pulcherrimum floribus odoriferis & fruttibus fuavibus , at que aliis delectabilibus refertum berbis . Extruxerat etism in illo borto palatia quadam egregia. mira decorata pictura, & quicquid illis ornamento efse potuit , adbibuit . Porro que ad tossus corporis voluptarem faciunt , non est opus ut multam de illis faciam. mentionen , quam borto illi , & palatiis non defuerint rivuli varii , aqua, melle , vino , & latte fluentes , varis mufice artis instrumenta & melodie , choree , tripudia , palestra , vestes pretiosa , & mirus apparatus omnium delectabilium rerum, quibus pro voto fruebancur

<sup>&</sup>quot; Negl' illuftri Scritteri Venez. a car. 58.

pre-

suvenes quidam intra viridarium positi, qui aliud nibil faciebant', quam quod vitam beatam vivebant', triftitia nullum dantes locum . Erat proinde in intreitu borti Caftrum fortiffimum , diligenti munitum cuftodia , per quod folum & per nullum alium locum patebat. inpressus . & exitus in bortum . Extra locum illum habebat Senex ille. sui nomen erat Alaodim , invenes quosdam , & viros fortes , audacis , atque perfracli animi , quos ad boc spfum instituebat, ut animi sui detestabile exequerentur propositum . Curabat illos informari nefaria lege Mabumetica, qua observatoribus suis in vita futura carnales premittit voluptates . Et ut eos obsequentiores fibi redderet, G ad omne vita periculum intrepidos , quum illi videretur , faciebat eis , vel quibufdam corum , dari posum quendam , quo inefcati dementes fiebant , & gravi opprimebantur fopore, interimque in viridarium ducebantur, & quum fopore foluto evigilarent, & viderent fe tantis interefse delitiis , putabant fe in paradifum Dei raptos , vivereque cum Mabumeto Legislatore ipforum , et illis que promifit perfrui gandiis . Quid plura ? Gaudebant fe ex Aculi miferiis ereptos , et iam aliam atque felicem vivere vitam . Sed quum paucis diebus bis gaudiis interfuissent. Senex quilus volebat iterum memoratum petum bibendum exhibuit, et dementatos extra paradifum illam reduxit. Tunc illi ad fe redeuntes , es reminiscentes quibus , & quantis ad modicum tempus potiti fuifsent gaudiis , fapra modum dolebant & triftes efficiebantur quod delities illis perpetuo frui non concessum fit , mortem libenter subituri, modo bac vita tam modice deguftata, femper vivant . Tunc Tyrannus ille , qui Dei Prophetam fe efse mentiebatur , niebat illis : Audite me - & nolite contriflari ; fl parati effis , ut pro mea obedientia mortem intrepide , ubi illata fuerit , fubeatis , participes vos pronuntio futuros illorum gaudiorum, que ad boram vidifis. At miferi illi mortem lucrum gutantes , nibil tam diff cile aiunt iniungendum, quod pro illa leata vita confequenda non libenter subeant . Abutitur igitar syrannus ille bie

#### DELLA ILLUSTRAZIONE

prestractis bominibus ad innumera bomicidia, quippe qui corporalem witam prossituentes, contemuebant ettam mortem espan, & passima di francis in regione illa respon, et la grassimati influe in regione illa grassimati influe in regione illa mono influes, illorum response illa como influes, illorum response and in regiones, et potentes wiri Tyranno illi tributaris secreti.

De intersettione memorati Tyranni Cap. XXIX. Anno Domini millesson ducentessimo Exagessimo secendo Allau Rex Tariarorum potenti exercitu Tyranni illiuo Castrum obsessi, captenu tantum pericultum e fais eliminare particus. Et elapsit ribus namis cepit illum omnibus assensimo si desecunta enum illis vuoltualia, of sunditus abulesti tocum, of bominius intersessi.

Giornata III. Nov. IX. Giletta di Nerbona.

#### C A P. XXXI.

He necessità aveva mai il nostro Giovanni di darci ad intendere, che Beltramo figliuolo del Conte Isnardo di Rossigliono con Giovano prendes foldo da noi, e quivi venisti raggiunto dalla Contessa Giletta sua Donna, se così non sosse suoi vero? O pure, se questo avesse sino no sosse suoi giuocando d' invensione per qualche suo a noi ignossissimo sino averebb eggi potuto contra a chi dele così da lui narrate aveva alcun dubbio alfermare francamente, che conformi alla verità se ferriva; come eggi si protesso in conformi alla verità se ferriva; come del Deputati alla Correctione del Decamerone dicendo, che chi ferive, sferive quello, che c'a; dove chi legge, sunossissimo si suppositione del posameno dicendo, che chi ferive, sprive quello, che c'a; dove chi legge, sunossissimo si suppositione del Decamerone dicendo, che chi ferive, sprive quello, che c'a; dove chi legge, sunossissimo si suppositione del Decamerone dicendo, che chi ferive, sprive quello, che c'a; dove chi legge, sunossissimo si suppositione del Decamerone dicendo, che chi ferive, sprive quello, che c'a; dove chi legge, sunossissimo si suppositione del Decamerone dicendo, che chi ferive, sprive quello, che c'a; dove chi legge, sunossissimo si suppositione del Decamerone dicendo, che chi ferive, sprive quello, che c'a; dove chi legge, sunossissimo si suppositione del Decamerone dicendo, che chi ferive, sprive quello, che c'a; dove chi legge, suno si suno s

Cost sagace detto de Deputati adunque cagione è

flato, che io vada indagando in questo luego se mai tralle memorie, che avanzate fono alla voracità del tempo, fi trovasse tra' nostri Capitani, e Condottieri di Eserciti, o tra quelli, che in qualche maniera presero foldo da noi, che furono molte fiate di Cafe principalistime, un Beltramo; e veggendo più volte nominato qual nostro Capitano un Beltramo del Balzo, addimandato quando Beltrandus de Paucio, e quando Beltramus de Balcio, o de Baulcio, per poco sospetterei, che questo ricordatoci dalle Scritture del 1228. e del 1236. fosse fucceduto per nostro Capitano per la benemerenza, e buona fervitù, come era folito, di qualche suo antico della Famiglia stato al nostro servizio per lo innanzi; di che per la mancanza delle memorie non possiamo col documento alla mano efferne intefi; e folo lo troviamo vivere affai avanti al 1228. ed effere rammen. tato da Giovanni Villani Lib. VII. cofa, che la mia opinione maggiormente fomenta.

E perchè asserisce il Boccaccio, che alloraquando il suo Beltramo si portò a Firenze, e a militar si pose per la Repubblica nostra, avea ella guerra co' Sanesi: se noi eccettuiamo i fatti d' arme seguiti fra queffe due posfenti Comunità dal 1230. al 1235. la guerra, che di vero si può dire notevolmente sanguinosa, quella è, che fegul tra i Fiorentini e' Sanefi per la rotta, che i primi chbero full' Arbia l' anno 1260, cloè a dire ottamorro anni avanti che intraprendesse Giovanni a scrivere le fue Novelle; e fu tale, che Giugurta Tonimafi dono al 1600. raccontandola nell' Istoria di Siena, ha asserito, che i Tofcani da quel fatto full' Arbia in poi non hanno più ardito di contendere co' Sanefi, del che per altro fia la fede presso di lui, mostrando s quel che fa per noi ] verifimilmente, che la guerra, che ci addita il tempo della Novella, fu quella itessa del 1260. Ed appunto il Boccaccio ful bel primo della medefima accenna un tempo alquanto remoto, dicendo: Nel Reame di Francia fu ec.

Dietro queste premesse non farà peravventura troppo ardito il supposto mio, che possa esser venuto a militare a nostro favore un più antico Beltramo del Balzo, giacchè più d' uno di questa Casa tien per fermo Filiberto Campanile (1) che ne venisse quà di Francia col Re Carlo d' Angiò; e precisamente d' un Beltramo del Balzo difensore de' Fiorentini, e de' buoni Guelfi della Tofcana contra Manfredi favoreggiatore de' Senefi all' Arbia, fanno menzione in quei tempi lo stesso Campanile, e Gio: Antonio Summonte nell' Istorie di Napoli. Oltre di che di lui così abbiamo in Giovanni Villani Lib. VII. fotto l' anno 1265. allorche ci mostra, che nel Custello di Capovana il Re Carlo trovò il tesoro di Manfredi quasi tutto in oro di teri spezzato, il quale si fece venire innanzi, e porre in su' tappeti, ove era egli, e la Reina, e Meßer Beltramon del Balzo; e fece venir bilance, e diffe a Meffer Beltramon, che 'l' partisse. Il magnanimo Cavaliere diffe . Che aje a far de belanfe a departer voltre trefor? ma co' piè vi falì su, e co' piè ne fece tre parti. , L' una parte, diffe, sia di Montignor le Roy, l'altra , di Madama la Reina; l' altra fia de' vostri Cavalieri ; e così fu fatto. A questo Beltramo il Summonte Lib. II. una remunerazione assegna assai rilevante sattagli da Carlo nel 1269, come a colui, che fuori di Cafa fua, cioè della Provenza, s' impiegava a fervirlo, e in tempo, che Rossiglione esser dovea del Re d' Aragona, ficcome abbiamo nella Vita di Guglielmo Cabestain da citarsi da noi a lungo altrove : nella quale si dice di più, che esso Guglielmo valente Poeta Provenzale, della nobile antica Casa de' Servieri di Provenza, si ritirò in essa Provincia, ove s' innamorò di una Dama di Marsilia appellata Beringhiera del Baulzio figlinola di Beltrando. Lo che, quando non valesse ad altro, ferve a far vedere, che nella Famiglia del Balzo fono

r Nell' Armi, ovvero Infegne de' Nobili di Nap.

fono flati altri Beltrami anche in più antico. Vera cofa è però, che il nome di Giletta in ella Famiglia del Balzo, di cui a lungo difcorre, febben confulamente, il Campanile, io nol trovo; fe pur non fodie il diminutivo del nome Cedila, che vi ha in ella, Ceeilletta, Giletta. lo per altro non pretendo, che lia fatto cafo alcuno del mie opinate in quefa guifa, quando migliori, e più recondite notizie il tempo non tragga, come fuole, alia luce.

Quanto alle parole di questa Novella, notar si vuole, che Monfinore era titolo, il quale per antico tempo alle testle coronate si dava, concossilache vaglia Mio Sirpnore. Così nella Vita Tofcana di Barlam, ferita, qualmente si crede, nel 1313. secome volgarizzata dal Provenzale, o dall' antico Franzese, si trova questo titolo, che dal Franzest trae, attributo al Re appel-

lato Avenerio.

Piacque pertanto l' intreccio di questa Novella di Giletta di Nerbona all' appresso Poeta, che stimo bene di valersene in una sua Commedia, vedugasi in Teatro in Siena la prima volta nelle Nozze del Magnisco Antonio Spannocchi, il cui argomento fu espresso nel seguente Sonetto ivi apposso:

Virginia amando, il Re guarifee, e chiede
Di Salerno il gran Principe in mario;
Qual costretto a sposarla, e poi pariis
Per mai tornar sin let vivu si vede:
Cerca Virginia serviculo mercede,
Ma il Principe da molia ira assallatio,
Gli domanda, r'a eli vuol sia redito,
Due condizion, qual impossioi crede.
Però Virginia sola, e tarvessira,
Pariendo, ogn' impossibil condizione
Adempie al sin con pradenzia instituta.
Onde il Principe pien d'amantazione.

Lei di favore, e grazia rivestita Sposa di nuovo con molta affezione. Gg L'

#### 138 DELLA ILLUSTRAZIONE

L' Autore adunque della Commedia fi fu un nostro benemerito Cittadino, figliuolo, e nipote di due degli illustri Segretari della nostra Repubblica, vale a dire-Bernardo del Dottor Avvocato Benedetto (1) di Messer Michele della Famiglia Accolti d' Arezzo, fratello del Cardinal Piero, e zio di Benedetto pur Cardinale, e di Francesco Vescovo d'Ancona. Questo Bernardo nato circa al 1458, vale a dire centodieci anni dopo alle Novelle del Boccaccio, fu uomo di molte lettere, e caro affai alle Muse Toscane, per le quali su detto l' Unico (2) Scrittore. e Abbreviatore Apostolico, e Familiare di Alessandro VI. godendo diversi Benefizi, fra' quali quello in Firenze di Rettore dello Spedale di S. Maria della Scala, che era allora in Commenda. Ebbe la Signoria di Nepi, e d'altre Castella nello Stato Ecclesiastico da Leon X. la quale poscia dopo la morte di esso Bernardo seguita in Roma nel 1524. da Clemente VII. fu data ad Alfonso fuo figliuolo naturale.

La presente Commedia però su intitolata Virginia. dal nome d'una figliuola di lui naturale così appellata, la quale con otore di ducardi diccinilla si martio al Conce Gio: Batista del Conte Carlo Malatelli Signore di Sogliano, e Ponti, e d'altre Cassella nella Romagna (1).

Non è d'uopo, che circa l'imitazione della nostra Novella del Boccaccio, fatta da Bernardo Accolti ci esten-

1 Benedetto su eletto Segretațio per la motre del Poggia nel 1459nacque nel 1415 su Lettore nello Studio Piotentino, e scolare di Matsilio Ficino. Prese per moglie Laura di Mess. Carlo Fede-

tighs .

<sup>2</sup> Ledovico Ariollo il dinandò Il gran Luna Arrina, P Unito Accessiri. E Caffio da Narni il definife dicenda: Vedenañ poi P Unito Arrina De muno Officaello estro al esilo. Individual deficicione è quella petò, che di lui fa il Vafari ne Ragionamenti a 116.

<sup>3</sup> Questa Donna nel 1550, si trova per un Instrumento di procura all' Archivio Generale, abitare nel Convento di S. Vincenzio di Firenze, fundato da Annalena Malatesti.

eftendiamo di più, trovandosi ella stampata in Firenze nel 1513. a stanza d'Alessandro di Francesco Rossegli, e ristampata in Venezia nel 1553. e nel 1565. e poi nel 1586. nuovamente in Firenze.

Giornata III. Nov. X. Alibech .

#### C A P. XXXII.

A Novella di Alibech, moftra per la firavaganre de' nomi, di effere, non finta, ma in qualche parte laterata, a motivo di non fare arroffire perfona. Perloche io forte fospetterei, che ella fia l'avvenimento, che fegui non nel Deferto della Tebaida, come il Boccaccio dice, ma in un luogo fuori di Todi racconato da Franco Sacchetti (che non fu tanto riguardato, quanto il Boccaccio ni ficuoprire coloro, di cui parlava! nella fua Novella Cl. in persona di Giovanni detro dell'Innamorato; se non che l'onesta non permette il portanne vari passi per fare il confionto. I racconti delle Novelle, giusta il sentimento di chi del farde ha dati i precetti, possono segunte accresciuti, alterati, e possi a un diverso lume di quel, che gli mostra l' Istoria. Quanto all' avvenimento seguito in Todi, dice-

Quanto all' avvenimento leguito in Todi, dice.
l' Autore della Prefazione delle Novelle del Sacchetti,
che pochiffime di esse si trovano, che non abbiano gran-

connessione coll' istorie di quella età.

Moftra quì per altro il Boccaccio nella perfona di Ruftico , che il fatto abbia anche qualche analogiaalle Iftorie Sacre, non pure per quel che fi legge nello Specchio di Penitenza di F. Iacopo Paffavanti a car. 1956. tratto dalle Vite del Santi Padri; ma perchè noi troviamo in S. Girolamo una Epiftola fua a Ruftice (Eg 2 Moscare) Monaco: De superandis , & mundi istius illecebris fu-

giendis .

Novella per lo verbo attutare, che quivi è.

Il Berni nel secondo Tomo delle sue Rime dell'edizione di Londra del 1724, a car. 23. Scherza sul contenuto di questa Novella con quei versi, che cominciano:

E leveratti il panno di sul letto cc.

Il Lasca sopra la Correzione del Decamerone cantò

. Solo Alibecche per fervire a Dio,

I non per altro divenne Romita;
A cui Kufico poi correfe, e per la via ufeco poi correfe, e pe fedita;
A cui ufecolle affai chiera, e spedita;
Ma con animo or voi spicuto, e rio
Aocte tolio ad ambedule a vita;
Talchi non s' adra' mai state, o verno
Il Diavol più simettere in luferno.

Nella Finale.

Gior-

# Giornata IV. Proemio.

#### C A P. XXXIII.

T Ella nostra Città, già è buon tempo passato, fu un cittadino, il quale fu nominato Filippo Balducci, uomo di condizione affai leggiere, ma. ricco, e ben inviato, ed esperto nelle cose, quanto lo stato suo richiedea: ed aveva una sua donna, la quale egli sommamente amava, ed ella lui, ed insieme in ripofata vila si stavano, a niuna altra cosa tauto studio ponendo, quanto in piacere interamente l'uno all' altro. Ora avvenne [ come di tutti avviene ] che la buona donna passò di questa vita, ne altro di se a Filippo lascid, che un folo figlinolo di lui conceputo, il quale forse d' età di due anni era. Costui per la morte della fua donna tanto fconfolato rimafe, quanto mai alcuno altro, amata cosa perdendo, rimanesse. E veggendosi di quella compagnia, la quale egli più amava, rimafe folo; del tutto si dispose di non volere più esfere al mondo, ma di dursi al servigio di Dio, e il simigliante fare del suo piccol figlinolo. Perchè data ogni sua cosa per Dio, senza indugio se n' andò sopra monte Asinaio, e quivi in una piccola celletta si mise col suo figliuolo. Col quale di limofine, in digiuni, e in orazioni vivendo, fommamente si guardava di non ragionare la, dove egli fosse, d'alcuns temporal cofa, ne di lasciarnegli alcuna vedere, acciocche effe da così fatto fervigio nol traeffero; ma. fempre della gloria di vita eterni, e di Dio, e de' Santi gli ragionava, nulla altro, che fante orazioni infegnandogli: ed in questa vita molti anni il tenne, mai della cella non lasciandolo uscire, ne alcuna altra cosa, che se, dimostrandogli. Era usato il valente uomo di venire alcuna volta a Firenze, e quivi, secondo le sue opportunita .

nitd, dagli amici di Dio sovvenuto, alla sua cella tornava. Ora avvenne, che essendo gid il garzone d' etd di XVIIII. anni, e Filippo vecchio, un di il domandò ov egli andava . Filippo gliele diffe . Al quale il parzon diffe : Padre mio voi siete oggimai vecchio, e potete male durar fatica. Perche non mi menate voi una volta a Firenze, accineche, faccendomi cognoscere gli amici, e divoti di Dio, e vostri, io, che son giovane, e posso meglio fatisare di voi, possa poscia pe nostri bisogni a Firenze andare, quando vi piacerd, e voi rimanervi qui? Il valente nomo pensando, che gid questo suo siglinolo era grande, ed era si abituato al servigio di Dio, che malagevolmente le cose del mondo a se il dovrebbono omai poter trarre; seco slesso disse: Costui dice bene; perche avendovi ad andare, seco il menò. Quivi il giovane veggendo i palagi, le case, le chiese, e tutte l'altre cose, delle quali tuita la città piena si vede; siccome colui, che mai più per ricordanza vedute non avea, si cominciò forte a maravipliare, e di molte domandava il padre, che fossero, e come si chiamassero. Il padre gliele diceva, ed egli, avendolo udito, rimaneva contento, e domandava d' una altra. E così domandando il figliuolo, ed il padre rispondendo, peravventura si scontrarono in una brigata di belle piovani donne, ed ornate, che da un pais di nozze venieno, le quali come il giovane vide, così domandò il padre, che cofa quelle fossero. A cui il padre diffe: Figliuol mio, balla gli occhi in terra, non le guatare, ch' elle son mala cosa. Disse allora il sigliuolo: O come si chiamano? Il padre, per non destare nel concupiscibile appetito del giovane alcuno inchinevole disilerio men che utile, non le volle nominare per lo proprio nome, cioè femmine, ma difie: elle si chiamano papere. Maravigliofa cofa ad udire! colui, che mai più alcuna veduta. non n'avea, non curatosi de palagi, non del bue, non del cavallo, non dell' afino, non de danari, ne d'altra cofa, che veduta avesse, subitamente disse: Padre min, in vi priego, che voi facciate, che io abbia una di quelle. papere. Oime, figliuol mio! aiffe il padre, taci, elle fon mala cosa . A cui il giovane domandando disse : O son così fatte le male cose? Si, disse il padre . Ed egli allora diffe: To non fo, che voi vi dite, ne perche queste sien mala cosa; quanto è a me, non n'è ancora paruta. vedere alcuna così bella , ne così piacevole , come queste fond .

Di Monte Afinaio si sa alquanto lunga menzione, con darsi la derivazione del nome, nelle Note agli Annali dell' Ordine de' Servi di Arcangelo Giani Lib. I. Cap. IX. in questa guisa: Sanarii etbymon a Sani Aeris denominatione deduci ipfi Authors indicant Contractus quidam perantiqui in Agro Biviliano celebrati tunc temporis, in quibus loco Sanarii legitur Mons Sani aeris, quamvis Ioannes Boccaccius Etrusia Lingua delicia in suo Decamerone vulgi, & rusticorum vocem secutus dixerit Mont' Afinaio, & in quibufdam litteris Pontificiis legatur Fratribus de Monte sonaio . Alis autem ( ut tangit Author ) Montem Senarium, quod fex collibus superemineat interpretantur. Ed invero il suddetto Giani facendone la descrizione incomincia: In arduis illorum. montsum, qui Fasulanos colles, & Florentinam planitiem a Mugellana valle disterminant , eque fere ab Urbe Florentia, ac ab Apennino iugo ad novem prope passium millia disfitus Mons consurgit cacumine perarduus, ascensuque difficilis, qui ut in valles per prærupta prominent, cæteris etiam circumadiacentibus collibus, valde supereminet e regione Alpium ab ea parte inter Septemtrionalem, fi Florentjam spectus, Orientalemque plagam medius, licet parum a. dexiera super viam declinans, qua Bononiam itur, Sanarium ob aeris falubritatem, colique clementiam, quafi Montem Sani aeris ab immemorabili tempore nuncupavit antiquitas, licet postea corrupto (ut plerumque asolet) vocabulo, aliter de eius nominis ratione a plerisque circumferatur, & prafertim quod Senarius dicatur, eo quia tribus a lava, totidemque a dextera montibus sex superemineat .

La Novella di questo Proemio è simile non poco alla Novella XIII. delle Cento Novelle antiche, che noi qui divisiamo.

Di queste due assai vetuste Novelle, che poste a confronto si assomigliano alquanto, se una sia Istoria.

chi indovinar lo vorrà?

Una terza ve ne ha, che si trova tra' Proverbi di Antonio Cornazzano al Proverbio IX. Perche si dice : Meglio è tardi, che non mai. E comincia: Dalla deferti di Tebaida venuto è a noi quel trito ed ustrato proverbio, che dice: Meglio è tardi, che non mai; il quale in questo modo avvenue. Fu adunque un buono uomo delli beni di fortuna agiato affai, il quale avevauna mogliere molto bella, e da lus sommamente amata, che nel parto gli morì, lasciandogli il nato sipliuolo cagione della morte fua; il quale dato alla nutrice. fu da lei con gran diligenzia educato, finche pervenne all' eta di toreli il latte. Il buon uomo abbandonato da quella; che egli quanto se siesso amava , riputandosi di non mai più ellere contento al mondo, fi diffore di ridurfi al diferto a fare eremitica vita, e condur seco il figliuolo, il quale, come bo detto, gid potria vivere fenza la nutrice. E così data ogni fua facultate per l' amor di Dio. con l'unico figliuolo je li condusse; dove ritrovato

i Il Romito pure del Paffavanti demanciò la inqueli a fantaffica donna Diateir, e Diateir.

un loco affai, fecondo il diferto, ameno per alcune palme, che l'adombravano, e per un lucido fonte, che nel mezzo li forgeva, quivi ad abitar fi pofe; e al figliuolo, che grandicello veniva, ogni di insegnava sue certe orazioni , ch' egli sapeva, ammaestrandolo nelle cose della Fede. E in questo modo il padre vivendo di frutti, e d' erbe, e bevendo l'acqua viva pervenne alla fenetfute, o il figliuolo alla gioventute . Il padre alcuna volta. andava alla cittate lasciando il figliuolo, e ne portava quando pane , e quando altre eofe , ficcome per elemofina dagli amici accattar poteva . Or fegue a dire , che un giorno il rustico, ed inesperto giovane condotto dal padre alla Città, e di tutte le cofe, che vedeva matavigliandofi, s' incontrò in alcune belliffime giovani, delle quali, come d' ogni altra cofa, addimandando a fuo padre del nome, fugli risposto, che queste erano le male cose, e che il Demonio per messo di loro inganna gli uomini per condurli in Inferno ec. imprimendegli in. mente, che affai peggio del Demonio erano. Il fine della presente Novella essendo di peggiot costume di quello. del Boccaccio, di esso

Più è tacer, che ragionare oneffio.

Ora Antonio Cornazzano in Piacentino per nascita, trapiantando da fua Famiglia in Ferrara, ove è flato ferito, che nella Chiefa vecchia de Servi ripofino le offa fue. Egli fu Poeta Tofano, e Latino, e d'Autorea affai lepido di varie altre Profe in effe due Lingue; di cui fono da vederfi il Superbi, il Crefimbeni, il chiastiffimo Siga- Arciprete Girolamo Barufialdi, Jacopo Gaddi, ed altri. Ma quello, che in vero rifiguarda noi, fi è l'età, in cui fiorì; poichè febbene alcuni ferivono, che viveffe circa il 1500, io trovo, che nel 4712. fu flampata una fua Opera; ficchè intorno aguello tempo fi può credere nata la imitazione della Novella nofita.

- Le Muse son donne, e benche le donne quello, che le Muse vagliono, non vagliano; pure esse hanno nel primo Hh aspetto,

246

aspetto simiglianza di quelle. Il Testo del Mannelli samossissimo ha qui: Nota questo desto con quello, che è nel Corbaccio.

Giornata IV. Nov. I. Tancredi Prenze di Salerno.

#### C A P. XXXIV.

Con potrei io giustamente scansare la nota di temerario giammai, se io presumessi, senza fondamento di ragione, di perfuader vero all' altrui menti il fatto della presente strepitosa Novella. quando non l'ebbero per tale Leonardo Aretino famolo. Francesco di Michele Accolti , Filippo Beroaldo altrove lodato, e più altri posteriori Scrittori; infra i quali entra Monfignor Francesco Bonciani, che ne ragiona. nella Lezione altra volta da noi citata fopra il comporre delle Novelle (1) facendo qualche forta di comparazione tra lei, e la Favola di Didone. Pure tralasciar non mi piace , affine di spalleggiare il vero , che il Decamerone ne' primi due o tre secoli fu creduto per lo plù un completfo di Favole; e che il Bonciani di tutte l'altre del Boccaccio giudicando l'istesso, mostro di non sapere , che alcune sono verissime litorie ; laonde in quelta parte il suo giudicio trova oggigiorno qualche disapprovazione tra' dotti .

Della feguente versione di simil Novella, e dell' appresso. Ettera, che la precede, scritta a Bindaccio Resiolit, somo chiaro in quella età come solare del Bicino, ne parla il Sig. Abate Lorenzo Meus ragionando eruditamente degli feritti dell' Aretino al num. EVILI-

z Questa si trova MS nella Libreria Stroziana', ed è anche alla suce delle stampe nelle Prose Piorentine.

# DEL BOCCACCIO PAR. II. . 247

Epistola [1] Leonardi Aretini de Amore Guiscardi, & Sigismunda silia Tancredi Principis Salernitani.

Leonardus Aretinus Bindactio Ricafolano viro prastantissimo sal. Cum sapius mecum egistes, ut fabulam. ellam Bocacii de Tancredo l'rincipe Salernitano, eiu/que filsa Sigismunda vulgari sermone scriptam in latinum. converterem; recepi sandem me id effe facturum, ea maxime fuafione inductus, quod Franciscum Petrarcham virum clariffimum unam aliam eiufdem Libri Fabulam, Marchionis videlicet Montis Ferrati in latinum vertife cognoveram. Recepta igitur ea re, tempora quadam occupatifima intervenerunt, per que differri promifia contiett. Itaque nunc tandem cam Fabulam, quam wolnifts latinam, per me factam ad te mitto. Et ne mora bac, dilutioque interposita fine usuris transfiret, aliam de meo adiunxi Fabulam Seleuci, & Anthioci filii contrario penisus exitu eventuque conclusam. Eam vulgari sermone firipfi, ut unam de vulgo fumerem, aliam pro ea redderem non minus amanam. Tu igitur eas leges, ceterifque legendi copiam facies, si modo tibi digna videbuntur que in manus exeunt alsorum. Vale die decimaquinta.

[2] Yautredur fuit Princept Salernitanus, Vir mitis quidem, at benigni ingenii, si modo in senestiue manui suar amaniiam sangune non desendiste. Hie toto voite spates stobelem nuliam suscept, prater siliam nuncam., olongeque nelur setum astim estes sin en issan quoque saletestium senes siliam estes siliam nunca eta, sie estam unice dilexit, caque ex nimia arriate assessiva esti multi ciur puella coniugiam assessanta sistema, esti multi ciur puella coniugiam assessanta la suare quod agre a se divelli satiebatur, ultra legitimos annos am dons tenut. Sandem vero ssilio Caphani Dueit, matrimonium colocata, non multo post annos, mario Hib. 2

E' fiampata colla Novella fra 1' Opere d' Enca Silvio.

<sup>2</sup> Ci samo serviti delle buene lezioni, che sono in un MS. della Libreria di Classe, mercè le grazie del P. Bibliotecario presente.

mortuo, vidua est ad parentem reversa. Erat bac formafiffima corpore, atque pulcberrima vultu, plenaque a natura suiufdam venustatis, ingenio autem, & intelligentia. maior quam fortasse mulieri convenires . Moram erpo trabens apud tenerum patrem, & utpote magna multer multis deliciis affluens ; quandoque tamen advertebas patrem propter sui eximiam dilectionem, de alterutro fibi tradendo conjuge minime, cogitantem; at cum contra pudorem. erat boc ab eo postulare, seeum ipsa flasuit, si fieri poffet, occulte aliquem generofi animi amantem fibi ipfi conquirere . Erat paterna domus plena nobilium ignobiliumque, ut aula magnorum Principum effe consueverunt : quorum multorum pensatis moribus , vita , & forma , demum ad invenem quendam nomine Guifcardum bumile natum genere, fed moribus egrepiis, nobslem super omnes alios mentem deflexit , cumque frequenter intuens, etiam in dies magis ac magis illum probans ardenter amare cepit . Ipfe nequaquam ingenio tardus de generofa mulieris mente, ita illius amore incensus eft, us cumstis aliis, postbabitis curis de illa fola dies nottefaue copitaret . Per bunc ipitur modum fefeque musuo amantibus, cum nibil magis optaret mulier, quam in unum convenire, nec cuiquam alteri de ea re mentem suam aperire vellet, talem demum veam excogitavit. Inveni feribit, ut quid illum facere velit, per litteram moneat . Eas vero litteras vano arundinis bacillo includit, camque arundinem quasi iocans inveni d.tt, iubens, ut eam ancillæ fuæ tradat per commodum instrumentum ignis fufeitandi. Guifeardus autem arundine suscepta cogitans non ab re fibi traditam fuiffe, domuni abiit, arundineque patefacts litteras reperit, quibus perlectis, & quid illa fieri vellet edoctus, incredibili lætitia perfusus est, confestimque dare operam cepit quomodo ad illam, quemadmodum ipfa oftenderat, proficiferetur. Erat iuxta principis ades antiquum antrum, desuperque foramen in monte ipfo excifum lumen antro infundebat. Id foramen, quoniam jamdiu ipfe antro nullus utebatur, vepres arbufta-

ver-

que veftierant. Ex antro aditus erat securus ad cubicu. lum, in quo tune temporis mulier depebat, licet magne robore postis clausus, & obseratus tuerit : & quia penitus in defuetudinem venerat, nemo eius aditus tenebat memorsam. Sed Amor, cuius oculis nibil absconsum est, reduxit bunc in mentem mulieris amantis, que sagaci confilio demum , ne quem confeium facti baberet , ipfa. per se longo licet conatu aperiendi oftii facultatem adinvenerat: indeque ipsa sola in antrum descendens, ac foramen Illud, unde lumen infundebatur, speculata, per eum locum ut ad fe veniret Guiscardus præscripserat , altitudinis etsam mensura illi ter litteras denotata, quo ille parato instrumento descendere posset. Guiscardus its omnibus per litteras mulieris cognitis, quo ea exequeretur funem nodis capistroque impigre paraverat, per quem descendere, & ascendere valeret, corsoque induto, quo a vepribus tutior foret, nullo penitus comitante, vel conscio, nocte insequents ad foramen pervenit ; ligatoque sunis alsero capite ad arbustum quoddam in ore foraminis natum, fefe per funem dimifit, inque antre, ut optabat, confistens, mulierem prastolatur. Mulier vero cum sam dies eluxit, neque enim prius arcessendi facultas aderat. fingens se requiei somnique indigere, ac eo pratextu comitibus ancillisque dimissis, ipsu intus sola offium aperust, repertumque in antro suvenem, cupientissime amplexum recepit; ingressique subinde mulseris subsculum, inenarrabiles dietu ceperum voluptates ; sumptaque in futurum. tempus, que amores corum secrets forent ingeniosis forma, Guiscardus in antrum reversus est. Mulier autem deserato oftio, ad ancillas comitesque ism suas regreditur. Fatta deinde notle Guiscardus per funem ascendens foramen epfum, unde descenderat egressus, nemine penitus fciente, domum fuam repetiit. Cumque id ster didicisset, frequenter eo reversus, cum muliere amante ipse non minus amans ingrediebatur . Sed fortuna tam longa voluptates invida trestissimo tandem eventu latitiam duorum amantium in luctum amarissimum acerbissimumque con-

vertit. Consueverat enim Tancredut sine ullo comite in cubiculum filiæ descendere, ibique sermone aliquo cum. ea instituto aliquanto morari, ac postmodum abire. Ex hac igitur consuetudine cum forte die quadam per meridiem in cubiculum filie descendisset Tancredus, nemine ibi reperto, propterea quod Sigismunda, fic enim filia vocabatur, & ancilla in bortis erant, nolens eam ex fuis delectationibus advocare, cum fenestra cubiculi clausa, ac peristromata letti dimissa essent, iuxta lettum ipsum in. postrema parte super pulvino quodam affedit, inclinatoque ad lectum capite, ac peristromate ante se tracto, dormitare cepit . Cum ita dormiret , Sigifinunda, que infaufto per eam diem facto Guiscardum ad se venire secerat, relictis in bortes ancillis, pedetentim fe in cubiculum. recepit, clausoque cubiculo, nec viso patre, boftium antri reserat, Guiscardoque interim misso super lecto, ut consueti erant, ludentes plaudentesque consistere. His excitatus Tancredus cum vigil factus effet, fenfit, & vidit omnia, que fiebant : summoque dolore commotus primum exclamare voluit; postea melius illi visum est silentio latere, quo cautius, ac magis tecto fuo dedecore, ut sam conceperas animo, supplicium sumeret . At duo amantes securi proisnus, ac nullis infediis gnari, cum fatis diu voluptatibus perfuncti effent, tandem furgentes, Guiscardus quidem in asrium redist, Sigismunda vero obserato postea ostio ad ancillas reversa est. Tancredus eadem folitudine qua venerat cubiculo filia egreffus , incredibili dolore anxius in. fuum cubiculum abiit , miffifque per noctem custodibus , qui foramen illud, per quod Guiscardus exiturus erat, obsiderent, egredientem iuvenem excepit, perductumque ad fe ut erat corso indutum, lacrimans Tancredus fic allocutus est. Benignitas mea, quam erga te babui, Guiscarde, nequam boc dedecus, & insuriam in meis fieri rebus a te merebatur, ut ego sum bodie oculis meis conspicatus. Ad bac Guiscardus nil aliud respondit, quam: Heu; Princeps, inquit, multo major est amoris potestas, quam aut tua, aut mea. Imperavit igitur Tancredus, ut secrete

custodiretur. Sequenti mox die ignara omnium Sigismunda cum varia, & deversa cogitaffet, in cubiculum filia, quemadmodum consueverat , post prandium descendit , remotisque arbetres, lucrimans ita cum illa locutus est. Cum videretur mibi , Sigismunda , & bonestatem , & virtutem tuam fatis perfpettam babere, & cognitam, persuadere animo meo nullus unquam potusfet , non modo confensife te , fed ne cogitaffe quidem de pudicitia tua alieno viro profituenda, nifi boc splum ego propriis oculis perspexissem. Itaque brevissimum boc vita spacium, quod senectuti superest mea, in luctu semper ac mærore degam refricante memoria animum flapitii per te commissi. Aique utinam, postquam ad tantum feelus defeensura eras , virum faltem delegisses talem , qualem nobilitati tua congruebat! Sed ex tanta multitudine corum , qui aulam frequentant nostram , Guiscardum tibi elegisti , bumili ac sordido genere procreatum, & a nobic ob inopiam parentum suorum ab ipsa adolescentia quasi cum miseratione quadam nutritum ! quamobrem quo me vertam nescio, aut quid confilii sumam; nam de Guifcardo, qui bac nocte meo insiu cuptus apud me custoditur, quid faciendum fit mecum ipfe flatui ; de te autem incertum confilii sum , nec statuere adbue potus quidquid agere debeam , cum ex altera parte dilectio , quam ego maiorem quam ullus unquam parens erga te habui, me retrabebat: ex altera vero parte intta indignatio, tua sulpa flagitante impellebat; quorum alterum ut ignoscam, alterum ut saviam, adhortantur. Sed priufquam aliquod certi flatuam , quid respondeas ad boc audire cupio . His dictis vultum dimifit ad instar pueri lacrimans vapulantis . Sigismunda vero postquam Guiscardum captum, & amores suos patefactos intellexit, incredibili dolore percussa, vix a feminili planetu ac vociferatione fefe potuit continere; magnitudine tamen anime femineam vincens fragilitatem, constanti vultu fronteque clara fletit , secum ipsa statuens a vita velle discedere, quandoquidem eius amans Guiscardus vel a vita disceffifet iam, vel certe disceffurus effet . Itaque.

neque venium petere, nee placare patris iram porrexit : fed forti invictoque animo, quafivitam despiciens, in bune modum loquuta elt . Tancrede , neque negatura equidem , neque deprecatura sum , quoniam alterum prodejje mibi non posset , alterum ut profit nolo . Propterea nullam peuitus in re captare benivolentiam, aut inclinare manfuetudinem tuam conflitui ; fed factum plane confitendo, verbis efficacissimis, verissimisque rationibus purgare famam meam primo, deinde pari magnitudine animi facta verbis consentanea oftendere . Fateor ergo me amaife Guiscardum , & donec with Suppeteret , quod crit perbreve , numquam illum amare defistam ; quin etiam , si post mortem fensus aliquis remaneret, illum quoque amabo . Sed in eius amorem non tam cupidatas mulieris me impulit, quam negligentia tua . Cogetare profecto debuisti , Tancrede, cum tu e carne sis , filiam quoque tuam e carne genuisse, non autem lapideam , neque ferream . Meminiffe etsum debnifti, quamvis zu nunc in fenecta fis , quales & quam violenti fint in inventa natura fervores , & impetus . Et licet melioribus annis magnam vita partem in armis, militiaque posueris, considerare nibilominus debebas quantum ocia deliciaque non in invenibus modo , fed etiam in senibus possunt. Sum igitur semina, utpote a te genita etiam atate invenis, & utraque de caufa concupiscibilis desiderii plena, cui quidem cupiditati mirabiles insuper flammas addiderunt experta , quondam nupta. dum effem, in buiusmodi cupidine explenda voluptates . His ergo stimulis dies noctesque urentibus , flammis cum resistere nequirem , tandem succubui . Adbibita nibilominus quantum fieri bumano confilio potuit diligentia , ne infamiam res ista tibi mibique afferres , cui nempe veto & psus Amor, & fortuna benigne annue. rant , occultamque viam mibi oftenderant , per quam latenter , & arcane , nullo alieno conscio ad optatum desiderium pervenirem . Hoc autem undecunque indicatum. sit, vel undecunque cognoveris nescio; equidem tamen non inficior , verum effe : Guiscardum vero non fato , ut

enalta folent mulieres, sed considerate, ac deliberate quem amarem elegi , sagacique confilio introduxi , & constanti perseverantia fructum amoris longo tempore summo cum gaudio suscepi : Quod vero a se mibi de ignobilitate. illius obiicitur, quasi minus peccatum a me foret, si nobilem aliquem delegissem ; in eo falfam opinionem vulge fecutus es , nec vides , te non Gusfcardum , fed fortu- . nam accusare, que frequenter indignos ad alta levat, dignosque bumiles deprimit , atque pessundat . Verum, ut doceamus bec , & principia rerum cognoscamus oportet . Certum est , nos omnes ab une homine originem babuiffe ; virtus fola nos equaliter natos diffinguit, & quorum opera excellunt, eos nobiles, & claros reddit. Et quamvis vulgi quadam opinio ignara, & indocta aliter fentiat, veritas tamen suo dimoveri loco bandquaquam potest . Itaque is est vere nobilis existimandus, cuius opera virtuosa conspiciuntur. Et que aliter eum appellat, non illi detrabit, quem appellat; fed feipfum ignorantie flultitieque condemnat. (1) Intuere erro, Tancrede, nobiles tuos, vitamque uniufcuiufque, moresque Guiscardi examina; certe si recte indicare volueris, non dubito, quin eum nobilissimum esse fatearis; contra vero nobiles tuos longe abesse a nobilitate . Equidem de Guifeardi virtute, atque praffantia, nullius alterius magis, quam tuis affertionibus, & pradicationibus, credidi. Quis unquam nique adeo laudatus a te eft, ut ille in cunctis operibus , que ad excellentiam pertinent virtutis? nec fane immerito . . . . . (2) Dicis ergo me mibi bominem ignobilem delegisse? Certe falfum dicis . Et si inopem diceres concederem equidem, idque cum tuo dedecore, qui pra-Stantem virum familiarem tuum nullis afficere pramiis scipi-

coel gualta da non poterne trar fenfo.

<sup>1</sup> Di bei sentimenti simili a questi y e presi da' medesimi sonti, se non vogliamo dire, stra loro initiati, si leggono nel Trastra de Nobilisse di Buonaccosto da Montenagno i giovane y contemporaneo dell' Aretine, come quegli, che fini di vivere l' anno 1419. 2 Qu' è qualche altra cosa ne' MSS, da noi volenteiri seguisti, ma

hi. Verumtamen inspit generositatem non tollit . anam. quam opera impediat . Multi , qui pojtea Reges . Principefque fuere , nati funt ab initio tenues , & inopes; multi etiam nunc inopes atque egeni, ac proprits manibus rufficum facientes, vel pajtoritiam exercentes, iam ipfi, & fui divisiis abundaverunt . Quod autem extremo dixisti, ambiguam tibs de me effe sententiam, nec statuere adbuc potuife quid sit agendum; pone, quaso, banc ambiguitatem: fi in Guiscardum favire constituists, verte in me crudelitatem tuam, que delinquendi caufa, atque principium fui; equidem neque poenum deprecor, neque formido. Addo etiam illud, en Guiscardum quicquid a. te factum erit , etiamsi in me idem non feceris, mea tamen manus ipsa efficient . Nec , Tancrede , nunc muliebri more lacrimas (parge, fed uno codemque ictu illum, & me, fe tibi meriti videmur, interfice. Sensit magnitudinem animi Tancredus in filia concitari, non tamen existimavit ad extremum, ut verba significabant, effe fucturan. Itaque ab illa digreffus, cum fecum ipfe statuiffet, nullo modo velle in filiam favire, alieno fanguine cogitavit amoris incendium in illa restinguere . Pracepit itaque euftodibus, qui Guifcardum observabant, ut per filentium noffis fine ullo sumulsu suvenem Arangularens , corque illius detractum ad fe deferrent . Id cum illi fecifient , Tancredus patera aurea cor illud impositum ad siliam. deferre justit cum bis verbis. Pater tuus boc tibi donum mittit, ut confoletur te, & tu eum : de en re, quam ipfa. plurimum amabas, confolata es . At Sigssmunda firmo percunds proposito post patris ad se digressum, berbas radicesque venenofas distillaverat, eamque distillationem feroaverat ad mortis viam, fi quod de Guiscardo formidabat, eveniret. Ad quam poliquam patera delata eft, & verba desuper dicta, interrito vultu recepto dono, patera defuper aperta, ubi cor aspexit, etiam verba cum ipfa re cognovit : statim baud ambigua fuit, id esse Guistardi. Itaque ad famulum, qui donum attulerat, conversa inquit : Non aliud profecto sepulcbrum, quam aureum, tali conveniebat cordi;

& in bot quidem uno rette fattum eft a patre . His dectis mortuum cor ad labia ofculata eft, deinde fubiunxit: In cunctis rebus semper usque ad boc extremum vite reperi erga me teneram admodum parentis mei caritatem; verumtamen modo multo magis quam unquam alias. Ideo extremas gratias , quas pro tanto munere fibi debeo, nunquam pre mei parte fibi referas. Conversa post bec ad pateram, quam firictes tenebat manibus, cor intuens fic locuta eft. O quam iocondiffimum bofpitium voluptatum. mearum! perent illius crudelitas, qui te ut oculis meis conspiciam fecit . Non satis erat mente . & animo intueri? Peregifti cursum tuum, & quem fortuna tibi dedit, perfunctus es fine, & ab inimico ipfo tuo id fepulchrum. babusfti , quod tua merebatur praftantia: nec quicquam\_ funers tuo deerat , prater lacrimas eins , quam tu quamardenter dum adbuc viveres dilexifti; quas ut confequaris, Deus parenti meo posuit in animo, ut te ad me mitteret; & ego persolvam eas, licet siccis oculis mori ftatuiffem . Its vero folutis , ut anima mea cum tua coniungatur efficiam. Quo vero comite iocundius mibi effe. poliet iter ad illa loca, aut tutsus? Persuadeo enim mibi animum tuum bie adeffe, & circum bac volitare, loca. tua contemplantem; cumque adbuc amore mei teneatur. me prafiolatur, ac fine me abire non vult . His dictis, non aliter quam fi tons quidam in oculis affluiffet. & jam nullo , ut feminæ folent, clamore edito , fed tacita in pateram inclinata, maximam vim lacrimarum perfudit, innumerabilia simul oscula mortuo cordi infigens. Que aderant ancilla quid cordis id effet, aut quid fibs wellent werba. illius ignorabant; cum miseratione tamen affecta lacrimabant omnes, & causam ab ea feiscitantes tam vebementis doloris, consolabantur certatim, ut queque maxime poterat. Ipfa vero cum fatis fibi deplorafe vifa foret. fublato vultu, ac ficcatis oculis : O amantiff mum mibi cor! inquit, perfolvi equidem officium meum, net aliud reffat iam, nifi ut te comitem fequar. Subinde arrettum poculum illud mortiferum impavida baufit. Cum vero posuf-Ii 2

fet , lectum superascendit , pateram cum corde tenens . amantifaue cor cordi fuo appropinguans, mortem iam tacita præftolabatur. Sed illam circumstabane mulieres, atque ancille, quamquam non scirent quid poculi effet, quod biberat. Cum ex actu ipfo lamentoque suspicate effent, rem omnem propere ad Tancredum detulerunt; qui etiam ipfe formidans, ne quid deterius in feipfam filia moliretur, confestim in cubiculum eius descendit. Sed tarde quidem, ac sero ferre auxilium, & confolari afflictam conatus, intellecta mortis necessitate, miserabiliter seipsum ac filiam deplorabat. Cus Sigismunda loquens: Conferva, inquit, Tancrede, lacrimas tuas ad casus illes, qui per te optati non sunt, nec mibi eas impende, que nec desidero, nec volo. Et quis ungnam, preter te, deploratet idipfum, quod fiers concupivit? Sed tamen fi quid superest eius caritatis, quam ergs me babuifti, extremum munus oro, precorque, ut corpus meum cum Guifcardi corpore, uno, atque eodem sepulchro collocetur, ut postquan tacite, & abscondite sum es me vivere noluisti, mortuam faltem palam, atque aperte cum illo ubicunque eum proieceris, reponas. Magnitudo doloris, atque gemitus precluserat Tancredo fauces, nec respondere poterat. Sigismunda vero sentiens finem. vite supervenire, ftringens ad fe Guiscardi cor, welatis oculis, omnes valere iubens, expiravit. Hunc acerbum finem babuere Guiscardi, Sigismundaque amores. Tancredus vero post multos atque miserabiles gemitus sero penitentia dustus publico Salernitanorum funere in eodent. fepulchro fepeliri ambor fecit.

Finit de Guiscardi & Sigismunde amore Epistola.

feliciter .

Nì ando guari, che Francesco di Michele Accolti pur d' Arezzo, uomo di valore nelle Leggi più di quel che nella Poesia fosse, fece un Capitolo sopra questa-Novella (che si conserva a penna nella Libreria del sig. Suddecano Fiorentino Marchele Gabbiello Riccardi, favoritore degli studi miei, e d'ogni altro) additatomi dalla gentilezza del Sig. Giovanni Lami di grandissima crudizione, e dote dottrina ornatifsimo; il qual Capitolo fi legge appresso una versione Toscana (chiunque ne sosse il volgarizzatore) della riferita Favola di Lionardo Aretino, con questo titolo: Versi composti per lo excellentissimo nomo Mess. Francesco di Meff. Michele Accolti d' Arezzo fopra l' ultima parte della predetta Favola, cioè quando la Gismonda aperse. la coppa d' oro. Di questo Francesco tacer qui non si vuole, che nelle Leggi appellato venne comunemente il Sottile : che dal Pancirolo fu estimato Principe de' Giureconsulti del suo tempo; che egli lesse negli Studi di Ferrara, e di Siena; e che in una Provvisione de' Senesi del 1466. addimandato fu spellatissimus Eques , & famosifimus Doctor . Nell' anno 1473. venne chiefto a Siena con loro lettera da' Fiorentini, poiche volcano aprire Studio in Pifa [1]. Se egli colà fi portaffe, non mi è noto : so bene, che egli lasciò di vivere in Siena medefima nel 1482. Egli veniva ad effere zio di quel Bernardo, di cui si parlò a lungo nella Novella IX. della III. Giornata. Il Capitolo è questo:

Poichè l' amato cor vide presente.

Lume, e ripos di desta ordore,
Volto gid in pace, tanto listamente
Vinse la nobil Donna il prin dolore,
Che. l' dispiatato padre agli occhi osferse
Per l' dirus mal, toglicudo 'l suo survore,
Con tante virit 'l dolor coperse,
Che nello aspetto lieto appena un segno.
Della molta trissicas sora emerse.
Ma guardando il diletto core, indegno
Di sisser nel sin ir ria fortuna,
Che le più alte cose opnor san segno.
O dolissimo albergo, or io sol una
Dolcemente massos il gran diletto.

Amor,

z Così la novicia che lia il Sig. Giovanni di Peggie Baldovinetti. Di varie Traduzioni di Franceico fi vegga il Grefcimbeni ne' Commentari Vol. II. Par. II. Lib. V.

D' Amor, che nel suo sin tal doglie aduna.
Maladetto siz il crudo, ed aspro assetto
Del durssimo padre, che presenta
Ai mortali occhi miet si duro obietto!
Assetto vivea, assetto si duro obietto!
Era l'alma dolente in te opni ora

Era l'alma dolenie in te ogni ora Pensare; or de' veder tua vita spenta! Morte sin'il tuo corso, e l'alma sora Delle membre stora), come rivolse

Delle membre fuggi, come rivolfe La mutabil fortuna in te sua prora.

E' sì venut' il fin, che mai non tolse Grazia, nè merto in questa mortal vita A qualunque persona più n' accolse. Omai, alma diletta, in te sinita

E' la nostra mieria, e fe' lontana
Dall' angoscia, che'l Mondo indarno vita.
Degno sepolero a tua virtute umana

Ti è conceduto del crudel nimico
Vincendo 'l suo valor sua furia insana.

Dunana sol si restava. o caro amico.

Veder pianger colei, che amasti tanto Insin che 'l' Ciel ver noi non venne obliquo. Ed acciò che 'l' dovuto amaro pianto Fusse concesso all' inselice amante

ruje concejo au injetice amante Da duro fato innanzi tempo affianto, Il crudel padre mio fortuna errante Fece venire, che per mia gran doplia Volfe, che agli occhi mici venisti avante.

Ed io te le darò, benchè mia voglia Fusse non lacrimar, nè d' altro aspetto Paventosa venir più ch' io mi soglia. Poi con somma letizia, e gran diletto

Farò l'alma, morendo, a te congionta, Tu speronando il sin del mio concetto. E con qual potrei io più lieta, e pronta

E con qual potres so psu lieta, e pronta Sanza paura andurne a' luoghi ignoti, Poschè allo sfremo sia la vita gionta? Io fon certa, che aucor guardanda i noti Luophi, comuni all' injelice amore, Non fon le Spirte suot de qui remoti;

Ma con quel consueto, e dolce ardore, Che in lui prima s' accese, aspetta quella, Che non arde ver lui con men vipore.

Quì posto fine a sua chiusa favella

L' inselice Gismonda, inverso il core Inchinata la faccia altiera e bella, Sanza grido dogliofo, ouver romore

Tante lacrime pie four' ello sparfe, Che furno a reguardarle alto stupore.

Ne mai lubbra d' amante meno. scarse Furon, che 'l degno cor ben mille volte Bascio; pensa de lui come in vita arse!

Le fue care compagne sus raccolte. Non conoscenda 'l cor, nè donde 'l male

Fusse mai, di piatate erano involte. E cercando saper, che fujje, e quale La cagion del dolore, i priegbi invano

Porgeano a quella, a cui più d' altro cale. Poi con dolci parole, e modo umano

· S' ingegnavan chetarla con ogni arte Mitigando il dolor del cafo strano. Ma la donna gentil, poiche thbe Sparte. Quante lagrime volle, alzato il vifo,

E chiusi pli occhi al gran dolore in parte: O molto amato cor, non mat divifo

Dalla tua donna, diffe, ora è finito Ogni altro ufficio nel tuo cafo invifo. Resta adunque fol cb' io, fanz' altro invito,

Dalla carne mortal lo spirto tolga, Sicche ratto col tuo divenga unito. Poi com' uom, ch' al fue ben tofte fi volga,

Cost rotto 'l parlar , l' acqua ventre : 10 Fa, che lo spirto suo dal corpo fesolea. Timida no, ma con coffante ardire

Nella

Nella coppa real la misse, ed ebbe Acqua, lacrime, e sungue al suo sinire. E salita nel loco, ove già ebbe

Coll amato Guiscardo il gran diletto, Del qual si tosto alla fortuna increbbe, Compose i corpo suo con bello aspetto

Quanto più si potesse onestamente, Tenendo al suo l'amato core stretto.

Sanza gridare, o lanientar niente, Aspettava colei, che 'ndarno teme, Non possendo suggir, la mortal gente,

Mal angoscia talor lei 'ncerta preme, Che addimanda soccorso, e pur non vede La cagion del dolor, perch' essa geme.

Cosi sanza certezza, o serma sede Del bevuto licor, ma con sospetto

Le onesse donne, ecco ciascuna il chiede. In parte avendo udito il parlar detto, E veduto'il dolore, e gli atti mesti

Mossi da disperato, e duro assetto; Significaro al padre i detti, e i gesti, Onde sanza aspettur, temendo, mosse

Onde janza ajpettur, temenao, mojje Del dolore, e del mal, ch' eran gid presti. Tarda la sua venuta par che sosse

Dopo I preso licor poco distante, Poichè nel letto a riposarsi andosse. E con liete parole, e bel sembiante

Tardi prima si mosse a dar conforto
Al mal, ch' era passato troppo avante.

Onde poiche di ciò si su egli accorto,

Il suo van consolare in pianto mesto Volse, di se dolendosi. Hai gran torto,

Padre, disse la donna; a più funesto

Fato il pianto riserba, non al nostro

Caso, ben sai, da se cercato, e chiesto.

Chi vide mai quaggiù fra noi tal mostro, . Com' è doler del dissato effetto?

Qual

DEL BOCCACCIO PAR. II. Qual fiete, Padre, voi nel cafo meftro? Ma se pur dello antico amor nel petto Voltro, che inver di me portate, fiede, L' ultimo dono a me non fia defdetto. Che poiche 'l fato, e ria voglia non diede, Che infieme con Guifcardo d mond' io fleffe. Non avendo del nostro amor mercede: Almen fa', che col corpo amato messe Sien queste membra, e seppellite infieme, Dovunche prima il fin corpo ponesse. Ma l' angoscia, che 'l cor soverchia preme, Spefie volte il parlar rinchiude, e vieta Come a chi è irato, o troppo teme; Però non respos' egli, a sì gran pieta Nello estremo suo male era condotto Dalla vita gioconda tanto, e lieta. La bella donna, approssimato il botto Della morte crudele, e gid fentendo Ogni senso vitale effer corrotto, L' amato core al suo petto ponendo, Subito ftrinfe, e: rimanete, addio, Che to mi parto, diffe, com' to intendo,

Indigli occhi veloffi, e il velen rio
Ratto del corpo ogni fuo fenfo tolfe,
E morendo fin pose al gran difio.
A cotal doglia, a tal termine volse

Lo sventurato sin di due amanti Chi la lor libertal prima ne tolse. I quai, dopo dogliosi, e gravi pianti, Il nobil Prenze in un sepolero misse,

A se stesso cagion di gasi cotante. Nè tal doglia il suo cor solo trassite, Ch' ogni Salernitan del caso accepbo Pianse, come s' alcun de' suo morisse.

O Signor dispiatato, aspro, e superbo,

Non grato Amor, ma come amaro tosco,

Capo di frode, e di malizia nerbo,

A diritta ragione armato, e fosco Fufti prima dipinto, e se non certo Fui del suo fine; il nostro error conosco a Maggiore esemplo non fu mai scoverto Alla gente mortal, ahi cafo fiero! Quanto è da te ogni alto cor diferte. Gentilezza, belta, e valor vero A lacrimabil fin furon condotts Da tue false lufinghe, e van pensiero. E nel corso più bel di vita rotti I dolci amanti da forsuna ria, Degni a più lungo bene esser prodotti. Donqua, turba mortal, da cotal via Fuggi quanto si puote, e l'altrui danno Mostri qual fine spesso Amor ne 'nvia. Ed io sempre piatoso al vostro affanne, Amici Spirii fra voi tanto cari, Come le gents Isaliche ancor fanno, Non fard gli occhi miei ver vei avari Di lacrime, ne poi fuggiro attorne, Che con nuova piata non vi ripari. Leggiadria, e virtà a voi dintorno Non poter softener l' alta ruina, Ne prudente consiglio il duro scorno. Ite piangendo, dolce, e pelleprina Coppia vera d' amanti, il vostro stato, Poich? s) dura forte il Ciel deftina,

Ed io con voi fino allo estremo fiato.

Per fare ora opportuno passaggio ad un' altratraslazione di questa istessa Novella, mi varrò qui delle parole di Lodovico Arrivabene Gentiluomo Mantovano in una sua Lettera (1) inserita da Orlando Pescetti di Marradi nella sua Risposta all' Anticrusca di Paol Beni, riferendosi le istesse ivi a car. 21. Filippo Beroaldo, uno de' margiori umanisti, che ci abbia prodotto

s è premessa al Libro suo: Mogno Vitei .

dotto il terreno Italico mai, i cui scritti ben usati, e a tempo dal gran Budeo, gli banno dato grido, e onore ec. alcune cose del Certaldese nello idioma Latino recò. Due certamente, per quanto io ho veduto fin qui, fono le Novelle, che del Certaldese portò nel Latino idion a il Beroaldo seniore, Professore di Rettorica, e di Presia in Parma, in Milano, in Perugia, ed in Bologna, ove morì d' anni 51, nel 1504, alloraquando il cadavere fuo fu condotto coronato di lauro a seppellirsi alla. Chiefa di S. Martino, in cui con iscrizione, e con istatua ripofa. Una si su questa di Taneredi in versi elegiaci; l' altra fu la Novella I. della Giornata V. in Latina. profa. Ciò, che a noi appartiene d'offervare, si è il tempo, nel quale sì fatte Novelle traduffe, ove conmolta probabilità sembrerebbe averle esso voltate in. Latino dopo che ebbe fatto, e pubblicato il fuo eruditissimo Comento sopra Apuleio, stampatosi, che io sappia, non prima dell' anno 1500, in Bologna: imperciocche in esso Comento non sa menzione giammai d'avere il Boccaccio presa alcuna Novella, come è chiaro, da Apulejo. Ma poiche Fabula dua Boccacia del Beroaldo li trovano impressa Parifiis 1499. perciò il raziocinare in questa guisa non torna; e convien dire anziche fino a quell' ora, che egli diede fuori la fua fatica fopra Apuleio, egli non avesse letto, o non si ricordaffe d' aver letto da capo a fondo il Boccaccio; e che la Novella presente l' avesse tolta, piuttosto che dal Decamerone, dalla versione preaccennata di Lionardo Aretino. Al che serve , secondo me, di riprova il vedersi qui di fotto:

Tandem Campanus multis de millibus unus Deligitur, ductor, sponsus, & ille placet;

glacche appunto l'Aretino, da noi corretto per congettura, avea scritto di sopra a car. 247. Filio Campani Ducir in matrimonimo collocata : ladovo ei Boccaccio aveva già detto: Non sappiendola da se partire, mon la maritava; poi alla sine ad un siglimole del Duca di Capeva datala eckle 2

Fabula Tancredi ex Boccatio in latinum verfa a Philippo Beroaldo. Tancredus placida Princeps ditione Salernum Et parvum tenuit sceptriger imperium. Huius eras mite ingenium, more/que benigni, Huic tranquilla quies , letaque vita fuit. Vixerat bie nimium foelix, nift fanguine amantum Optaffet fensor commaculare manus. Filius buic nullus fueras, protesque virilis, Cui moriens pulchrum traderet imperium. Sed fortunatus nimium foret, atque beatus, Si foret in magna filia nulla domo. Sola fuit forma excellens, & nubilis avo Filia corporeis conspicienda bonis . Gismonda nomen nata dixere parentes, Que poteras dici Cynthia, five Venus. Cuius erat faciet prifcis aquanda Deabus : Cuius erat candor lacteus, atque color. Diligit banc genitor folam, folamque requirit: Hanc fovet: banc vitam, delitiafque vocat. Multi illam antiqua Dauni de gente petebant, Lucanique petunt , OEnotriique proci. Sed pater in longum cupidos producit amantes Et nectit varias callidus usque moras. Tandem \* Campanus multis de millibus unus Deligitur ductor, Sponsus & ille placet. Gaudia concelebrant , lectus genialis in aula

Consubium boc falix perpetumque fore. Occubat ante diem properata morte maritus, Et deploratar deferit ecce domos. Exequian pollquam coniumx, & infla peregit Coniugis, ad patrias maffa renigrat operlam perific vivis, ibilamumque perofa ingalem Deflinat in wislaw quieter fola thom

Sternitur; bic una est pronuba, suntque faces? Hic Hymenaa canunt; sed iamiam fata recusant

Hos

Hoe probat ipfe parent, natamque in celibe lecto Effe cupit, fine qua vivere trifle putat. Forte fuit invents regali pulcher in aula Moribus ingenuis, & probitate decens. Is dominum folus curabat, suffaque obibat Principis egregia dexteritate potens. Plunc Gismonda sibi multis ex millibus unum Deligit; buic foli fola placere cupit. Deperit bunc furtim, limifque aspectat ocellis; Hunc optat tenero pojje fovere sinu. At suvenis, cue nomen erat Guiscardus, acute . Ingenso folers . confilinque vafer . Copnovit flammas, & se prasensit amari, Nec minus occultis ignibus ipfe calet . Æstuat & teneras, est mollis flamma, medullus, Ut fervens stipulas urere flamma folet. Hanc Spectans, pulchraque oculos in virgine figens, Divitias Creft despicit, atque Mide . .... Gifmondam cupit : banc. folam noctefque diefque Flagitat : boc folum nomen in ore fonat . Falices parile quibus alma calescere flamma Dat Venus, & quorum mutuus extat amon -Ambo cupidineas pariter fenfere fagittas; Ambo complexus, colloquiumque volunt .. Quid faciat Gismonda? patris custodia magni Hinc premit : binc cobibet dedecus , atque puder . Quid non fentit Amor? fullacem excogitat artem Femina, & archanas conficit ipfa notas. Littera dißecta colatur arundine furtim, Quam dat amatori pulchra puella suo -Callidus bane cannam temere non credit amator Effe datam; inventas inspicit ille notas. Gaudet amans , laudatque viam , quam femina monstrat ; Polliciti expectant gandia concubitus. Scripta docent , furtious Amor comungere amuntes Quo possit cupidos tempore, quove loco. Stat vetus, & denfis veflitur fentibus antrum, Aula

266 Aula contiguum Principis atque lari. Desuper exigua patefactum luce foramen Imminet ; bos vepres , boc quoque fpina tepit . Illinc angusti calles, & semita tendit Gismonda ad thalamum, conspicuasque fores. Nemo banc speluncam longeva atase peresam Noverat: bac nullis ufibus apra fuit . Quid non cernit Amor? quid non vestigat amator? Illam deprendit femina prima specum. Illud monstrat iter; carpendus flosculus illine Ille eft , qui tantam Spirat amariciem . Quifquis amare cupit, discrimina nulla recuset, Omneque tormentum judicet effe leve. Guifcardus nitidis exutus veftibus, birtum Induitur corium, pracipit atque moras: Impiger angustum demisso fune foramen Intrat fubluftri nocte subente Deo . Continuo egcas nullo comitante latebras Exfuperat, ceptis, fancle Cupido , fave . Tuque, Venus, suvenem, qui se tibi credit, ab omni Eripe nant cafu , subsidioque fove. Gismonda interea dilectum exspectat amantem Sola tremens, inter Spemque metumque labans. Iam Guifcardus adeft, dominam sam conspicit; & iam Alter in alterius candida colla ruunt. Ofcula iam carpunt, iam mutua gaudia fumunt : Illa fuum dominum iam vocat , ille Deam . O fortunati, natique faventibus afiris, Gaudia f vobis bat diuturna forent! Nil bomini firmum eft, nulla est diuturna voluptas. Candida nullius it fine nube dies . . Nam dum sape iocos, dum dulcia furta frequentant, Fortune in laqueos, insidiasque cadunt. Primus furtivum fentit Tancredus amorem, Primus, prob! nata cernit adulterium. Ingemit, & magno perculsus corda dolore

Quid faciat nefcit, confilioque caret .

Tan-

Tandem custodes tenebroso ponit in antro, Qui furtim egreffut, introitusque notent . Sie mifer , & fato natus Guifcardus iniquo Prenditur, & Domini fiftitur ante pedes . Cui mox Tancredus lachrimis fædantibus ora Dat fingultatis talia verba fonis. Nec men te ptetas, nec te clementia, nec sus, Improbe in officio continuere pio. Hoccine pro meritis tantis, ingrate, rependis, Ut cupias nostram commaculare domum? Prob dolor! infandum facinus, scelerataque facta Vidi ego, nil ultra dissimulare potes . Contra bac Guifcardus: maius, Tancrede, Cupido Possidet imperium, plusque vigoris babet, Quam tu, quam leges, quam fas, quam nostra voluntas: Is suffit, contra quis queat tre Deos? Gismonda interea tantarum nescia rerum Inter virgineos stat speciosa chores. Ecce pater lacbrymans turbato pectore natam Se vocat; & foli talia folus ait. Cum tua nota mibi virtus, probitafve fuiffet Cognita, cum mores, ingeniumque pium, Credere te quivi numquam committere tantum Poffe nefas, quantum bis vidi ego luminibus. Tune pudicitiam potuifti prodere fanctam? Es stupro corpus prostituisse tuum? Te propter misera est, atque erumnosa senectus Nune mea; te propter nune mibi vita gravis. Quod fi incesta tuo flagrabat corde libido. Nec poteras calto vivere culta thore; Saltem patricius, saltem generosus amator Ille foret, cui te proflituiffe cupis. Hoc eft quod doleo, quod cor mibi vellicat, boc eft: Quod tibi Guifcardus perfidus ille placet. Pauper, vilis, inops, bumili de sanguine natus Qui matrem ignorat fordibus, atque patrem. Qui mibi mox mersias persolvet sanguine penus;

Collaque carnifici qui ingulanda dabit. De te quid Satuam dubia eft fententia; nutat Mens mea, & a tantis fluctuat icta malis. Hinc amor, & pietas iram cobibere paterna Me monet; binc stimulat me tua nequitia. Illa iubet veniam tibi me indulgere; fed ifta Ut preter mores fim truculentus, atrox . Exitus in dubio est; tu nunc exprome; quid ista In re decernas, improba, feire velim. Talibus exarfit magno perculfa dolore Gifmonda, & lachrymas vix cobibere potest. Mox animosa viro similis lamenta recusat Fæminea, & vita prodiga, certa necis. Hac patri responsa dedit : Non deprecor ipsa, Nes nego qua quereris me meruiffe, pater. Altera res quoniam mibi nil prodesse valeret, Altera ne profit, nec invet ipfa volo . Non ego nunc verbis animum mulcere benignis Quero tuum; veniam nec peritura ropo. Guifcardum fateor gracilem non ruffica amavi, Et dum luce fruar nomen amabo pium . Quod & morte carens anime, fi manibus ullus Sensus inest, buius grata erit umbra mibi. At non, ut iactas, mibi tam furiosa libido, Quam tua segnities suasit amoris opus. Debebas , genitor , calide meminife inventa , Quantaque femineo pectore flamma calet . . Cernere debueras quod sum tibi filia mollis; Quod non ex ferro nata, neque ex silice. Non tantum ardet apex Ætnæus, flagrat Olympia Nec tantum, quantum cor invenile calet, Quamque puellares genuino ardore medulla Flagrant; quas luxus deliciaque fovent. Non potus sterilis florem fructumque inventa Perdere : Vestalis non ego virgo fui . Olim experta virum, & Veneris dulcissima dona,

Non queo mellitos non meminisse iocos:

Quid facerem iuvenis, dives, formofa puella? Id facio, quod vel l'enelopaa probes . Airia complures proceres, pater, ampla frequentant, Ingentes quorum conspiciuntur opes: Ex illis, fateor , placuit mibi nullus amator, Nullus Guifcardo est visus amabilior. De quo conquereris, de quo gemis, & quia pauter, Et quia maiorum stemmata nulla colit. Nemo est, crede mibi, genitor, laudandus ab illis, Qua sunt fortuna munera fluxa, bonis. Veraque nobilitas non est in slemmate longo, Non in cerofis eft fita imaginibus. Una est cunctorum prima, & genitalis origo; Omnibus est genitor Iuppiter, estque Deus. Sola facit virtus generofum, fola beatum, Sola potest mentes demeruisse probas. Hat in Guiscardo tam pura, & clara refulget, Ut fulget calo Cynthia fidereo. Hunc ego dilexi: quod fi, pater optime, turpis, Hic tibi & infamis elle videtor amor. Tu certe in causa es , namque bunc tu semper amasti : Qui tibi charus erat, non mibi charus erit? Eft, & erit charus; quod fi vestigia patris Nata sequor, debes ipse probare pater. Guiscardus placuit, qui nobilis, & generosus Virtute effectus conspicuusque viget . Eft pauper, fateor, Spectat fed dedecus ad te, Egregio qui das premia nulla viro. Verum nobilitas non paupertate fugatur: Fortune virtus succubuiffe nequit . Multi nunc Regno clari, sceptroque potentes, Olim pauperiem sustinuere gravem. Contra mendicat veftem, victumque precatur, Qui quondam magno floruit imperio. Has fortuna vices prestat, nofque admonet, ut que Permutant dominum despiciantur opes.

At quod in extremo nondum decreffe fateris,

De me quid flatuas, ambiguusque manes. Illud tolle, precor; nam si Guiscardus ad orcum Mittitur, atque tuo concidit enfe mifer, Subsequar ipsa comes; nam fors quecumque misellum, Me quoque seva manet, mors trabet una duos. I nunc, femineo lachrymas effundere ritu Perge, unoque ambos vulnere dede neci. Talia commemorans animo Gismonda virili Reddidit attonitum, follicitumque patrem, Qui cuncta expendens, tandem sic destinat, ut det Guiscardus meritum crimine supplicium. Accirique iubens fidum, notumque ministrum, Imperat, ut iugulet no te filente virum. Iussa facit propere servus, qui corda revellens Al Dominum defert sanguinolenta trucem. Hoe cor Tancredus fulvo componit in auro, Et mittit nate dons nefands ferus. Admonet & fervum, verbis ut munus adornet, Hecque suo ad natam nomine iussa ferat. Hec tibt dona parent mittit; cape gaudia; funt bec Illa nimis cordi munera grata tuo. Gaudia nam fimili gemitori forte rependis, Qui potuit bis te sospite posse mori. Postquam Guiscardi cor lamentabile novit Gismonda, ad famulum versa dolenter ait: Non aliter mitti meruit tam nobile munus; Cordi conveniunt aures busta pio. Hoc folum facis, o genitor, quod filia laudet, Hoc propter grates nunc tibt triftis ago. lamque vale: extremum boc tibi iam moritura relinquo. Mox patere incumbens talia sola refert. O dulce bospicium, & Gismonde fola voluptas, Dulcius o cunctis cor mibi divitiis. Disperent qui causa fuit, qui iussit ocellis Invitis, ut te cogerer aspicere. Debuit effe fatis, quod cor te corde videbam.

Quodque tue menti mens mea suncta fuit.

DEL BOCCACCIO PAR. II. Vixisti, & cursum, tibi quem fortuna paravit Expleste exutes follecitudenibus. Iamque tenes metas, ad quas festina, brevifque Vita bominum properat quadrupedante gradu. Fulvum Tancredus pater, & regale sepulcrum Iure dedit: virtus boc tua digna fuit. Nil prater lacbrymas nostras, praterque querelas, Heu cor dulce! tuis defuit exequiis. Non tamen bis lachrymis, fic Dii voluere, carebis; Quas ego perfolvam nunc tibi, vita, pias. Post hac efficiam languens, ut Spiritus istinc Egrediens umbra fit comes usque tua. Te duce lustrabo loca plena filentibus umbris. Te duce per campos ibimus elysios . Haud equidem dubito, quin tu quoque nostra pererres Tecta, & apud manes officiosus ames. Dixerat, & lacbrymis pateram manantibus implet; Que velut effuse pracipitantur aque. Ofcula dat cordi , gemebundaque luminu cordi Infigens , largis fletibus ora rigat . Mox ficcata genas, atque exfaturata dolore, Iam tremebunda fue confcia mortis ait: Exfolvi officium, quod amor, pietasque requirit Nostra, parentales struximus inferias. Dixit, & exprompto, quod fecerat ipfa, venene Ebibit impavide pocula mortifera. Conscenditque thorum manibus cratera retentans, Cordeque Guiscardi cor premit nsque suo. Mirantur famula ignara, pars fletibus ora Commaculat, pavet bac, illa stupore filet.

Ast ubi iam domine fensim morientia membra Aspiciunt , properant , flentque , docentque patrem . Ille repente volat, thalamumque ingressus apertum. Iam vita natam deficiente videt.

Ingemit, & sero damnat sua facta, trucisque Panitet incepti, consiliique mali. Tune oculos moribunda levans Gismonda iacentes Ll 2

Edidis extremos voce labante fonor. Has fevas, geniros, lachymas ad traftia fata; Non fatts nofficis talia convenient. His furor his eð defler tota quod mente petiftis, Defler quod fallum eft te faceinte nefas t Sed fi ulla nffellur remanet feitnilla paternis, Et fiquid patries dam petatis baber; Te vogos fancte parens, extremum bos munus amanis Concede, & nats fix rata wora tue: Nil quoniam in vita nobis commune dediftis, Communia ut fallem contumulemus humo. Sic ait, & cordi incumberat dalelfinat linquit Lumina, sartareas mor lintu muhrad donor.

Lumina, tartareas mox subit umbra domos. Regia tunc omnis lacbrymis, planstupue sonoro Perstrepti, & fola est lustas in Urbe frequens. Ante omnes gemitu Princept Cancredus acerbo

Confectus nate se superesse dolet.

Post meritas lacbrymas, & post lamenta sepulchrum

Extruit antique nobilitatis opus.

Atque una amborum cineres componit in urna, Ambobusque pias exhibet exequias.

Exitus bis ille est, miserorum & sinis amantum, Quor Amor ante diem misst in Elysum. Discite nune, iuvenes, qui sam cepissis amare, Quot gemitus prestet, quot mala sevus Amor.

E quì vien in accondo di dire, che febbene in altro MS. da me veduto fi legge, che la Favoia di Seleuco fi renduta volgare da incetto; è da teneri piuttofto, che in volgare la faceffe l' Aretino, giacchè egli così afferice nella Epifoda a Bindaccio da Ricafoli: Eam oulgari fermone feripfi, ut unam de oulgo funerem. Tanto più, che ella è apporta in volgare al Libro di Novelle, e di bel parlar gentile, in più imprefioni, con que la introduzione rifguardante eziandio la Novella di Tancredio.

Non sono molti anni passati, che trovandomi in-

compagnia di più gentili uomini, e donne, in una Villa. non molto di lungo da Ferenze, nella quale si facevaconvito, e festa, ed essendo gia festeggiato per lungo spazio, piucque a chi sopra ciò era deputato, per dar riposo a quelle gentildonne, che tutte si riducessono a un pratello, che aveva quella Villa, non di grande spazio, ma di molto ornato, e di piacevol residenzia; nel quale venuti, e postissi a sedere, su dal Signore della Villa. tratto fuori, per ispasso di quelle donne, un libro chiamato Cento Novelle , composto dall' eccellentissimo Poeta Giovanni Boccaccio: ed aperto il libro una di loro, giovane, e leggiadra, molto piacevole cominciò a leggere, e a caso li venne innanzi la Novella di Gismonda figliuola di Tancredi Principe di Salerno; la quale leggendo con voce affai chiara, e foave, tirò a fe le menti di tutti quelli, che v' erano; e fatto filenzio, lei fola con grande attenzione era intefa , ed udita : e non fi potrebbe dire con lingua, quanto gli acerbi casi di quella Novella commossono gli animi di ciascuno, massimo nelle parole affettuose, e lacrimabili dette sopra il cuore di Guiscardo, a lei per l' infelice, e protervo padre presentato; e poi per la morte di lei , e per lo soccorso del padre gid appensato, e afflitto di quello aveva fatto: e furonvi donne assai, che in nessun modo poterono celare lo 'mbambolare degli occhi, e le cadenti lacrime per pietd, e commiserazione di si acerbo, e doloroso caso. Era in quel luogo insieme con gli altri gentiluomini un nostro Cittadino, il cui nome tacemo al prefente, ma egli è uomo di grande studio in Greco, ed in Latino, e molto curioso dell' antiche storie, e a caso sedeva a canto alla bella donna, da cui la Novella era stata letta; il quale vedendo conturbare l' animo di ciascuno, per ridurli a letizia, e a festa, raccontò un' altra Novella, quafi per il contrario di quella di prima, che cominciò in questo modo.

A me è sempre paruto, gentilissime donne, che gli antichissimi Greci d'umanità, e di gentilezza di cuore abbino avanzato di gran lunga i nostri Italiani, e sentito uella

nella Novella letta il erudele, e duro cuore di Tancredi Principe di Salerno, se medesimo d'ogni consoluzione, e la sigliuola sua di vita privò. M'occorre per l'opposite una Novella, o vero Istoria d'un Signor Greco, molto più unano, e savio, che non su Tancredi, come per effetto si suo mostrare et.

In ultimo notar dobbiamo, che venne in tanto, e tal. grido l' argomento della nostra Novella, che parecchi furono coloro, che ebbero vaghezza di servirsene, chi ancora, come abbiamo veduto, di tradur la medesima. Ai riferiti sin quì si aggiugne Annibal Guasco d' Alessandria, il quale trasportolla in ottava rima, e fu stampata in Venezia. Ciò fec' ei prima dell' anno 1610. in cui egli pagò il debito alla natura vecchissimo, nella sua Patria. Oltrediciò Antonio da Pistoia, che fiori ful fine del secolo decimoquinto, si fu uno di quegli, che se ne valsero, in una sua Tragedia in terza rima, dedicata ad Ercole I. Duca di Ferrara. Ottaviano Afinari Conte di Camerano, una Tragedia fece col titolo di Tancredi pubblicatali nel 1588. Il Conte Pomponio Torelli ridusse in Tragedia pure il fatto di Tancredi , ed uscì nel 1508. Ridolfo Campeggi Conte di Dozza fece il simile, e su data alla luce nel 1614. Prima de' quali, cioè l' anno 1560, il nostro Razzi, Girolamo al secolo, alla Religione D. Silvano, diè fuori per le stampe de' Sermartelli la Gismonda sua parimente in Tragedia.

Nel Discorso della Poessa di Dante, Alessandro Sardo Ferrarese ragiona de' tre modi di dire, che ha la Lingua vulgare, conchiudendo, che, avvegnachè nel modo mezzano sieno quasi rutti i principi delle Novelle del Boccaccio, pure sono di elle alcune parti nell'alto, come le Orazioni di Tito, e di Gismonda.



Gior-

Giornata IV. Nov. 11. . . Alberto.

#### C A P. XXXV.

Appoiche io non mi fono incontrato a trovare documento, che dimonfri la verità dell'avvenimento, che qui finarra, mi contenterò io, almen per ora, di domandarlo Favola, qualmente lo addimanda Anton Francesco Grazzini dicendo sopra la correzione spesso per la correzione s

La Favola dell' Agnol Gabbriello
Tranfigurato nel Re delle Fate,
Con quello Alberto triflo, e trafurello,
Cb' a Vinegia ingannava le brigate,
Non frizza punto, perchè il bomo, e'l bello
Veniva intioquanto da quel
Cbe fiera il Confesso doma Elifetta

A quel condurre è cofa fredda , e pretta. Iacopo Gaddi però [1] ne fla dubbioso con dire: Utinam fimiles Fabulas , vel Historias plures descripfifes Boccaccius, & pauciores lascivas, parumque pias. Inter bas fecunda eiusdem diei continet quedam producentia scandalum ( boc verbo ad maiorem expressionem. uts liceat ) videlicet cum . . . Albertus persuadet Lisette Angelum eins amantem effe , verberaffe acriter , ac webementer Albertum, quod in sacra Emologesi reprebendifet ellam pulchritudine fua tumentem, butc delectationem afferre noctu decrevife. Levis videtur [ licet excusabile forsitan videatur alicui in ore insulfe vanissime, ac tantum non amentis femine ] conditio a Lisetta . . ( bec aliaque succedentia verba vin possum. Mm

<sup>1</sup> De Scriptor. nen Eccl, Tom. 1. pag 33.

referre ) nec pia sunt bee in fine fabule de Alberto feripta " Senza pro pianse i peccati commessi " Si enim elle vere luxiffet fine utilitate anime, quam infinita Dei misericordia elementer excepisset. Virosa videtur postrema clausula " Così piaccia a Dio, che a tutti gli altri posta intervenire, fi de inutile luctu peccatorum intelligatur; fi autem de fola pena infamie, vel corporis infligenda seclestissmis bypoeritis, qui variis speciebus, vel velis Christians persectionis callide tegunt clandestina., vel palliata acta nequissimi animi , potest tolerari , lices ego mentem, vel fenfum mitiorem in Christiano narrante laudarem.

Di doppio aggravio si duole, e con ragione, l'inclita Città di Venezia in questa Novella: il primo per le parole del Boccaccio: ricevitrice d' ogni bruttura, fulle quali poscia il Muzio scherzo nelle Battaglie Cap. XIV. in bialimo di Pietro Aretino: ed altrove per quelle lealed Viniziana. L' altro aggravio attefe le parole del Salviati, che corresse la stessa Novella: Ne' tempi adunque, che in Vinegia pure allora edificata. non era in guisa ricevuta la Cristiana Religione, che feacciata ne foße , per la più parte, quella de' fulfi Iddis .

Quanto al primo io offervo, che in tutte le Città grandi ficcome vi fono moltiffime cofe buone, cosi è

forza, che alcune altre vi fi trovino, per la moltitudine, e per la varietà del popolo, non buone, anzi cattive. Di Roma antica Tacito non ebbe difficoltà di scrivere , parlandone negli Annali al Lib. 15. Quo cunsta undique atrocia, aut pudenda confluent, celebranturque . Di modo che, per mio avviso, ciò in grandezza de' medefimi Luoghi ridonda. Gaspero Contareno così comincia il suo Libro I. de Manistratibus & Republica Venetorum: Sapenumero animadverti complures advenas, prudentes bomines, nec bonarum artium ignaros, quum primum Venetias veniffent, ac amplitudinem eius Urbis contemplats effent , adeo funt admiratione , & veluis flupore

quo-

quodam percilf, ut nibil mirandum magir, ant ilinfrius fe unquam vudife prafetulerint, at totus cris figuefication collenderini. Non tamen omnet admiratio evidem, ret captebat, nam 6c. aliot detinabat Urbis frequentia, 6c omnum propemodum geniam comentus, ac fi camando Orbis emporum Veneta Croitat effet. Circa alle altre lealtà Vinessana, noto et apure per Macrobio ne'Saturnali, della fedettà, e lealtà de' Servi parlando, che nel comandare Afinio Pollione a Padeva il tributo, flandoli ognuno nafeofo, non fi trovò quivi alcun fervo, ebe manifeltafes il fuo padrone, ne pure con promettergiffi in premio la libertà.

Quanto al fecondo aggravio aspre sono le riprenfioni di Monfig. Fontanini, che non compatifce la firana necessità, in cui era il Salviati di dovere di comando altrui dare al principio di questa Novella diverso senfo : e ciò fa il Fontanini nell' Eloquenza Italiana Classe VI. dell' ultima edizione a car. 568. in. questa guisa: Qui ci bisogna avvertire, che il Salviati nell' uscire della riga di Gramatista interpolando un. luogo della Novella II. Giornata IV. vi commise un eroffiffimo errore d' Istoria, facendo accudere certo particolare ne' tempi , come egli dice ( ma falfamente ) che in Vinepia, pure allora edificata, non era in guifa ricevuta la Cristiana Religione, che scacciata ne fosse per la più parte quella de' falfi Iddii. L' errore del Salviate è insopportabile, perchè nella Città di Venezia mai non\_ fu idolatria ( I ) effendo nata Cristiana , e da Cri-Mm 2 Stiani

<sup>2</sup> Di un simile aggravio parve ai Ferraresi , che restasse caricata la lor Gittà, quando da un dottissumo Scrittore per una svista venuesi a dire, che in un Mosaico della Chiesa Cattedrale di Ferrara si leggeva già

IL MILLE CENTO TREMPTA CINQVE NATO
TO QVESTO TEMPTO A TORI CONSECRATO.

dicendo veramente A ZORZI CONSECRATO, cioè a S. Giorgio protettore di quella Patria; onde l'eruditiffinio, e per quolte. Opere cognitiffimo Sig. Girolamo Basuffaldi la difefe con una sua Apologia.

### DELLA ILLUSTRAZIONE

Riani fondata almeno da cinque secoli dopo la venuta di Cristo.

E di vero vari fono, ed accreditati gli Scrittori d' Istoria, i quali chiamano Venezia, come Ferrara, di moderna origine, e nate perciò nella Legge di Cristo. Un simile anacronismo nota Servio sopra Virgilio nella Georg. IV. Rhefi Mavortia tellus, dicendo: Que tempore Orpheus fuit , Rhefus needum regnabat in Thracia. Trattandoli di Novelle, occorre l' esempio di Francesco Berni in un suo Capitolo, che principia: Io bo udito dir. ove all' età di Cefare Augusto affesta ( dice il Nisieli, Proginnasma VII. del Tomo primo ) due va-

ci , che fono Cristiano, e Frate.

In un Ragionamento, che fa Claudio d' Herberè con Alessandro degli Uberti nostro, si parla di questo Alberto del Boccaccio; ed occorre notare quelta volta per fempre a qualmente Alessandro degli Uberti che nel Ragionamento menzionato passa per Autore, sembra veramente non effer tale; posciache Alfonso Cambi Imporeuni scrivendo nel 1562. 11. Agosto di Napoli a. Luc' Antonio Ridolfi, così gli dice [ 1] Avendo letto il vostro bellissimo Dialogo, cognominato Aretefila, ba giudicato il Ragionamento avuto in Lione dall' Herbere. e dal nostro Uberti sopra il Boccaccio, e così le dichiarazioni, che vanno col Petrarca Stampato dal Rovillio nel 1558. oltre al Rimario, il quale come cosa vostra. pi è piaciuto dar fuori, effer pur fatiche voftre ; ma perebe in este il vostro nome non si legge, non voglia ora, fe voitre, o non voftre fono contraftare, bafta. abe a me sommamente piacciono. Or Luc' Antonio Ridolfi gli risponde con sua Lettera (2) e su questo propolito tace; lo che fa vedere, che folle vero . che il Ridolfi ne fosse Autore egli.

Matta-

g V. quefta lettera fampata in Lione dal Rovill. 1574. innanzi al anche quella è premessa alla suddetta edizione del Petrarca.

Mattapane. Il Sansovino nella Dichiarazione de' vocaboli, detti, e proverbi del Decamerone, scrive, che è monera antica di quattro soldi.

che è moneta antica di quattro foldi. (1)

Era . . . Alberto bell' uomo del corpo, e rebufio , e seundi in troppo bene le gambe in fu la prefione. Nelle Stanze della Beca da Dicomano, attribuite da. Benedetto Varchi nell' Ercolano a Luigi Pulci , ma che altri giudica con fondamento effere del Magnifico Lorenzo de' Medici:

Guardate ben , come 'n fulla perfona

Gli stanno ben le gambe, e pare un store Da fare altrui sollucherare il cuore.

Avea il Magninco lette, e silette quelle Novelle, meteccche nel Comento a' fuoi Sonetti, ficilie: Cbi bia letto il Boteaccio, nomo dotrifimo, e facondifimo, facilmente giudicherà fingolare, e folla il Mondo, non follamente giudicherà fingolare, e folla al Mondo, non follamente la invenzione, ma la copia, e la cloquenza fusi: e confiderando l'Opere fue del Decamerone per la diverfità della materia, ora grave, ora mediorre, ora bajor, e continenti tutte le perturbazioni; che agli nomini pofono accadere d'amore, e d'adio, timore, e figerazi, tante movo edinzie, e ingegni; e avendo ad cfyrimera tutte le nature, e pafficon degli nomini; che fi trovano al Mondo; fanza controverfia giudicherà, neffina Lingua meglio, che la mostra effere atta ad effrimera ce.



Gror-

<sup>2</sup> Una bella Serie di antichi matrapuni fi conferra dal nobil Uomo Sig. Ruggieri Soderini Patrizio Veneto, che comincia poco dope al 1200.

# Giornata IV. Nov. III. Tre Giovani.

## C A P. XXXVI.

A L parere di Iacopo Gaddi Scrittore etudito, ma di criticare vago, non fi a fe la prefente.

Novella è Favola, o pure liforia (1). Clinam fimiles Fabulas, vel Historias pluves descripsififes Boccaccius. Pofcia dà egli di quest' islessa l'appresso giudizio.

Succedens fabula trium foroum est dives inventionem, 6 casim curiosm contients, fed illus tres linearuder videntur, 6 impolita, qua statestatem afferumt ob iterata quadam verbu "11 quale d'una sua quanta ava più signiori, che li altri, che maschi, erano: delle quali te due nate ad un corpo erano ec. Impremediatus bec mutarem (si liceret mibi, qui dissipulus in multis essentiale si liceret mibi, qui dissipulus in multis essentiale, vel nimis repetita verba.: "11 quale avea numerosa, e bella signiolanza, in cui si contavano tre sorelle, sue delle quali nate ad ua "istesso patro, appena varcavano il terzo lustro - Paulo infra scribit " Etano i nomi delle due prime, " dell' una Ninetta, e dell' altra Maddalena; la-

<sup>1</sup> De Script. non Eccl. Tom. I. pzg. 9a. Jal nightiger, che î poc înannii i Gaddi del Beccarcio è nato quello abaglio incompatibile di Giulio Negri, che ferifie del Beccarcio felio: I taoren'i la fue helia ferituna d'a sera per Percentirei nilla Lingua Tefana un Bonedatis Bommatrii, nella Gerea, e Latina na Lengie Pillas di Teffanica; piochi il Gaddi vava detto precedentemente al luogo da noi viferito: Person ege brignise exenterma Baccarcium in has Prise (di Dante) com hant ferificiamies, set mibi affermanti espirante. Errefica Lingua Praceptor. Baccartii, VD Danti; flutififi. Baccard. de Bommatrie.

, terza era chiamata Bertella. Della Ninetta era un se giovane ec. chiamato Restagnone innamorato guann to ec. Forsitan arrideret magis periodus buiusmodi ! , Delle due gemelle I nomi erano Ninetta , e Mad-, dalena; la terza forella fi chiamava Bertella: un. " giovane detto Reitagnone gentiluomo ( avvegnache , povero fosse ) della Ninetta era innamorato quanto-21 più potea. Neque vero arrogantem, vel temerarium sudicent me quidam Boccaccii cultores. Cur enim mibi non liceat mutare pauca verba, non oris aurei [1] fed inelegantis ( ob cognomen ludo ) si licuit Scaligero tot excellentes, & abfolutos Latis Scriptores , ipfumque Horatium adeo elaboratum, & politum, & fere fingularem in prisca lyra Romana multis in locis reprebendere, atque mutare. Si licuit multis Aristotelem, Ciceronem, Homerum, Virgilium, Dantem, Petrarcham, Areoftum, Tafsum, aliosque reges in artibus, vel scientiis castigare, corrigere, carpere integris fere libris. Si licuit Christopboro Rufo, qui vix attigerat Aristotelem, in boc interpretando consummatissimis Philosophis exercitatissimisque interpretibus fuam anteferre fententiam , ac reiscere affertionem Simplicii Grammatici, Plutarchi. Ego autem. non reiscio, non contemno, fed amplector, in multis laudo , & suspicio Boccaccium duplici potissimum nomine , quod avo minus polito multum polierit, ac pene formarit eloquentiam Thuscia solutam, & in utraque Lingua condiderit opera plurima. Hac ex mea fententia scribo, qui curfim legi multas Decameronis partes &c.

Censurate avea in questa Novella alcune parole di Restagnone nel suo Galateo Mons, della Casa, al parete d'alcuni dotti il maggiore imitatore, che avesse il Boccaccio giammai, dicendo: Quello, ebe Restagnone sisse à sissi compagni, non sistete bane, y voi, se sente y vosse parole non mentono, perchè non si dee recare in

<sup>1</sup> Allude alle parole di Benvenuto da Imola, riferite di fopra Pir.

1. a catte 107. Hie fiquidem lobannes Boccarcius, berbus Buccar

## 282 DELLA ILLUSTRAZIONE

dubbio la fede altrui. Se non che uno degli annotatori di quell' Opera si sforzò con una sua nota di salvarne il Boccaccio; so che se a lui riuscisse, di altri,

e non mio ne sia il giudizio.

Sulle parole: ficcome noi veggiamo tutto il giorno avvenire, che quantunque le coss molto piacciano, avon-done soperacia copia rucrescono ec. Ma corì come la\_copia delle cosse genera s'assistio, coi l' estre dessistante megate, molispica l'appetio ec. Il Telto del Mannelli nota, che quella medesima sentenza la tocca l' Autore nel Filostros, dove Criscia dice a Troito:

Ed oltre a questo vo che tu riguardi A ciò, che quasti d'ogni cosa avvoine: Non è cosa si vil, pur ben si guardi, Che non si facci distar con pene; E quanto un più di postedrela ardi, Più tosto abominio nel cor ten' vene, Se larga podesta e di vederla Fatta ti sa, e ancro di tenerla.

E però è buon far caro di se; e onesta sa bella...

# Giornata IV. Nov. IV. Gerbino .

# C A P. XXXVII.

S Ulle parole ambigue di Iacopo Gaddi, che anche questo fatto posa efsere Favola, ovvero Isloria, noi riferiremo qui la fomiglianza del racconto del Boccaccio con quello di Gio: Antonio Summionte nel Libro II. dell' Isloria di Napoli. Dice adunque il Boccaccio.

Guglielmo, fecondo Re di Cicilia, come i Ciciliani vogliomo, ebbe due figliuoli, l'uno mafebio, e chiamato Ruggieri, e l'altro femmina, chiamata Goftanza. Il quale quale Ruggieri, anzi ele il sadre morendo, lasciò ta, sigliudo nominato Gerimo, il quale dal sino avolo con diligenza allevato, dicenne bellissimo giovane, e samoso in prodezza, e in coricsia. Nè solamente dentro a termini di Cicilia stette la sua fama racebissa, ma in, warse parii del Mondo sonando, in Barberia era chiarissima, la quale in ques tempi al Re di Cicilia tributa-ria era

Giufta il Summonte Lib, II. Guglielmo, fecondo Re di Sicilia, fia fatto prigione per una corgiura.
Intanto fu prefo Ruggiero iuo figliuolo, e prefo a
cavallo venne condotto per la Citta, e faltutato Re.
Quetti poficia ponendo il capo fiuor d'una finefiradella Torre, ove era, per veder coloro, che affediavano
il Palazzo, fu colpito d'una freccia in un occhio, la
cui ferita fi rende poi mortale per l'aggiunta di un
calcio datogli dal padre, nel tempo che dell'inaugurazione del figliuolo avea prefo gelofia; laonde fi nori
l'anno 1161. Pochi anni prima il Re Guglielno perdè la Città d' Africa in Barberia conquiftata già daRuggiero fuo padre.

Di quella Novella così ragiona lacopo Gaddi [1] parlando del Boccaccio: Dies quirre Fabula quarre, mobilifima ef, arque eurioja do insefinatum amorem. Gerbins, filsaque Regis Tunetani, quem unica fama. Gerbins, filsaque Regis Tunetani, quem unica fama. en unitum catenti indigloubilibus adferinxit eds afficiares Gerbins generofar, licet insufar, ob beroicum, intiffimunque facunus Regis Siciliae Guilelmi avi, qui Rege Tunetano, de inflitta urgente, ruptorem. fidei a Guilelmo firmata Gerbinum index fanguinis, exueus charitatem, condemnavit, multavoitque capite, paten aquiffimis coulis, aquaffimam necem adfricent, exueus charitatem, condemnavit, multavoitque capite paten equiffimi coulis, quam fidei, maoris faciente fe Regem cum fide, quam cum ficeeffore Regni optatif. Utimam Reges, Principefque omne buiufmodi exem-

De Script. uon Eccl. Tom. I. pag. 93.

## 284 DELLA ILLUSTRAZIONE

pla emulati fidem, & inflitiam feeptris, Regnifque, fapienter, atque conflanter anteferrent. Utinam finiles Fabulas, vol. Hisforias plures descripsifiet Boccaccius &c.

Giornata IV. Nov. V. 1 Fratelli di Lifabetta .

## C A P. XXXVIII.

Li Annali, e Memorie di S. Gimignano di Gio: Vincenzio Coppi, da cui io sperava alcun lume per ischiarire la Novella presente, ci danno sì, che Era tra l' altre Arti in S. Gimignano l' Arte della Lana, e se ne vedono chiare le disposizioni statutarie, ed in particolare al Lib. degli Statuti Rubr. 22. Rubr. 50. 53. 146. ed altrove; ma non ci additano quelle Famiglie di tal Terra, che andarono a mercanteggiare di Lana in Messina, come era d'uopo perchè io rintracciassi chi fossero i tre fratelli, che nascendo di padre di S. Gimignano, avevano un lor Fondaco in-Messina. La qual cosa eziandio per noi tacendosi , patfar fi vuole a dire, che nell' appresso guisa scrissero Deputati alla correzione del Decamerone, fopra quella Canzone, che al tempo che Filomena narrava si fatti avvenimenti, e che Giovanni Boccaccio gli scriveva, cantata era (1) cioè

Qual esso fu lo mal Cristiano, Che mi surò la grasta.

2) Di quelle Cantoni composte dai nostri ne abbiamo riscontro negli Scorici. Pino del 1390, in occasione che i Fiorentini cavalcarono a oste ad Aretao, riferisca Simone della Tosa, che su fatta una Cantone, il cui principio.

Di una più antica Canzone fatta da Tedaldo Elifei , e cantatafi in Cipri, ne fa racconto il nostro. Novellatore nella Giornata III. Nov. VII.

Ιm

Il principio di questa Canzonetta , come in que' tempi durava ancora una cotale affezione alle compofizioni Ciciliane ( che anche il Villans nella iftoria fece menzione di quella fatta per lo affedio di Meffina:

" Deh come egli è gran pietate, , Delle donne di Messina )

Profegue Giovanni Villani Lib. VII. cap. 68.

y Veggendole fcapigliate

Portare pietre, e calcina,

" Iddio li diè briga, e travaglia

" Chi Meffina vuol guaftare ec. Ripigliano i Dep. Or questo principio come nel XXVII. fi legge, e ne' migliori, cost crediamo, che debba flare . Negli altri fi legge altramenti, e non in tutti a un modo, che chi ha: Che mi furò il bafilico Salernetano : altri Il bafilico mio Seramentano, e pid se ne vide uno, che avea Bafilico Beneventano , forse perche questo è lodato in que' temps da Pietro Crescenzio [1]. Ma troppo lungo sarebbe notare sempre tutte le differenzie de' testi. Uno ce n' era molto diverso da tutti gli altri, e in questa parte solo, che avea Chi guasta l' altrui cose, fa villania. La qual Canzonetta va ancora attorno stampata fotto il nome di Lorenzo de Medici, e del Poliziano, e di altri Autori, fra le quali sicuramente ne sono delle più antiche, e come per molti sepni fi conosce, questa è una di quelle; ma è flampata tutta fcorretta e lacera, e non disposta nel sue debito ordine, e mancanvi affai verfi e parole. Ed è facile, che chi che fia, veduto narrarfi in quelta Ballata No 2

ne parla nel Lib. VI. dell' Agricoltura Cap. XVI. Il Salviati nel Lib. II. degli Avvertimenti fcrive , che Quel del LXXIII. moftrano Lib, It aggit avertument stave; we go me so a 111 my so per certi riscontri; che P Opera Latina fu fesita interno agli anni 1307, c che quandetè destata la Latina fi feste, il volgarizzamente non ha sembianza d'Opera più amira, che fi feste il Boccarcio. E discendendo a parlare delle copie di essa Opera scritte a mano, dice non fentirfi, che ve n' abbia altra ne fi corretta, nè così intera, come quella di Baccio Valori scritta fin l' anno 1445. da uno di S. Gimignano, che il Coppi chiama Lorenzo Beneventi, facendolo fent' altro di effa traduttore.

it medesimo accidente, o molto simile a questo della Novella: e da vantaggio trovandori Grassa e nota; e alire parole, e mosta Cicilians, come si può vedere; pensaste, che ella siuste quella, che intese sistemas, o vero
per la finistituative si la nosassi in margine del sino tiero;
Onde poi chi copiò da quel testo, la pigliasse come dello
Autore. Comunque, sa, abbiamo voluto darne questo poco
di lume, acciocchè non si creda, che non ci si sujil avvertito, ed anche pissa ciascumo serviris del guidizio
sino, dove non gli statistaccie ii nostro.

Il Redi nelle Annotazioni al Bacco in Tofcanaparlò così di quella Novella: La Engressara del Provenzali è cosa factilissa, che preudesse origine dellavoce Greca l'irre, ouso corpacciuto mentovuto da Atemeo, e da altri, dalla quale fente alcun dubbio derivò di vocabolo Ciciliano Grassa us'ato dal Boccaccio nella,

Novella della Ciciliana .

# Giornata IV. Nov. VI. L' Andreuola ama Gabriotto.

## C A P. XXXIX.

Ella Città di Berfita fu gid un gentil nomo chiamato Melfer Negro da Ponte Carrare [1] il quale, tra più altri figlinoli, una figlinola avez nominità Andreuola, giovane, e bella aljai, e finza marito i la qual per ventura d'un fiu vicino, che avez nome Gabriotto, è innamorò, nomo di bafracondizione, ma di laudevoli cossimi pieno, e della persona bello, e piacevole. E con l'opera, e con l'ainto della fante della casa operò tanto la giovane, bio del priorbiologia.

<sup>2.</sup> Nel Tom. I. delle mie Offervationi sopra i Sigilli ho satto vedere a car. 115. come deve qui dire da Ponte Carali.

briotto non solamente seppe se esser dalla Andreuola. amato, ma ancora in un bel giardino del padre di lei più e più volte a diletto dell' una parte, e dell' altra fu menato. Ed accioeche niuna cagione mai , fe non. morte, potesse questo lor dilettevele amor separare, marito, e moglie segretamente divennero. E così ec. avvenne, che alla giovane una notte, dormendo, parve in fogno vedere, se essere nel suo giardino con Gabriotto, e lui con grandissimo piacer di ciascuno tener nelle sue braccia: e mensreche così dimoravano, le pareva veder del corpo di lui uscire una cosa oscura, e terribile, la forma della quale essa non poteva conoscere; e parevale, che questa cosa prendesse Gabriotto, e mal grado di lei con maravigliofa forza gliele strappasse di braccio, e con esso ricoveraße fotterra, ne mai più potesse riveder ne l' uno, ne l' altro: di che assai dolore, ed inestimabile sentiva, e per quello si destò; e desta, comecbe lieta fosse veggendo, che non così era, come fognato avea, nondimeno l' entrò del sogno veduto paura. E per questo, volendo poi Gabriotto la seguente notte venir da lei, quanto pote s' ingegno di fare, che la fera non vi venisse: ma pure il suo voler vedendo, acciocche egli d' altro non\_ fospecciasse, la seguente notte nel suo giardino il ricevet-1e; ed avendo molte rose bianche, e vermiglie colte (perciocche la stapione era) con lui a piè d'una bellissima fontana, e chiara, che nel giardino era, a starsi fen' ando. E quivi dopo grande, ed affai lunga festa. insieme avuta, Gabriotto la domando, qual fosse la cagione, perchè la venuta gli avea il di dinanzi vietata. La giovane raccontandogli il sogno da lei la notte davanti veduto, e la suspezione presa di quello, gliele. contò. Gabriotto, udendo questo, fe ne rife, e diffe, che grande sciocchezza era porre ne' sogni alcuna fede, perciocche per soverchie di cibo, o per mancamento di quello avvenieno, ed effer tutti vani si vedeano ogni giorno. Ed appresso disse: Se io fossi volute andar dietro a' fopni, 10 non ce fares venuto, non tanto per lo tuo, quan-

to per uno, che io altresi questa notte pasata ne feci; il qual fu, che a me pareva effere in una bella, e dilettevol felva, e in quella andar cacciando, ed aver prefa una cavriuola tanto bella , e tanto pracevole, quanto alcuna altra fene vedeffe giammai; e pareami, che ella fosse più che la neve bianca, e in brieve spazio divenisse si mia dimestica, che punto da me non si partiva. Tuttavia a me pareva averla sì cara, che. accioccbe da me non si partisse, le mi pareva nella gola aver mello un collar d'oro, e quella con una catena d'ore tener con le mani . Ed appresso questo mi pareva , che riposandosi questa cavriuola una volta, e tenendomi il cupo in seno, uscisse [ non so di che parte ] una veltra nera, come carbone, affamata, e spaventevole molto nell'apparenza, e verso me se ne venise: alla quale niuna resistenza mi parea fare; perchè egli mi pareva, che ella mi metteffe il muso in seno nel sinistro lato, e quello tanto rodesse, che al cuor perveniva, il quale pareva, che ella mi strappaße per portarfel via: di che io fentiva sì fatto dolore, che il mio fonno si ruppe, e desto, subitamente con la mano corfi a cercarmi il lato, se niente v' avessi; ma mal non trovandomi, mi feci beffe di me stesso, che cercato vi avea. Ma che vuol questo perciò dire? De' così fatti, e de' più spaventevoli affai n' bo gid veduti, ne perciò cosa del mondo più, ne meno me n'è intervenuto: e perciò lasciagli andare, e pensiam di darci buon tempo. La giovane, per lo suo sogno assai spaventata, udendo questo, divenne troppo più: ma per non effer capione d' alcuno sconforto a Gabriotto, quanto più potè la sua paura nascose. E comechè con lui ec. si follazzaße, suspicando, e non suppiendo che, più che l'usato spesse volte il riguardava nel volto, e talvolta per lo giardin riguardava se alcuna cosa nera vedesse venir d'alcuna parte. Ed in tal maniera dimorando, Gabriotto gittato un gran fofpiro, l' abbracciò, e diffe: Oime, anima mia, aiutami, che io muoio. E così detto, ricadde in terra sopra l' erba del pratello. Il che veggendo

gendo la giovane, e lui caduto ritirandosi in grembo, quasi piangendo diffe . O Signor mio dolce, ob che ti fente su? Gabriotte non rispose, ma ansundo forte, e sudando tutto, dopo non guari spazio passo della presente vita. Quanto questo fojje grave, e noiose alla giovane, che più che fe l' amava, ciascuna sel dec poter pensare. Ella il pianse assai, ed assai volte in vano il chiamò. Ma posche pur s' accorfe, lus del sutto eller morto, avendolo per opni parte del corpo cercato, ed in ciafcuna trovandol freddo; non sappiendo che far, nè che dirfi , coi lagrimofa, come era, e piena d' angofcia, andò la fua. fante a chiamare, la quale de quetto amor consapevole era; e la sua miseria, e il suo dolore le dinostrò. E poiche miseramente insieme alquanto ebber pianto sopra il morto viso di Gabriotto, diffe la giovane alla fante : Posche Iddio m' ba tolto coffui , to non intendo de più flare in vita: ma primache io ad uccider mi venga, vorre' io, che noi prendessimo modo convenevole a fervare il mio onore, ed il segreto amor tra noi stato, che il corpo, del quale la graziofa anina s' è puriita, foffe feppellito. A cui la fante dife : Figliuola mia, non dir di volerti uccidere, perciccibe fe tu l' bai quì perduto, uccidendoti, anche nell' altro mondo il perderefti ; perciocchè iu n' andresti in inferno . ec. ma molto meglio è da confortarti, e pensar d' aiutare con orazioni, o con altro bene l' anima fua ec. Del feppellirlo è il modo presto qui in questo gsardino; il che niuna persona sapra giammai, perciocche niun sa, ch' egli mai ci venife: e se così non vucgli, mettiamlo qui suori det giardino, e lasciamlo stare; egli fara den attina. trovato, e portatone a casa sua, e fatto seppellire. da' fuoi parenti . La giovane , quantunque piena foffe d'amaritudine , e continuamente fiagnesse, pure ascoltava i configli della sua fante : e alla prima parte non accordatasi , rispose alla seconda , dicendo . Gid Dio non voglia, che così caro giovane, e cotanto da me amato, e mio marito, che io fofferi, che a guifa d'un cane

fia seppellito, o nella strada in terra lasciato. Egli ba avute le mie lagrime, e inquanto io potrò, avrd quelle de' suoi parenti: e gid per l' animo mi va quello, che noi abbiamo in ciò a fare. E prestamente per una pezza di drappo di seta, la quale aveva in un suo sorziere, la mandò : e venuta quella , in terra distesala . su il corpo di Gabriotto vi posero: e postagli la testa sopra. uno origliere, e con molte lagrime chiufigli gli occhi, e la bocca, e fattagli una ghirlanda di rose, e tutto delle rose, che colte avevano, empiutolo, disse alla fante: Di qui alla porta della sua casa ba poca via; e perciò tu, ed io, così come acconcio l' abbiamo, quivi il porteremo, e dinanzi ad essa il porremo. Egli non andra guari di tempo, che giorno fia, e sard ricolto: e comeche questo a' fuoi niuna confolazion fia, pure a me, nelle cui braccia egli è morto, sard un piacere. E così detto, da. capo con abbondantissime lagrime sopra il viso gli si gitto, e per lungo spazio pianse. La qual molto dalla fua fante follecitata, perciocche il giorno fene veniva, dirizzatasi, quello anello medesimo, col quale da Gabriotto era stata sposata, del dito suo trattosi, il mife nel dito di lui, con pianto dicendo: Caro mio fignore, se la tua anima ora le mie lagrime vede ec. ricevi benignamente l'ultimo dono di colei, la quale tu, vivendo, cotanto amasti. E questo detto, transortita addosso gli ricadde. E dopo alquanto risentita, e levatasi, con la fante insieme preso il drappo, sopra il quale il corpo giaceva, con quello del giardino uscirono, e verso la casa di lui si dirizzaro. E così andando, per caso avvenne, che dalla famiglia del Podestd , che per caso andava a. quell' ora per alcuno accidente, surono trovate, e prese col morto corpo. L' Andreuola, più di morte, che di vita disiderosa, conosciuta la famiglia della Signoria, françamente diffe: Io conosco chi voi siete, e so, che il volermi fuggire niente monterebbe: io son presta di venir con voi davanti alla Signoria, e, che ciò sia, di raccontar. le: ma niuno di voi sia ardito di toccarmi, se io obbediente

diente vi fono, ne da questo corpo alcuna cofa rimue. vere. fe da ne non vuole effere accufato. Perche, fenza eliere da alcun tocca , con tutto il corpo di Gabriotte n' andò in l'alagio. La qual cofa il Podestd sentendo, si levo, e lei nella camera avendo, di ciò, che intervenuto era, s' informò: e fatto da certi Medici riguardare, fe con veleno, o altramenti fosse flato il buono uomo uccifo, tutti affermarono del no, ma che alcuna pofta vicina al cuore gli s' era rotta, che affogato l' avea. Il quale ciò udendo, e sentendo costei in picciola cosa eller nocente, s' ingegnò di mostrar di donarle quello, che vender non le potea, e dife, dove ella a fuos piacere acconsentir si volese, la libererebbe. Ma non valendo quelle parole, oltre ad ogni convenevolezza volle ufar la forza. Ma l' Andreuola da sdegno accesa, e divenuta fortiffima, virilmente fi difefe, lui con villane parole, ed altiere ributiando indietro . Ma venuto il de chiaro, e queste cose essendo a Messer Negro contate . dolente a morse, con molti de' suoi amici a Palapio n' andò ; e quivi d' ogni cofa dal Podefid informato. dolendosi, domando, che la figliuola gli fosse renduta. Il l'odefid, volendosi prima accusare egli della forza, che fare le avea voluta, che epli da lei accufato fofe, lodando prima la giovane, e la fua coftanzia, per approvar quella, venne a dire ciò, che fatto avea. Per la qual cosa vedendola di tanta buona fermezza, sommo amore le avea posto, e dove a grado a lui, che suo padre era, e a lei fosse, non oftante che marito avesse avuto di bassa condizione, volentieri per sua donna la Spoferebbe. In questo sempo, che così costoro parlavano, l'Andreuola venne su cospetto del padre, e piangendo ela si gittò innunzi, e dise: Padre mio, io non credo, ch'e bifogni, che io la istoria del mio ardire, e della mia sciagura vi racconti, che son certa, the udita l' avete, e sapetela; e perció, quanto più posso umilmente, perdono vi domando del fallo mio, cioè d' avere senza voftra saputa , chi più mi piacque marito preso. E queste

dono non be domando, perche la vita me fia perdenata, ma per morire voftra figlinola, e non voftra nimica : e cois piangendo, gli cadde a' piedi. Meffer Negro, che antico era oramai, e uomo di natura benigno, ed amorequele, queste parole udendo, comincio a piagnere, e piangendo levo, la figliuola teneramente in pie, e diffe: Figliuola mia, io avret avuto molto più caro, che tu avessi avuto tal marito, quale a te secondo il parer mio fi convenia: o fe tu l' avevi tal preso, quale egli ti piacea, questo doveva anche a me piacere; ma l' averlo occultato, della tua poca fidanza mi fu dolere, ma più ancora vedendotel prima aver perduto, che io l'abbia faputo. Ma pur, poiche così e, quello, che to per contentarii, vivendo egli, volentieri gli aurei fatto, cioè onore, siccome a mio genero, facciaglist alla morte. E volto a' figlinoli , ed a' fuo' parents, comando loro, che le esequie s' apparecchiafsero a Gabriotto grandi , ed onorevoli. Eranvi in questo mezzo concorsi i parenti, e le parenti del giovane, che saputa avevano la novella, e quast donne, e 'uoniini quanti nella città n' erano. Perche pofto nel mezzo della corte il corpo sopra il drappo dell' Andreuola, e con tutte le sue rose, quivi non folamente da lei, e dalle parenti di lui fu pianto [1] me publicamente quasi da tutte le donne della città, e da affat uomini : e non a guisa di plebeio, ma di fignore tratto della corte publica sopra gli omeri de' più nobili cittadini, con grandissimo omore fu portato alla sepoltura. Quindi dopo alquanti di seguitando il Podesta quello, che addomandato avea, ragionandolo Meffer Negro alla figlinola , niuna cosa ne volle udire ; ma volendole in ciò compiacere il padre , in un Monistero affai famoso di fantità essa, e la sua fante Monache fi renderono, ed onestamente poi in quello per molto tempo viftero .

t Del pianto, che sopra i marti facevano principalmente le donne, ne ho io parlato, in una mia Lezione Accadenica inpresti tra gli Opuscoli, Filologici del Padre Calogera Tona XX. La Novella adunque dal nostro Boccaccio qui raccontata si rende vera per la testimonianza, pressi di me di molto peso, di uno Storico di Brecia accreditato, qual si è Essa Cavrinolo Girreconsulto, si quale sotto l'anno 1318, così istoricamente la va narrando (1)

Avvenne fra questo tempo, che l' Andriola figlia bellissima di Negro da Poncarale nostro Cittadino ardendo di vicendevole amore di un certo Gabriotto , perchè fu ritrovata portar altrove detto Gabriotto mortole a cafo in feno , presa da birri di Giovanni Acquabianca Vicario , fu menata a lui Giudice , come fe foffe flata rea dell' amante morto, e fu da lui finalmente chiefla di amorofo piacere : dalla qual difenefiiffina inginia provocato Negro , raccozzati insieme tutti i jarenti , e quelle dell' effessa Tribu, e gli amici, uffall it tublico Palazzo della Città credendo di trovarvi, e trovatolo di amazzarvi detto Giovanni . Ma essendo egli juggito da' tetti (benche Giovan Boccazio altrimenti feriva questo fatto ) tentò almeno di svaligiare i suoi arnesi: Al che veduto cercando d'ovviare gli altri Cittadini, gli dimandarono, che causa egli avelle di commettere tanto fallo. Intesa la causa, benche sor paresse efficacissima, per riverenzia di Roberto nondimeno fecero , che fi rimovesse non pur dal fatto , ma anco dalla Città . E perche talora non fullero stimati da Roberto consapevoli di tal rebellione, e affalimento, ragguagliatolo del fasso lo pregarono, che per sua solita giustizia, e prudenzia provvedesse a questo, e agli altri disordini, che potellero occorrere . Egli richiamato di subito Gio-Danni, ci mandò in suo loco Simon Tempesta uomo integerrimo .

Oo

Gior-

Delle Istorie Brefeisne Libri XII. satti volgari da D. Patrizio Spini Brasciano, impressi in Brescu nel 1585. Giornata IV. Nov. VII. La Simona Tasquino.

### XXXX.

All' eruditissimo Sig. Dottore Giovanni Targioni pubblico Professore nello Studio di nostra Patria vengo io opportunamente favorito del fuo giudicio intorno alla presente Novella; ed è, o che ella fia piuttosto favolosa che vera, o pure, che sia nelle fue circostanze molto alterata, e trassigurata; attesoche fra le tante spezie di falvia fino ad ora conosciute, niuna certamente ve ne ha, che fia velenofa ; quando anzi tuttequante vengono reputate da' Medici molto utili per la salute. La Scuola Salernitana: Salvia cum ruta fuciunt tibi pocula tuta.

Ed altrove :

Salvia fulvatrix, natura conciliatrix. Nè sussifie, secondo la sua opinione dottamente in una fua lettera spiegatami, che la Botta, od il Rospo, e fimile, ne' nostri paesi di clima non molto fervido abbia questa pestifera virtù di avvelenar talmente una pianta, che fregatesi uno ai denti le foglie di quella , debba immantenente morire. Ne pure può effere, che tra la peluria di quella salvia si dia un minutissimo infetto, che forza abbia di uccidere repentinamente. . Mi ha egli fatto a questo proposito vedere ciò, che ne dicono e Dioscoride, ed Avicenna fra gli antichi, tra' moderni il Sennerto, l' Ionftono, Aezio, il Rondelezio, Amato Lusitano, il Gesnero, l' Agricola, Santi Ardoino, e il Lemery.

E di vero se raccoglieremo, e confronteremo le istorie degli effetti nel corpo umano del veleno del Rospo

Rofpo lasciate a noi da sopraddetti, e da altri Autori; che niun di loro si sia fondato sopra un' esatta osservazione oculare il dedurremo dal vedere le relazioni loro copiate per lo piu da Dioscoride coll' aggiunta di qualche circostanza, che l' uno porta diversa da quella dell' altro, più, o meno grave, non capace però mai d' uccidere una persona istantaneamente. Si conosceinoltre, che effi non hanno avuto comodo di vedere co' propri occhi fimiglianti effetti, e che anzi fi fono fidati delle relazioni di persone rustiche, e idiote, di cui è proprio in materia di cose spaventevoli di tendere al mirabile con figurarfi elleno molte volte d' aver veduto quello, che in realtà veduto non hanno; tanto la paura fa travedere. Serva d' esempio quanto è stato creduto del Basilisco, de' Draghi, delle larve, e delle fantasme, e simili cose. Laddove quando gli Scrittori di medicina riportano di qualche veleno gli effetti veramente offervati, fono sempre uniformi, co costanti ; come per esempio nel descriverci gli esfetti del morfo del can rabbiofo tutti gli Autori convengono, riscontrando mirabilmente con ciò, che giornalmente fi offerva .

Tuttavolta, quantunque si reputi quessa narrazione del Boccaccio o nale sipegata, o alterata; certo è, che si avuta in concerto di vera da alcuni Medici, e principalmente da Antonio Mizaldo Monluciano, a cui molte Opere da Pasqual Gallo si aferivono, impresse dopo la metà del secolo decimosesto. Eggi lo racconta ful bel primo della Centuria primiera Memorabilium, sive Arcanorum ommis generis (1) in questaguis :

Næ illud in primis memorabile videtur, at fumme admirabile, quod a loanne Boccatio traditum eft de eo, qui dum in borto iuxta salvia fruticem cum amassa bilariter luderet, & dentes ac gingivas soltis eiussem...

1 impress. Colonia 1572.

confricaret, ex tempore mortuut corruit. Cum oero amafia veneficii arpuretur a ludice, & decerpto folio ex spfamet faloria, offenderes amafum boc modo, quo tune spfa, deterfit densibus & gingvoir obsilfe, obsit & silla; magna certe omnium admiratione. Unde ludex admous prudent, de faloria male fufricatur, cam radictiue extenper, & Vulcano committi suffit, ne altis fimiti effect to. In eam rem dum ab borts colono fedula navaretur opera, ecce buso pregrander, & luridus fub ea, qua maxime refici aiunt, flabulant apparatit, qui virofo batitu, & tabifica illuvie, pefilientique fairou totam plantam neficiestat. Quod animadoertes tille qui firifit:

Cur moriatur bomo cui falvia cresiit in borto? fiving deinceps cavere hinc prospicient, qui illotam & inexpiatam, seloviam temere olfaciumt, mandant, in sinu gestant, assianda bubula desigunt, coudimentis tossorum\_capumulorum (salviatam vocaut) passim initiatin, &, and nervoi nivet, soculis ac usculis assistatim imatare

permittunt ..

Riporta questa medesima istoria tenendola vera-Giovanni Schenkio a Graffenberg, che visse pure nel fecolo decimofesto, nelle sue Osfervazioni Mediche rare, nuove, e ammirabili [1] nel Libro VII. trattando de Rubetarum, fen Bufonum virulentia; e la esemplifica. con altra fimile istoria di due mercanti, che non dilungi da Tolofa ebbero una fiata fimil difgrazia mediante certe foglie di falvia, che effi pofero nel vino. La qua'e istoria colle stesse parole è riferira dal suo contemporaneo Ambrogio Pareo nel Lib. XX. delle fue Opere Cap. 24. cosi: Auditum babeo a viro fide digniffimo, extitife mercatores duos, qui non longe ab Urbe Tolosana interem dum pararetur prandium in hospitii hortum cum deambulandi causa soli diversissent, folia salvia legerunt, eaque illota, ut lecta fuerant, in vinum fuum merferunt. Nondum pranfi erant, cum illis repentina vertigine prebensis

<sup>1</sup> impress. Francof.

benfis totum diversorium susque deque verti visum est, tum obcecati in syncopen lapsi sunt obortis per intervalla convulsionibus interruptam . Caterum labris , linguaque nigricantibus balbutsebant , afpectu torvo , & borrido cum effrant vomitu, sudore frigido, mortis, que mox illis, in altum tumerem toto corpore sublatis contigit , tranuntio. Cum de veneno ipfis exbibito iustitie eius municipis custodibus iniecta effet suspicio , manus in bospitis dominum, omnesque convivas insecta funt. Quafisone babita, constanti & una voce finguli responderunt iifdem. mortuos illos cibatos, potionatofque, quibus & reliqui; boc uno excepto, quod falviam vino suo non affudissent . Quafitum ex Medico est num sulvia veneno infici posset. Responsum est, posse: sed in rem præsentem veniendum, ut innotesceret, num virulenta aliqua fera fuliva sua, & fanie venenata arbufculum afperfifet. Id levicule, & per coniecturam tantum pronuntiatum oculis verum compertum est. Subterraneum enim foramen ad eius radicem inventum est totum bufonibus differtum , qui instillata. aqua tepida illecti fidem fecerunt venenum a fe in plantam illam faliva, & urina illatum.

Se poi si diccise, che l'un de' due amanti softe morto di suo male, e che la seconda per solo dolore di quello; si potrebbe esemplificare col fatto poscia di Cammilla Scarampi moglie di Scarampa, che amando ardentemente il marito, inteso esfere a lui stato tagliato il capo, mort subitamente, nel modo che racconta nella, pientà, e Nobittà delle Donne Cristosano Bronzia,

Settim. II. a car. 89.

Sia però come esfer si vuose, se noi, quantunque alterato molto dalle circostante, creder vorremo vero il fatto dal Boccaccio descritto, io mi so a pensare, che potesse seguinto viveva Frate Guecio, cioà Arrigultanno 1235, quando viveva Frate Guecio, cioà Arrigultano Aphinetti, appellato Guecio Imbratta, giacchè il Boccaccio dice, che anche da lui furono i due miserabili amanti seppelliti, dallo Stramba, e dall' Assisticato, e da Guecio Imbratta di Carto del Car

ia , e dal Malagevole furono nella Chiefa di S. Paolo seppelliti , della quale peravventura erano popolani . Imperciocchè non dandosi allora sepoltura in sì satti Spedali, quale era l'appresso di S. Filippo, e portandosi anzi l'cadaveri alla Parrocchia, fotto di cui gli Spedali erano, non poteva fare altro, che procurare la sepoltura a quei meschini nella Parrocchiale di S. Paolo il prenominato Guccio Imbratta, Spedalingo allora dello Spedale detto de' Michi, o del Porcellana; il cui nome venuto è fino ai di nostri. Così fi legge all' Archivio Generale nel Protocollo dal 1324. di Ser Pepe di Nello da Monterinaldi : 1325. 17. Februar. Actum Florentie in populo S. Pauli in Hofpitali S. Filippi Gc. Lapus Vergadi de Navarra condit Testamentum, in quo relinquit diclo Hospitali, unde Frater Guccius Agbinetti, vocatus Frater Porcellana, Hofpitalarius dicti Hofpitalis S. Filippi positi in Via, & Populo S. Pauli, adit bereditatem. . Ove la buona memoria del Canonico Lorenzo Gherardini delle antiche ricordanze nostre raccoglitore studiofissimo, scrisse in uno Spoglio da lui fatto delle scritture di detto Archivio: Questo forso è quel Porco di Guccio Imbratta del Boccaccio. Fa menzione di questo Frate Guccio lo stesso Boccaccio anche nella Novella X. Giornata VI. così dicendo: Aveva Frate Cipolla un fuo fante, il quale alcuni chiamavano Guccio Balena, e altri Guccio Imbratta, e chi gli diceva. Guccio · Porco .

Per divifare con maggior puntualità il tempo di quefta fciagura, foi or fellione, che ella accadeffe verfo l'anno, come fi diffe 1325, una Domenica prima di alcun mefe; imperocché avendo la Simona dato avedere al pader fuo [ fon parole del Boccaccio] di volere andare una Domenica dopo manpiare alla perdonara a S. Gallo; fi ritra dalla Novella LXXV. di Franco Sacchetti, che la perdonanza ivi era le prime Domeniche di ciafcun mefe, per le parole, che appref-fo: Cbi è ufo a Eirenze fa, che ogni prima Domenica

dt

di mese si va a San Gallo e uomini, e donne in compaenia: e vanno lassù a diletto più, che a perdonanza: E perchè una nota ivi apposta soggiugne circa a S. Gallo: Era poco fuori della detta porta a man ritta; e poscia dicendo un altro moderno Scrittore [ 1 ] che ella eracold oltre, ov' è di presente la Madonna della Toffa; torna. bene lo stabilir ciò, non tanto col consultare il difegno, che del Borgo, delle Case, della Piazza, e del Convento di S. Gallo ci ha conservato nelle Pitture del Palazzo Vecchio Giorgio Vafari, come da' fuoi Ragionamenti di Pittura a 73. si ricava; ma quello, che. è più ficuro, colle vestigie patentissime, che se ne sono scoperte ora l' anno 1728. (2) facendosi da esse vedere . come prima, che per l'affedio del 1520, il Convento, e la Chiesa di S. Gallo fossero gettati al suolo, la Chiesa fi tornava a mandritta, ove fi ravvifa il vacuo delle fepolture; ed ivi presso era il Convento co' suoi sotterranei, edificato grandiosamente mediante la munificenza di Lorenzo de' Medici l' anno 1488. Quivi già lo Spedale era di S. Gallo, stato fondato per i pellegrini, e per i bastardi l' anno 1218. da Guidalotto dell' Orco, e da Bernardesca sua moglie, coll'antica Chiesa dal Beccaccio nella Novella presente accennata. A chi poi appartenesse un primo Conventino presso alla Chiesa di S. Gallo, vivente ancor S. Francesco, cioè sette anni prima della fondazione dello Spedale, lo riferifce Luca Vadingo in appresso (3) Franciscus vero quamprimum licuit per debiles vires inde recessit petiturus Florentium. Ut illue appulst, substitit in Xenodochio e regione Ecclefie S. Lucie fupra flumen Arnense : in quo etsam acceptus eff bospitio B. P. noster Dominicus quando venit Florentiam. In utriusque Hospitis memoriam supra portam illam, depictas fuille. imagines secundum eandem, qua tune usi cucullam, refert Marianus; & ad saa usque tempora conservatar. Mane Pp ...

<sup>1</sup> Francesco Cionacci nella Storiz della B. Umiliana det Gercht.

<sup>2</sup> Nel fare il nuovo fitadone, che conduce all' Arco trionfale.

<sup>3</sup> Wading Annal, Franc. pr. fub an. 1211.

ovo facto Civintena ingressia Francisca vorbam Dei andique constituentibur bominam turmir dissentantat . Accepit a seovini civibur, qui cum pro Viro admirabili siscipiebam, stospitolum insta Ecclessia S. Calli ad D. P. extra Civintena. Places suo babitu ilia vessioni, quiba precipuus toannes Parent ex oppido Carmignano mon longe a Lissonia cumulas Ge.

Alterum buic associavit Ioannem Bonellum Florentinum, quem ob præclaras animi dotes misst in Provinciam Narbonensem, seu ad Galloligures, ut illic saum.

diffeminaret Inftitutum Ge.

Aliur accessit bir Florentinis nomine Monaldut, quem probate ostruits virum vocat D. Bouwventura, 6 de quo sa legenda Gregorii Nom, juit fama clarur, 6 de slarior vita, cuiut virtut in bimilitate fundata, verationi frequenti adiuntla, sento patientie servabatur, Supradicto toawi Bonello datus est in socium ad Galloligurer.

Præter bos Iosephum Florentinum , Michaelem de, Albertis, atque alios multos, quorum nomina nesciuntur, consodales fecit. Ex bis plerique non contemnendis claruerunt prodigies . Requieverunt in primo illo Fratrum Cenobiolo iuxea Ecclesiam S. Galls, non fine populi veneratione; fed dum post multos annos exhumaretur Fratris Iofephi cadaver integrum, & illafum, fana etiam vefte moentum eft &c. Extraxerunt autem Florentini in borum memoriam egregium Sacellum, in quo Corpora bonorifice condiderunt prope dictam Ecclesium S. Galli, quod magna populi veneratione frequentabatur [ ciò, che fi feguiva a fare nel tempo del nostro avvenimento | donec circa aunum 1487. ipfam S. Galli Ecclesiam obtinuit Marianus auidam Augustinianus magnis nominis Predicator a Magnifico Domino Laurentio Medices, ut inxta eam fuis adificaret Cenobium. Totum dutem opus voluit prenominatus Dominus fuis absolvere expensis, & cum predictum Sacellum desienate architecture impedimento effet, dirimi fecit, elevatis inde prius Beatorum Reliquiis . Has ut fibi tribuerentur institerunt nostri , a multis iam annis translati in Civitatem : fed frustra renisente populo S. Galli, qui se bos thefauro privurs non permittebat . Promittebat tamen in. infa S. Galli Leclefia bonurificum fo extructurum fancties Viris maufoleum ; de quo construendo pompojo opere , & magnis sumptibut, dum longius consultaretur, secreto fublase funt reliquie , & alieno, fed ignote, fatte funt sures .

Veggio poi in un Libro delle Riformagioni, che l' anno 1294, a' 17, di Maggio lo Spedale di S. Gallo fu preso sotto la protezione del Comune di Firenze, e per lo primo anno ne fu data la cura all' Arte di Por S. Maria, per lo secondo anno all' Arte della Lana per lo terzo a quella del Cambio, pel susseguente a quella de' Medici, e Speziali, e pe'l quinto all' Arte de' Pellicciai : notizia , che l' Ammirato ci dà imperfetta fotto lo stesso anno nel Libro IV. delle sue Storie .

Porti in pace il lettore si lunga digreffione in grazia di chi non era informato di questi principi . E tornando alla Novella serva il notare, che lason de Nores biafima quivi il procedere severo dello Stramba uomo rustico, ed imprudente nel giudicare, e ciò nella Parte terza della fua Poetica,

Giornata IV. Now. VIII. Girolamo ama la Salvestra .

#### C A P. XXXXI.

El fatto maravigliofo della Novella prefente, che dal Boccaccio fi ferive avvenuto in tempi alquanto remoti , cioè a dire per relazione allora de' fuoi antichi , in persona di Girolanio di Lionardo Sighieri grandiffimo, e ricco mercatante Fiorentino, io Pp 2

non ho cofa, che somministi i necessari lumi; fuor folamente, che presso di noi furono nel fecolo precedente a quello del nostro. Novellatore alcuni dettili de Sighieri, abitanti nel Popolo di S. Pancrazio, ove avezano un lor Palagio; nominati principalmente negli spogli di Pier Antonio dell' Ancisa nell' Archivio Segreto di S. A. R. presso il Sig. Gio: Batista Dei Antiquario della medefima Altezza; della qual Faniglia alcuni eziandio matricolati si veggiono sotto le Arti nostre de' Mercatanti, e del Cambio.

Quanto poi al diríi dal noîtro Novellatore, che Girolamo vedrebbe in Parigi come gran parte della fun ricchezza si rrafficasse, io trovo, che nel 1363, nel Testamento, che sa qui tra noi [1] Giovannone di Nichele di questi sighieri, vi si nomianno alcuni loro effetti, che crano allora nel territorio di Carpentrasso in Provenza.

Fare del pruno un melarancio. Luogo è questo avuto in veduta da Gabbriello Simeoni, che nella primadelle sue Satire alla Bernesca, disse:

D' un melarancio fard fiseffo un prune; ficcome l'avea prefo. il nostro Boccaccio da Ser Brunetto Latini nel IV. del Pataffio; e questi avea voluto esprimere peravventura ciò, che appresso Ateneo el Lib. V. si legge: si sibilitate sisti di educira sara-esteini visylus; cioè Ex thymbra nemo quest consserve lanceam.



Gsor=

s Si trova quello tra le Scritture dello Spedale di S. Maria Nuova.

Giornata IV. Nov. IX. Messer Guiglielma Rossiglione.

#### C A P. XXXXII.

Per detto degli Scrittori, e principalmente di Francefico Sanfovino (ne' luoghi, ed Autori donde il Boccaccio ha tolto i nomi fuoi) e di Claudio Fouchet nelle Vire degli antichi Poeti Franzefi, non poetnodo il prefente avvenimento porre in dubbio, che fa feguito veramente; e venendoci altresì indicato il tempo, ed il luogo; dobbianno, per mio avvifor, rigettare il giudicio di Iafon de Nores, che addimanda quefla una ravola nella Parte I. della fua Poetica, e la propone per argomento di una Tragedia quanto fi voglia perfetta. Solo adelfo rimarrebbe ad averdi cettezza di alcune circultante accompagnanti, al quale oggetto non fembri grave, che noi ricchiamo nel raccontario ( attefa lavarieta degli Scrittori) più del confutor prolifi.

E per farmi dal nome, Guglielmo detto dal Boccaccio Guardafagno, nel Cod. 2004. della Libreria Vaticana, ove è la Vita fua, viene appellato Guillemr de Caepflaing, en el Codice 2006. in addimanda Guilelm de Caeleflaign. Tra le Rime Provenzali nella Libreria Medicco-Laurenziana, effendovi di lui una Canzone, e la Vita, vien detro Guillem de Caeleflaign, e Caffaing. Quindiè, che Gio: Mario Creicimbeni nel tradurdi nuovo le Vite de Poetri Provenzali di Giovanni di Nostradama, con llustrale, appella costui Guglielmo di Caeleflano, ed eccone la sua narrazione: Guglielmo di Caeleflano, coi eccone la sua narrazione: sua prime di Gaeleflano, coi detto perebi in fina giocentà era flato al fervizio d'un Gentiluomo di Caeleflano, quantamque eggi fosse sui della nobile, e anite Caeleflano, de' Servieri di Provenza, fu buon Poeta Provenzale e Effer.

Essendosi egli partito dal suo Padrone, ritirossi in Provenza, ove s' innamord d' una Dama di Marsiglia appellata Beringbiera del Baulzio, figliuola di Bertrando [1] in lode della quale fece alquante Canzoni in quella Lingua; ed ella immaginando di mantener lungamente questo amore, e maggiormente accrescerlo, per consiglio d' una certa vecchia strega, gli diede a mangiar certa erba. chiamata elleboro; della quale non sì tofto ebbe guftato, che incominciò a raggrinzar la faccia, come se avelle voluto ridere: il che veniva cagionato dal veleno della. mortifera erba, che certamente gli avrebbe data la morte, se un dotto Medico suo compagno, avendo ciò saputo, non l' avesse prontamente soccorso con un poderoso antidoto , col quale ben tosto il tolse d'ogni pericolo. Se ne andò quindi alla Dama di Rossiglione appellata Triclina Carbonella, Dama in quel tempo ornata d' ogni scienza, e d' ogni bella virtù, che era moglie di Raimondo di Seglians Signore di detto luogo: della quale non passò molto tempo, che divenne amante, e le fece una Canzone, indirizzandola nella finale a Raimondo suo marito, ebe era uomo ruvido, crudele, e superbo, e tutto dedito alle rapine: tale essendo stato il costume de' Poeti Provenzali d'indirizzare le Poesse ai mariti delle loro Dame; siccome si legge nella detta Canzone di questo

,, Sen Remond la grand bellefsa,

,, E lous bens qu' en ma Domna es,

,, Signor Ramondo la gran bellezza,

,, E lo ben, che in Madonna è, ,, M' banno ( fo ) lasciato, e preso.

Ora per conto di questa Canzone ella s'innamorò di lui; e talmeute l'amore penetrò innanzi nel cuere di lei, che riempie il marito di fosteto, e di gelosa: il quale esfendost assicurato di questa pratica, un giorno, che trovo

<sup>2</sup> v. quel, che per congettura si accennò di sopra di Beltramo di Rossiglione nella Giorn. III. Nov. IX.

folo Guglielmo in campagna, il pigliò pel collare, e gli cacciò la spada nel corpo fino all' elsa. Troncogli poscia il capo, e gli strappò il cuore dal pesso; e avendosegli portuti a cafa, fece apparecchiare il cuore in vivanda. ben delicara, e lo diede a mangiare alla moglie, alla. quale dappor domando, se la vivanda, che aveva mangiata, era flata buona; al che la Donna rispose : sì certamente, ella è stata la migliore, che io abbia mai mangiata a' miei giorni . Alle quali parole Raimondo cavando fuori la testa di Guglielmo, e tenendola per li capelli, a vifta di lei, replicà infuriato : ella è flata. delle interiora del tuo bersone. Riconobbe ben tostamente ella la tella, e tramorsì; ma poco appresso risornata in fe, dille piungendo al marito : la vivanda è flata così buona, che 10 non mangerà d' altra mai più; e ciò detto trafingendofi il delicato petta con un coltello, che teneva nafcotto fotto la veste, s' uccise. Il Mongco di Montemaggiore dice, che Guglielmo, d' nomo gagliardo, e valorofo, essendosi innamorato, divenne si stuvesatto, che si fece ammazzar da un Villan porco, e geloso. Il Monaco dell' Ifole d' oro , e il Sancesario banno lasciato feritto, che egli fu ammazzato a tradimento l' anno 1212. nel tempo, che Rasmondo Conte di Tolosa era perfeguitato da Papa Innocenzio, e dal Re di Francia . Il Petrarca ba fatto menzione di questo l'oeta nel quar-10 Caritolo del Trionfo d' Amore:

Le annotazioni poi, che il Crescimbeni appone alla

Vita narrata, fono le appresso:

Il Petrarca nel luogo citato dal Nostradama dice.

", Che per cantar ba'l fior de fuoi di scemo.

II. Vellusello, il quale chiana questo Poeta Guglichno Cabestein, che è lo stesso, che Cabestain, c. Cabestano, nella gostunza del fatto della morie di lui concorda col Nostradama; ma perchè varia in diversecose, e altre ne agginuge, però qui riferireno ciò, che dice:

dice : . Guglielmo Cabestein fu della Contrada di Rossglion, che confina con Catalogna, e con Narbona, molte nobile , gentile, e virtuofo Cavaliero. Amo Madonna. Sorismonda, forse Torrismonda [ il Nostradama la chiama Triclina | moglie di Raimondo da Castel Rossplion . nomo nobile, e ricco, ma fiero, e orgogliofo, e dispiacevole. Onde effendo Guglielmo dalla Donna molto amato, e avendo comodità alcuna volta di poter godere del loro amore, Guglielmo, che buon compositore di Rime volgari era, fece in lode di lei più Canzone, le quali furon. cagione, che Raimondo, come geloso, pigliasse della Donna, e di lui qualche sospetto; alla qual cosa avvertendo meglio, che per addietro fatto non aveva, fi fece del tuito certo. Onde trovato un di Guglielmo con poca. compagnia, e in luogo molto remoto, egli, che bene accompagnato era, lo affaltò, e ultimamente avendolo uccilo li traffe il cuore, e tagliolli la testa, portandone e l' uno, e l' altra feco a cafa, ove del cuore fece fare una vivanda alla Donna, che nulla di ciò sapeva; alla quale Raimondo, poiche mangiata la ebbe, domando se ella sapeva quello, che mangiato aveva; la Donna rispose di no; ma la vivanda esere stata molto buona... Alla quale Raimondo diffe quello, che ella mangiato aveva; e in sede di ciò le mostrò la testa di Guglielmo, la quale poiche la Donna ebbe riconosciuta, svani: ma ritornata in se, diffe al marito: La vivanda è stata tanto buona, che io non ne mangerò più d' altra; alle quali parole Raimondo corse per la spada, e volendola fulla testa ferire, ella si getto da un balcone, e in tal modo fini la vita. [ Il Nostradama dice, che s' uccife con un coltello . ] La novita di quella cofa fu, interamente intefa, sparsa subito per tutto Rosiglion, e Catalogna, tanto che il richiamo ne andò al Re di Aragona, che di Rosiglion era Signore, il quale venne a. Perpignano, e poi a Resiglion, e fatto venir davanti a lui Raimondo, lo fece imprigionare, e tutti i suoi Castelli spianare; e avendoli tolto ogni sua facoltà, fece Guglicimo, e la Donna dal natural ritrarre, e i lovo corps portare a Perpignano, deve jutto los far le ricche pompoje estegue, li sece porre davanti la Chiefa in una medelina molto superios Sepolura [1] je ordino per lo contado di Nosigione, ole tutti e Cavalieri, e le Gentildome venisfero ogni anno a far loro l'annuale; e Raimondo si morì in prissone.

Ma quelle variazioni, e giunte si egli, come il Gefualdo, che parimente le racconta, esponendo gli stessi versi del Petrarca, l' banno cavate, siccome se ne dichiarano, dal Boccaccio, il quale nel Decamerone Giorn. IV. Nov. IX. muta questa istoria; e siccome muta i nomi de ambedue gli uomini, chiamando il Poeta Guglielmo Guardastagno, e il marito Guglielmo Rossiglione, e suppone altrest, che il Poeta fosse Signor di Castella, quando per la sua povertà era costretto a servire; così dovremmo credere, che variasse anche il nome della Dama, e la qualità della morte di lei , e aggiungesse quel più , che nel Nostradama non fi legge; tanto maggiormente, che il Vellutello afferma, che il Boccaccio, per ornar la Favola, alcune cofe aggiunfe, ed altre muto; fe noi non avessimo vedute due Vite di questo Poeta manuscritte nella Eiblioteca Vaticana, l' una al Cod. 2204. car. 80. la quale concorda in tutto, e per tutto, juorche ne' nomi, con ciò, che narra il Boccaccio; e l' altra al Cod. 3207. [1] c. 21. la quale anch' effa concorda col Boccaccio, come la precedente, se non che vuole, che il marito accortosi degli amori della moglie, mandasse a chiamar Guglielmo, il quale venendo a lui, egli l' andò ad insonsrare suori della porta di Rossiglione, e quivi a tradimento l' uccise; e vi si dice di più, che i parenti de morti diedero 'l facco al Cafiello dell' uccifore.

Ne' nuovi Dialoghi de' Morti trasportati dal Franzese in Italiano dal Pazzaglia par. 1. dial. 4. si fa. Qq men-

s così il Boce, avvegnachè l' abbia tralafciato il Salviati. 2 altrove dicoso quelte Ausotarioni Cod. 3206. ma farà sell'uno, e sell'altro.

menzione dell' impazzimento di Gnglielmo di Cabeflaufuddetto, ma con molto forrio di ciò, che racconta il Koffradama, dicendofi, no cra un Doeta Provenzale, molto nel mon fecolo accreditato; cofà, che mi apportò motabil travuglio, perchè divenna internoglo d'una Dama, motabil travuglio, perchè divenna monoglo d'una Dama, motabil travuglio, perchè divenna monoglo d'una Dama, miei tanto diletto, che tennè non fossi o per fare di esta mi di atto di esta con la compazzione della mi fedelta della mia Mufa, mi dica una detestabil bevanda, che mi fece andare attorno lo fivirio, e mi por mon di stato di più comporre, Soggiungos poi, che porevano esserva da sona con con moro.

Finalmente della Vita di Meffer Gugielmo scritta in Provenzale nella Laurenziana (1) il racconto è l'ap-

preffo :

Guillem de Cabstaing.

Monfegnor Raimon de Ronfillion fo un valenz B. aifi com fabet . Et iac per moller madopna Margarida , la plus bella dopna com faubes en a gel temps , et la mais presiada de totz bon pretz, et de toutas valors, et de totas cortesia. Avenc si qe Guillem de Castaing qe fu fil dun baubre cavaliers del Castel de Castaing venc en la cort de monsegnor Raimon de Rosfillion, et fe presentet allui , se il plasia qe el for varlet de sa cort. Monsegnor Raimon qel vi bel ezavi-nenz, et li semblet de bona part, disli qe ben sos el vengutz, et que demores en fa cort. Aifi demoret con el, et faup fi tan gen captener , qe pauc et gran lamavon . Et saup tan ennatissar, que monsegnor Raimon volc que for denzel de madonpux Margharida sa molber. Ez en aif fo fait. Alone fes forzet Guillem de mais valer et en ditz et en fait . Mais en fi com fol avenir damer . vene campre vole affalir madompna Margarida de fon. affaut, et scalfola de pensamen tan le plasia lafar de G. el dich el femblante qe non fe poc tenir un dia, gel nol dixes. Aran di gatz Guillem. Suna dopna te fasia. fem-

a nel Banco XXXXI. C, XXXXII. pag. 50.

femblan damor, auxirialas tu amar? Guillem ge fe nera perceubutz le respondet tot franchamen. eieu madonpna; fol gel femblanz foffon vertadier. Per Saint Ioban fec la donpna, ben avetz respondut a pifa de pro; mas cras te volgl proar fe tu porai faber et conoisser de semblanz cal fon vertadier, o cal non. Cant Guillem ac entenduas las parolas, responli: Madonpua tot aifi con vos plariafia . Et comenset a pensar , et mantenant limoc amors esbaralla es lintret el cor tot de preon lo pensamen camors trames alfieus. De ienan fo del fervenz damor, et comences de trobar cobletas avinenz et gaias, et danzas et cantas davinens cantor era dafantz et plus a les per cue el cantava. Et amors que rende a fos fervens fos gafurdos, cas li ven a plafer, volc rendre de fon fervife lo grat. Vai destreguen la dompna tan greumen de penfamen damor et confire, qe iorn ni noic non podia paufar, pensan la valor es la proessa, ger en Guillem pausauda. et mella can a ondofamen. Un iorn avenc qe la dompna pres Guillem, el dis. G. eram digatz, es tu an cara au perceubutz de mos femblanz, fi fon verais o menfongiers. G. respon. Dompna sin vallia dieus, del ora en lai qe fus voltre servire, nom poc entrar el cor nul penfamen, ge non foffatz la mielz canc nafges, et lamais vertadiera ab diz et a semblanz . Atfo crei et creiras tota ma vida. Et la dopna respos. G. eu us des se deus men par, qe ia per me non feres galiatz, ne vostro vensamen non er enbada : Et tes lo braz et labrasetze doufamen inz en la zambra eu ill eron ambui affis , et las comenseron lor drudaria. Et duret non longamen, qe laufiniers cui dieus air , comenferon de samor parlar , ezanar devinan per las chansos qe G. sasia, disen gel sentendia en madonpha Margarida. Tan anneron difen. et ius et sus , cal aurella de monsegnor Raimon venc . Adone li faup trop mal, et trop greu tratz. pero ca perdre li avinia son compagnon qe tant amava, es plus de lonta de sa molber. Un sorn avenc qe Guillem era anat a sparvier ab un escuier solamen . Et monsegnor R. le Qq 2 fet z

fetz demander on era. Et un valletz le dis canatz era a sparvier. Et sel gel sabia li dis en aital encontrada. Mantenent fe vai armar darmas celadas , et fi fec a. menar fon destrier. Et apres tot fol fon chamin vas sella part, ou Guillem era annat, tan chavalget ge troverlo. Cant G. lo vi venut fi fendonet merveilba . et zantoft li vene mals pensamens. Et il vene alencontra.. Et il dis: fenber, ben fiau vos vengutz. comes ai fols? Monfengnor Raimon respondet . G. gar vos vauc geren per folazarmi a vos. Et avetz nientz pres. O seu fengner non gaire, carai pauc trobat. Et qi paue trobar non pot gai penre, so sabetz vos, si çol proverbi ditz. Laiffen eimais a gest parlamen eftar des monfegnor Raimon. Et digatz moi ver per la fe gen devetz de tot miso qe us volras demandar. Per deu senher ditz G. Saiso es da dir, beus diras. Non voill gim metatz nul escondit. So dis monsenbor Raimon. Mas tot enteramen me diret daiso que us demandrai. Senber pois que us platz demandatzmi, fo dis G. fi vos dirai lo ver. Et monsenbor Raimon demandet Guillem. Si dieus et fos vos vallia avetz dopna per cui cantatz, ni per cui amor vos destringna? Guillem respon. Seigner et con canteria famor nom destrigna? Sapebatz de ver, monsegnor, camor ma tot en son poder. R. respon, ben o voill creire, gestiers non po gratz tan gen chantar. Mas saber woill fi a vos platz, digatz qi es vostra donna. At seguier per Dieu. G. Garatz gim demandatz, fier raifons con deia descelar samor, vos me digatz qe fabes qen Bernard del ventendorn dis

Duna ren ma onda mos fenz Canc unils bom mon iois non enquis Qen voolentier non len mentis Qan non par bons enfenamenz Anz es follia er enfanza Oni damor a benenanza Qun vol fon cor ad omes defeobrir Se no len pod, o valer, o fervir.

Mon-

Monsegner Raimon respon. Eu vos plevis queus en val rai a mon poder, tan li poc dir R. qe G. li dis . Senber attan sapetate que am la feror de madonna Margarida, vojira molber. Et euig en aver cambi damor. Ar ou fabetz, eus prec qe men valbatz, o qe si vals no men tengatz dampnage . Prenez man et fes fet R. geu vos sur eus pleves, quus en valras tot mon poder et aifs len fianset. Et gant lac fiansat li dis . R. eu voill eanam in qua las car pro pes de qu. Et us en prec fetz G. per dien. Et en aifi prenneron lor cami vas lo chaftet de liet. Et gan foron al chastel, si foron ben acuilliz per En Robert de tarascon, gera maritz de madompna Agnes, la seror de madompna Margarida, et de madopna Agnes autresi. Et monsegnor R. pres madopna Agnes per la man, et menala en chambra, et si saseton sobra lo lieg. Et monsegnor R. dis . Aram di gatz cognada fe qem devetz , amatz vos per amor. Ezella dis oe senber. Et cui fetz el. A gest no us die ieu ges . Et ge vos narro manzan , ala fin tant la preget, gella des camava Guillem de Cabstaing . A gest dis ella perze gella vezia Guillem manritz et pensan. Et sabia ben com el amava sa seror ; don ella secemia que R. non crezes mal de Guillem. Das fo at R. gran legressa. A gesta rason dis la dompna a son marit. El marit le respondet ge ben avia fatz. Et det li parola, gella popes far o dir tot zo ge fos es campamen de G. Et la dopna ben o fetz. Qella apella G. ding fa chambra tot fol, et flet con el tant qe R. cuidet ae degues aver della plazer damor, et tot azo li plazia; et comenset a pensar, qe so qe le fo dig del, non era ver. Et qe van dizen, la dompna et Guillem effiron de chambra, et fo aparelliat lo sopar, et soperon con gran legressa. Et pois so par fet la dompna aparelliar lo lieg dels dos, prop de luis de sa chambra, et tant seron qu duna semblanza qe dautra la dompna et Guillem , qe R. crezia qe G. iagues con ella. Et la doman disnaron al eastel con gran legressa. et pois disnar sempartiron con bel conmat , et vengueron a Rossillio. Et fi tost com R. poc, se parti de Guillem, et vune sen assa molber, et content li 20 quius viss de Co. e si afroro. De 20 ac la dompna gran trisfessi, touta la mong. Et la deman mandet per G. et si lo reccup mal. Ezapellet lo salt et traitor. Et G. si clamet mercé sicon bom qe non aviacolpa dasso qual a casso mono. Et la dompna mandet per su serve per clla; et sap ben, qe G. non avia colpa. Et perço de dompna si dis, el comandet qui deguer sa una chanson, esta dompna si dis, el comandet qui deguer sa una chanson, esta qual el mostre que non amer autra dopna; mar clla. Don el sez a respenda chasson qui si mar clla.

Li doutz confire qem don amors foven.

Dompnan fai dir de voi mant verf plagen.

Penfan remire vostre cors car et gen.

Cus eu defire mais qieu non fatz parven.

Es se tot me des lei.

De vot ges non annei.

Qa des vas fo plei.
Per francha benvolbenza.
Dompna cui beutat genza.
Mantas avetz oblic mei.
Qeu laur vor et mercei.

Et gant R. de Rossilion aus lite chanson que G. sonis facha de sin solher, don los fetz venir u parlamen alsi
fora del chassel. Se talletsi la testa, se mesta en nua.
carrarrol, et trasii lo cor del corr, et mesto con la testa.
Et annesse na chassilie. Et sel to cor raussir; et angular
ala tausa ala molher, et setz lui mangiar ante sapuda ese que tau maniar. Re se levet su; et dis ala molher,
que so quel avoia maniat era lo cor d'En G. de Cabssain;
que mossire il at ses, et demandel si ser a csa son a.
maniar. Et ella auzi zo qui demandava, et vi et cono
la testa d'En Guillem. Ella si responder, et dissi, que la
austre son et abortos que inausi autre maniare ni
autre bevret nol terriam subor dela boccha que cor d'En
G. si avoia lasta. Et R. si cortz sobre cola spassa. E
ella li sug a laic dun balcon sur, et essonologas so col-

Ai gest mal fo sabutz per tota Catalogna, et per totas las terras del Ket d'Aragon, et per lo Kes Anfos, et per atot los barons de las encontradas. Gran trefiesa fo et grans dolors dela mort d'En Guillem et dela dompna, qui fi laidamenz los avia mort R. Et iofteronfi le paren d En Guillem, et dela dompna, et tuit li cortes chavaliers dai gella encontrada. Et tuit cil qi eron amador, et guerriren K. a foc et asano. El Reis Anfos d'Aragon venc en a gella en contrada, gant saup la mort dela dompna et del chavalier. Et pres K. et des fetzli lo chastels et las terras. Et fetz G. et la dopna metre en un monimen. denan luis delagleisa a Perpignat en un borc qe en plan de Rossillion, et de Sardogna lo cals borc es del Reis d'Aragon. Et fo sazos que tuit le cavalier de Rossillion et de Sardogna, et di Cofolen, et de Riuples, et de Peiralaide, & de Narbones lor fazian chascun annoal. Et tuit li fin amadors et las finas amaressas pregaven Dieus per la lor armas. Et aifi lo pres lo Rei d'Aragon R. et deseritetlo, el fet morir en la prison. Et det totas las soas possession als parens den G. et als parens dela. dompna, ge mori per el. El bore en lo cal foron seppellity G. et la dopna a nom Perpignac.

Ma per non tralasciar cosa, che fisquardi il tempo infiene, ed il satto, mi piace di riferire per ultimo ciò,
che si legge nell' Opera ben tata, nominata da noi in
altro luogo, intitolata: Recueil de l' Origine de laLangue & Poeste François, Ryme, & Romani. A Pari
1581. 4. par Mamert Patisson Imprimeur du Rey, au

logis de Robert Estienne.

Quivi adunque alla pag. 124. così si legge: Le Chastelain de Coury. XVII.

Apres les chansons de Monséigneur Gues Brulez, surveyent les chansons du Chasselann de Couci: daquet une honne chronique que f ay, porte ce terméguage.

30 u temps que le Roy Philippes regnoit, & le Roy Richart d'Angletere vivous; il y avont en Verman
30 dois un autre moult gentil, gaillard, & preux Cheva
31 les les recommendes de la commence de

, lier fut moult amoureux d' une Dame du pais, qui " estoit femme du seigneur de Faiel. Moult orent de ,, poine & travail pour leurs amours, ce Chastelain de , Couci, & la dame de Faiel: fi comme l' bistoire le , raconte qui parle de lor vie : dont il y a Romans 39 propre. Or advint que quand les voyages d'outre , mer fe firent , dont il est parlé cy dellus , que les ,, Roys de France & d' Angleterre y furent , ce Chaffelain ,, de Couci y fut, pource qu' il exercitoit volontiers les 9, armes. La Dame de Faiel quand elle sceut qu' il s' en ,, devoit aller , fift un lags de soye moult bel, & bien fait, ,, & y avoit de ses cheveux ouvrez parmi la soye : dont , l'ocuvre sembloit moult belle & riche, dont il lioit un 2, bourrelet moult riche par deffus son beaume: & avoit , longs pendans par derriere, a gros boutons de perles . , Le Chastelain alla outre mer a gran regret de laisjer sa 39 dame par deça. Quand il fut outre mer, il fit mo ult , de Chevaleries ; car il estoit vaillant Chevalier, & avoit ;, grant joye que on rapportast par deça nouvelles de ses , faits, à fin que sa dame y prist plaisir. Si advint qu' , d un fiege, que les Chrestiens tenogens devant Sarrafins 29 oultre mer, ce Chastelain sut feru d'un quarel au costé , bien avant; du quel coup il luy convint mourir . Si 3, avoit a fu mort mout grant regret d fa dame ; e pource ,, appella un sien Escuyer, e luy dit : Je te prie que quand 39 je feray mort, que tu prennes mon coeur, & le mete en ,, tal maniere, que tu le puisse porter en France à ma , Dame de Faiel, & l'envelope de ce longes icy : & luy " bailla le las que la dame avoit fait de ses cheveux, & ,, un petit efcriniet où il avoit plusieurs anelez & diamans, 2) que la dame luy avoit donnez : qu'il pourtoit tous jours , avant luy, pour l'amour & sopravvenance d'elle. Quand ,, le Chevalier fut mort , ainsi le fit l'escuyer : & prest , l'escriniet, & luy ouvrit le corps, & prift le coeur, & ,, sala & consit bien en bonnes espices, & mit en l'escri-, niet avec le las de fes cheveux, & plusieurs anelez & , diamans que la dame luy avoit donnez, & avecques une , letre

, letre moult piteuses, que le Chastelain avoit escrites a , sa mort & signees de sa main . Quand l' Escuyer fue ,, returné en France, il vent vers le lieu où la Dame de-, mouroit : & se bouta en un bois pres de ce lieu : & luy " me saduint tellement , qu' il jut veu du feigneur de Faiel ,, a tout deux fes privez en ce bois, & trouva cet escuyer? ,, auquel il voult covrir sus en despit de son maistre, qu' ,, il basoit plus que nul bomme du monde. L'escuser sus ,, cria merci : & le Chevalier luy dit : Ou je te occiray, 29 ou tu me diras ou est le Chastelain . L' escuyer luy dit , », qu' il estoit trespasté: & pour ce qu' il ne l' en voulois ,, croire, & avoit cest escuyer pour de mourir, il luy mon-39 ftra l'escriniet pour l'en faire certain . Le seigneur de , Faiel prist l'escriniet & donna congé a l'escuyer. Ce ,, feigneur vint a fon queux, et luy dit qu' il mit ce coeur ,, en fi bonne maniere, et l'apareillasse en telle confiture, », que on en peut bien manger. Le queux le fit; et fit " d'autre viande toute pareille, & mit en bonne charpen-» te en un plat; & en fut la dame fervie au difner : & 3) le seigneur mangeoit d' une autre viande qui luy ressem-, bloit : & ainsi mangea la dame le coeur du Chaftelain , son ami. Quand elle ot mangié , le seigneur luy de " manda: Dame, avez vous mange bonne viande? & elle > luy respondit, qu'elle l'avoit mangee bonne: il luy dit: , Pour cela vous l' ay-ie fait apareiller, car c'est une , viande que vous avez molt aimee. La Dame qui jamais ,, ne pensajt que ce fut, n' en dit plus rien. Et le fei-,, gneur luy dit de rechef : Scavez que vous avez mangé? ,, & elle respondi, que non: & il lug dit adonc, Or sa-, chiez que vous avez mangé le coeur du Chastelain de ", Coucy. Quant elle ot ce, si fut en grand pensee pour , la souvenance qu'elle eut de son anu: maisencores ne ,, peut elle croire cefte cofe, jufques a ce que le feigneur , lui bailla l' escriniet , et dans l'escrin , elle les conneut : ,, fi commença lire les lettres , quant elle congneut fon figne manuel et les enseignes. Adonc commença fort a chanser, et avoir couleur : et puis commença forment a pen-. , fer .

, fer. Quand elle ot penfe, elle dit a fon feigneur: Il , of vray que ceste viande ay-ie moult aimee; et cros , qu' il foit mort, dont est domage comme du plus loyal , Chevalier du monde. Vous m' avez, fait manger son 33 coeur set est la derniere viande que je mangeray on ques : 39 ne onques je ne mangé point de si noble, ne de si gentil. » Si n' est pas raifon que apres si gentil viande, je en an dove metre autre defus; et vous sure par ma foy, que n jamais je n' en mangeray d' autre apres ceste cy. La Dame leva du difner, et s'en alla en fu cambre, faifant moult grant douleur : et plus avoit de douleur qu' » elle n' en monstroit la chere. Et en celle douleur, a , grands regrets et complaintes de la mort de son ami, 3) fina fa vie, et mourut. De cefte chofe fut le seigneur n de Faiel corroucé, mais il n'y peut mettre remede ne bom-, me, ne femme du monde. Cette chose fut sceve par n tout le pais , et en ot grant guerre le seigneur de Faiel, , aux amis de la femme : tant qu' il convint que la. o chose fut rapaisee du Roy et des Barons du pais . Ains finerent les amours du Chastelains de Couci, et de la Dame de Faiel. J' eusse peu mettre la mesme bisloire en autre langage : mais j' ay penfé, que pour plus grande authorité, il falloit seulement copier ce, que j' avois trouvé de ces amours estranges et merveilleuses . Jehan de Nostredame qui a escrit des poetes Provençaux, fait ce mesine conte de Tricline Carbonelle femme de Raymond de Silbans seigneur de Rousillion, amie de Guillem de Cabestan poete Provençal. Et Bocace en dit presque autant de la femme du Conte de Kouffillon en la IX. Nouvelle de la 1111 journee de son livre appelé Decameron. Toutefris je vous puis affeurer, que ceste bistoire est dans une bonne chronique qui m' appartient , escrite avant CC. ans. Tant y a que les amours du Chastelain de Couci, font remarquees anciennement, pour grander, et penibles : ainfi que dit l' autheur incertain d'une chanfon commencant

Le Chastelain de Couci ama tant

Qu' ains por amer nus riens ot dolor (1) graindre Porce seras ma complainte en son chant.

& Eustaces li l'eintres, se plaignant a sa Dame, die que Triftan, le Chaflelain, & Blondiaux, n' aimerent on ques de telle maniere. De forte que par ces tesmoignages , on peut estimer ma Chronique veritable en cest endroit . Maistre François de l Alouete, qui a bien curieusement escrit l' Histoire des seigneurs de Couci, ne fait en son liure des nobles, aucune mention de ce Regnunt, de ses amours, ne de l'estud poetic d' aucun seigneur de Couci: Et dit feulement que Raoul I. du nom , feigneur de Couci, mourut bien agé outre mer: ayant efté tué à la prise d' Ascalon, l' an MCXCI. Et son corps apporté pour enterrer en l'Abbaie de Forsni. Que Enguerran fils de ce Raoul mourut l' an. MCCXL. en la cité de Sur, agé de LXX. ans : & ayant demouré dix en Surie, son fils fit apporter son corps en France enterrer en l' Abbaie de Long-pont. Que Raoul II. accompagna butre mer Saint Louis, & fut tue a la Maffourre, avec Robert Conte d' Artois, frere du dit Roy, l' an MCCXLIX. Et son corps d la poursuitte d' Enguerran son frere & beritier, apporté enterrer en l' Abbaie de Sant Martin de Laon. J' ay autrefois estimé que cestus-ey sut l'autheur des chansons, que j' ay veues escrites avec celles du Roy de Navarre, apres celles de Gaces Brulez, comme ayant vefcu en meime tenibs. Mais ma Chronique semble monstrer, que ce Regnant done elle purle, fut Raoul I. seigneur de Couci; le sang du quel est bunffé d'amour, ne le garda d'avoir en sa. Vieillesse les passions d'un jeune comme. La I. de ses chanfons commençant,

Abi amours com dure de partie.

descouvre fon voyage : difant ,

Se mes corps va servir nostre Seigneur, Mes cuers remaint (2) du tout en sa baillie, Rt 2

t de grandist. 2 remanes.

Por li m'em voir soupinant em Surie.

II III. couple de la I. chansson mossifier qu'il a vosciu depuis la prise de Guy Rey de Jeruslione, & de la croixe e of a dire, depuis l'an MCLXXXVII. cat id it present de Jesus Christ, quand il su mort en la croix, que sur content de Jesus consideration de la communement pris paur s'urer, contre ce que pluseur ont opinion: distant, que le nom des Tures commença quant et la sequentie des Obomans. Ce qui est seus car plur de CCC. ans devant, les Tures espoent eur pris - Par la II. chansson, le Christian se plaint eur de ce declarer son amour, a csuse de la gent mauparliere.

Mais bone dame doit savoir Connoisance et merci avoir.

Par la III. il la soubaitte avoir nuc entre ses bras, avant qu' aller outre mer. Par la IIII. il dit:

Cet donn' est pas courtois, qu' on trop delaie: Si s' en esmaie et plaint cil qui attend. Un petit bien vault mieux si diex me voie,

Qu' a un ami lenfisit conriossement: Que cent greigneur qu' on fast ennuiaument. [1] Car qui le sien donne recrosaument,

Son gré en pert et se couste ensement, Comme set cil qui bonnement employe. Il y a apparence que su dame ne luy sut tousjours esuel-

le: car il dit en la XV. chanson,
Par Dieu amoure pries m'est a consuiurier
Le grant Soulas et la grant compaignie,
Et le deduit que me souloit monstrer



Giern.

1 ennuyeufrment.

Giornata IV. Nov. X. La Moglie di un Medico.

### C A P. XXXXIII.

THe Mazzeo, e Matteo sia presso di noi l' istesso nome, fi vede chiaro ( per tralasciar varj esempi) nelle Scritture, che oggi fi trovano concernenti la Chiefa di S. Matteo di Pifa; laonde non fembra, che noi dobbiamo su questo, come sopra una cosa nota, esser prolissi. Ciò supposto, da Scipione Mazzella Napolerano abbiame noi contezza ( 1 ) che diede già ornamento alla Città di Salerno per la Medicina Matteo Silvatico, detto da lui Silvazio; il quale ad istanza del Re Ruberto, vale a dire tra l' anno 1309, e il 1342, scriffe le Pandette della Medicina (2) . Di costui così Pasquale Gallo (3) Matthaus Sylvaticus [ Mantuanus per errore, che vien commesso altresi da Pietro Castellano nelle Vite de' Medici illustri, e poscia da altri ) feripsit ad Robertum. Sicilia Regem Librum Pandectarum Medicina ex omnibus antiquorum Libris collectum, qui omnia Medicine fimplicia pharmaca secundum ordinem alphabete describit, & vires explicat, ac innumera vocabula declarat; idque in variis Linguis, Latina, Graca, Arabica, & vulgo ufitatis apud pharmacopolas vominibus. Opus impressum eft Ven. anno 1489. ex emendatione Matthai Loreti Brixienfis, & Taurini apud Antonium Ranotum in fol. anno 1526. Claruit anno 1220. Di costui Pellegrino Antonio Orlandi

<sup>2</sup> Nella Descrizione del Regno di Napoli, e precisamente della Provincia del Princip citra.

<sup>2</sup> Ne parls l'estuditiffiano Sig, Giacinto Gimma nell' Idea dell' Isla. d'Ital. Letter.

<sup>3</sup> In Bibliotheca Medica.

nell' Origine della Stampa: Silvaticus Mattheus Medicus Mantuanus floruit anno 1336. Opus , quod Pandellas Medicine inscripfit, five Historia omnium rerum. naturalium, & plantarum, ordine alphabetico edita, cura Angeli Catonis de Benevento Philosophi, & Medici, Roberto Regi Sicilia inscripta anno 1336. Impressa Neapoli 1474. die prima Aprilis fol. Bononia 1474. per Baltaffar. Azzoguedi fol. Hoc Opus etiam fub also titulo ex post impressum fuit boc modo . Liber Pandectarum. Medicina ad Robertum Sicilia Repem, ex omnibus untiquorum Libris collectus, quo omnia Medicina Simplicia. pharmaca secundum ordinem alphabeti describit, & vires explicat, idque variis Linguis, Latina, Graca, Arabica, & vulgo ufitatis apud pharmacopolas nomenclaturis, ex emendatione Matthia Moreti Brixiensis . . . . 1474. per Magistrum Io: Vurster de Kampidona, charact. nitidiffimo, magnum volumen. Ven. 1478. per Martinum. Saracenum fol. & sterum ibid. 1488. per eundem, ibid. 1480. per Io; de Colonia. Lugduni 1478. per Martinum Hufz, & Soc. fol. Ven. 1498. apud Offav. Scotum fol. Il Toppi finalmente nella Biblioteca Napoletana così di esto Autore : Matteo Silvatico di Salerno, Medico famoso, ha dato in luce Pandetta Medicina Gr. Lugduni apud Hugonem a Porta 1547. in fogl.

Or pongo io qui all'élame le parole del nostro Boccaccio, assinchè altri veggia se del suddetto si possia intendere, per quel riscontro, che permesso è dopo tanti secoli il sante, cio, che di Maestro Mazzeo egli racconta. Antora non è gran tempo [ciò torna a pennello, giacchè claruit anno 1320-] che in Salerno su un grandissimo Macco in Ciringa se Medico sono se con ciringa se Medico mossi e la sulla se della sulla Montagna, il quale già ultima vecchiezza venuto, avvendo press per moglie una bella, e genitle giovane della sua Città ec. Tanto più che, dovendo darsi alla parola Mantuanu un' origine, mi cade in mente, che e la sossi peravventura Mattheur Montanus, Mazeo della Montagna. Sopta di che altri sia giune.

Per altro, o fosse moglie di questo Matteo, che noi sospettiamo, o pur d' un altro, quella, di cui qui si ragiona, risguarda il fatto nella Novella contenuto ciò, che da fenno, e fuor del cafo di favoleggiare. scrive il Boccaccio stesso nel suo Laberinto d' Amoredell' edizione de' Giunti da me citata, a car. 44. cost delle Donne: Quante gld su per le sommité delle case, de palagi, e delle torre andate sono, e vanno, da loro amanti chiamate, o aspettate? Quante gid presumettero, e presumono tutto 'l giorno , o davanti agli occhi de' mariti fotto le ceste, o nelle arche gli amanti nascondere ?

Circa poi a Messer Ricciardo di Chinzica, si toccò alcuna cosa di sopra nella Giorn. II. Nov. X.

Era costui chiamato. Ruggieri da Ieroli ( che io flava in qualche dubbio, che fosse da Eboli Terra proffima a Salerno. ) di nazion nobile ec. Presso a queste. parole fa una nota marginale Amaretto Mannelli, e nel farla ci dà notizia di un modo di dire de' fuoi tempi, del quale siamo noi, per quanto mi sembra, all' olcuro. Dice adunque: Or ledati fieno i bendoni di San Gallo, che coflei pur non prefe il peggio, come L'altre fi dice, che fanno. E fto jo pensando se quefo fia detto da cuffie, od altre portature da teffa., che si vedessero stese per bucato soventemente allo Spedale di S. Gallo, da noi di fopra descritto; o sivvero dall' infule di qualche immagine di S. Gallo ivi dipinta. Malfi. Amalfi, Città Arcivescovale discosta da Sa-

lerno quindici miglia.

Ne feste guare, che e' fu addormentato. Dante. Inferno VIII.

Ma ei non flette ld con effi guari, Che ciascun dentro a pruova si ricorse. Maeltro , val qui Padron di bottega.



# Giornata V. Now. I. Cimone .

### C A P. XXXXIV.

A quali antiche Horic de' Cipriani traeffe Giovanni Boccaccio la prefente avventura, a membra ignoto, nè fo trovarne lume alcuno in Filippo Beroaldo famolo, che due fecoli, e mezzo Iono la traduffe, portandola in Latino, merecché legul egli e parole fielle del Boccaccio, qualora mofitr di approvarla per cavata dagli Annali di Cipro: In qua, fienti prifiti Cipriorum amalibus praditum ell, fuit olim Ariafippus. Solo mi vado lo rammentando l'agevoleta, con che Giovanni potette vederle, dacchè ebbe firetta aderenza col Re di Cipri Ugone IV. fatto Senatore di Roma da Papa Innocenzio VI. e che laício totalmente il Regno, e la vita l'anno 1360. e mi fovviene, che fecondo Efchine nella decima Piffola, Cimone Atenieferapi Califione fancilula ful fiune Scamadro.

Checché sa dell' averla egli tolta più da uno, che da un altro ssorio, o Poeta, ravvis Udeno Nisseli, che l'avvenimento sa in Teocrito. Udiamole pertanto ne' suoi Proginnassimi Poetici Volume I. cos parlante del Boccaccio [1] Fra le sue immortalate Novelle, at cui paralello non possono venire le Favole di Luciano, di Apuleio, di Petronio, e spandemente di niuno Mitologista antico, o moderno, una ve ne ba sopra Cimomo Cipriano; il quale di 20sto, e intronato, e stolia, per virità d'Amore divien tutto il contrario. Nellapersona viriali sul minore. Gipriano e in convenimente sistemi persona di colpini si veggono mirabilmente rispetti e despressa si convenimento, o maturali in Amore. Opera da fare supire l'arte amatoria di Ovidio, e 'l Convito amoroso di Platoma.

z Proginu. 15. pag. 63. deli' impress. del 1620.

Ma conciossieche alcuni Cimoni più assai bestioni di questo del Boccaccio, ardifcono di calunniar si grande Scriitore, che abbia contr' al verisimile trasformato uno, di Tersite st prefto in Ulife; convien mostrare, che siccome gli allocchi, i barbagianni, e simili uccellacci notturni ricevono abbagliamento, e stupidezza dal Sole, così gl' ignoranti non potendo ben penetrar l'acutezza, e la profondita di un tanto ingegno, rimangono del tutto confusi, e mentecatti. Di che autorità, di che fama sia il Boc-caccio in queste Novelle, domandianne al Compilator de' Proverbj Greci, e Latini, il quale, benche dedito, ed efercitato in gravissimi studi, contuttociò lesse, c onoro della sua testimonianza il presente successo di Cimone in questo Proverbio , Amor docet musicam , dicendo appunto così , Amor è taciturno reddit loquacu-.. lum, è verecundo, supidoque, comem, as blandum, ,, e negligente diligentem . Extat in banc fententiam " non illepida fabella Boccatii de Cimone; qui taclus 39 amore puelle, ne poffet ut rusticus fastidiri omni liten rarum ac morum genere femet expolivit Gc.

Ma ritornando al pretermesso discorso, è da sapere, che questa Novella già da Teocrito abbozzata, viendal Boccaccio con infinita maestría perfezionata. Perocchè appo il Greco l'oeta s' introduce un l'aftore tanto grossolano, e si nuovo squasimodeo, che i suoi buoi, e i suot castroni l' arebbon potuto tenere a squola di costumi umani ec. Il Cimone del nostro incomparabile Novellatore non per isfrenamento di luffuria, no per fodducimento d' amore infame , ne affezionato a persona nefanda , ma ferito di nobilissimo ardore d' una pulzella per nascita. e bellezza, e onesta, molto commendabile, tutto quanto si trasmuta in meglio, inalzato a gran cose per istinto, e potenza d' Amore; il quale o per favole, o per istorie, o per rapion fisica si può sempremai provare, che abbia occulta, e soprannatural forza in noi.

L' Autore de' Poeti Siciliani Bucolici Lib. I. a. 343. dice, effer grande l'onore, che ne rifulta a Tco-

Teocrito, nel potersi annoverare tra tanti suoi generosi feguaci il Boccaccio. E comecchè egli dubitaffe in prima se il nostro Boccaccio avesse potuto leggere l' Opere di Teocrito, convien supporre, che egli si disingannasse dipoi sapendo, che egli stette in Napoli, e che, fecondo altri, paísò in Sicilia, quando che fosse, ove fi favellava il Greco Idioma. Così il chiarissimo Monfaucone nel Diar. Ital. Cap. xv. In Calabria enim, & in aliis Neapolitani Regni regionibus, atque in Sicilia, ad proxima usque sacula Graca Lingua obtinuit, ut non plebeio folum ufu, fed etiam Ecclesiastico, in officies suis Graca Lingua frequentaretur, donec Sixti IV. suffit, ac decreto, omnibus ut Latine persolverent officia provisum. eft. Veggasi il dottissimo Sig. Giovanni Lami De Michaele Glyca Difert. pag. 2. E quello, che è più, difingannato fi fara il fopraddetto dal trovare, che il Boccaccio, non che in Sicilia, in Firenze diede forte mano al Greco idioma, e nell' impossessariene egli stesso, e nel renderne gli Autori comuni alla sua Patria.

Prima però di passare a toccare di Teocrito, mi piace di fermatmi qui fulle parole del Boccaccio: Vide fopra il verde prato dormire una bellissima giovane con vestimento indosso tanto sottile , ec. e senti destarsi un pensiero, il quale nella materiale, e groffa mente gle rapionava, coftei effere la più bella cofa, che giammat per alcuno vivente veduta fosse ec. e parendogli oltremodo più bella, che l' altre femmine per addietro da lui vedute, dubitava non foffe alcuna Dea; e fare confronto coll' espressione dell' Epistola VII. del Libro primo delle Epitole Greche, e Latine di Aristeneto, narrante di una femmina at bagno, in cui elucebat ex denfa nigraque. coma collum album, ac rubicunda gena, pulcri uterque per se colores, sed splendidiores ec. Cupidines testor, ni prius ean vidissem, credidissem videre me unam è famosis Nereisin. Ma ora venghiamo a Teocrito.

L' Idillio di Teocrito, da cui fembra presa la prefente Istoria, è il vigesimoquarto nella versione d' Andrea Divo di Capodiftria [1] e al in quella pofleriore del celebre Anton Maria Salvini : in altra però è il ventuneimo. In fomma è quello, che s' initiola il Bi-folchetto, graziolo in vero, e tenero, e leggiadro quanto qualifia altro.

Dacché per confestimento degli uomini favi tra' più testuali Traduttori de' Greci Potei si pone Anton Maria Salvini, io credo, che servità all'effetto di sa vedere il Boccaccio imitatore di Teocrito, il riportar ch' io sarò a confront alcun passo dell' Autor nostro, e della Tradutione Salviniana: Nel rozzo petto, nel quale per mille ammaesframenti non era alcuna impressone di cittadimesso possere pouta entrare. Il Salvini:

Non imparai batiar villano,
Ma premer so sol cittadine labbra.
L' Autore nostro: Non solamente la rozza voce,
rustica in convenevole, e cittadina ridusse, ma di canto
divenne magliro, e di sono. Il Salvini:

E dalla bocca mi scorreva voce D' un siale di mele assai più dolce; Soave la maniera del mio canto O suoni la siringa, o pur col stauto

Parli, o con canna, ovvoer colla traversa.

Or la presente si è la seconda delle Novelle, che del Boccaccio tradusse il Beroaldo accennata di fopra a car. 203. ed impresa coll' altra in Parigi nel 1499.

Mythica bistoria in Latinum e vernaculo fermone conversa.

Cyprut infula est, quondam novem Regnorum seder, Oppidst mobilemt inclyin, G agrorum secunitate multi infularum posservam est presentate in qua, secui present presentate in multiput produtum est, seut olim Aristipput bomo baud dubie nobississimus, Se omnum popularium longe locupleissimus; poteratque & esse, & dici merito smit, niss etu.

<sup>1</sup> Quella versione è certamente di qualche rarità a trevarsi.

felicitatem unica in re fortuna obnubilasset. Namque inter complufeulos filtos unus illi erat, qui procesitate flature, & eximia tottus corporis pulcbritudine reliquos omnes adolescentes longe anteibat; verum insanus, & vecors, cui Galeso nomen inditum a parentibus fuerat : sed quia neque doffrina preceptoris, neque caltigationibus patris, neque solertia educatorts litteras, aut bonos mores unquam percipere potuerat, eratque voce absona, lingua infacunda, moribus belluinis magis quam bumanis preditus , Indibrie causa ab omnibus Cymon nuncupabatur. quo nomine Lingua Cypria Bestius fignificatur . Cum pater filis vecordiam egerrime ferret, videretque illius spem omnem effe penitus deploratam; ne presentario quotidie dolore afficeretur . Cymonem amandatum villicari subet , & procul a rebus urbanis enm villiconibus exercere agricolatione : aue res Comoni fuit perquam iucunda, utpote bomini minime politico, amantique magis mores rusticanos quam civiles. Is ergo dum res villaticas curat, & in prediis colendis opera plurimum studiique confumit , forte die quadam. accidit, ut bara postmeridiana folus obeundus paternos apros unico tantum scipione comitatus ingrederetur, nemus pusillum quidem, fed quod in illis regionibus amenissimum foret: G tunc sum effet menfis Majus, vernaque temperies, frondibus vestitiffinum vifebatur. Cum. effic ociose inambularet Cymon, fortuna duce, pedetentim intrat pratulum perquam exigunm, quod procerissima arbores undique sepiebant; in cuius angulo fons lympidis aquis frigidifque fpettabilis fcaturiebat; iuxta quem via det supra virentes berbas puellam dormientem perfecta. formofitate conspicuam; que veste adeo tenui aique pellucida erat induta, ut nibil pene nivei coloris tegeretur. Infen cincturam velabatur linteo candidiffimo tenniffimoque. Prope cam ancille due etiam pedissequus unus pariter fomnum capiebant. Hanc ube conspicatus est Cymon non. aliter , quam fe nullam unquam prius feminam vidiffet , attonitus bafit, & baculo innixus, nulla edita voce, etiam atque eliam multeris faciem contemplatur, & mirabundus eris

bili :

oris lineamenta folertissime rimatur . Inde panlatim in. rudi pettore crassifque precordiis; intra qua nullum politica urbanitutis Destigium per mille antebac documenta venetrare potuerat, exorta eft nova cogitatio, que in\_ animo alioquin pingas incultoque discurrens, sie ratiocinabatur : nibil inter mortales bac formofitate puellari visum effe formofius. Cepit dein luculente semine cmnem babitudinem diligenter explorare, & particulation fingillasimque decorissima membra laudare. Capillos imprimis flavos admirari, quos aurei coloris effe cenfebat. Idem laudare frontem, nasum, os, cervicem, brachia, pettus. repenteque ex rusticano, & agricola, factus arbiter, & fpectator elegantiffimus formarum, vebementer concupiscebat vifere oculos, quos illa somno marcenses, ae languidos babebat occlusos: quos Cymon, ut contneri poset, sepius voluit puellam expergefacere; fed cum pulcherrima, ac venustiffima supra reliquas omnes mulieres, quas ullo tempore conspexisfet , fibi bideretur , vereri capit ne una foret e numero Dearum: neque erat tam bebeti, obtusoque ingenio, quindisudicaret divina mortalibus, celeftia terrenis venerabiliora effe debere. ideoque feipfum cobibens prestolabatur ut suapte spoute puella expergisceretur. Et quamvis ista cunctatio nimis longa effe videresur; tamen infolita voluplate pellectus, & Spectaculo novo captus, illine abire non poterat. Spettante itaque Cymone, & bac fpettandi voluptate perfruente, post intervallum non modicum expergifeitur puella, cur Iphigenia nomen parentes indiderant : que sublato capite, patefactis oculis conspicata Camonem bacillo innixum ante fe ipfam consistentem vebementer admiratur, enmque bis verbis affatur. Quid tu, Cymon, id bore per boc nemus inquiris? Frat Camon Capris fere emnibus cognitus, partim fua fatua simplicitate, partim nobilitate, divitisfque paternis, qui ad Ipbigenia verba mbil respondens, oculos figit in oculis puella, cosque obtutu inconvenienti contuetur, existimans ex illorum fulpore manare suavitatem exuperantissimum . que ipfius anemum afficeret in experta voluptate, gaudioque incredi-

bili: quod cum virgo animadverteret, vereri cepit ne ille obtutus inconveniens, & immobilis mores hominis incultos. & inciviles excitaret ad aliquod moliendum, quod in fuum ipfius dedecut redundaret; quocirca excitatis pedifequis fostinanter exsurgens : vale , inquit , o Cymon ; & abit , Ad bac subject Cymon: ego vero, puella, te libentissime. comitabor. Iphigenia, quamvis illius comitatum atque commertium afpernaretur, tamen hominem ab fe abisere non quivit . donec ad virginis fores perventum foret . Polt bee Cymon domum paternam repetens obstinate affirmat fe nolle amplius villicari, & vitam rufticam culpans incipit urbanam amplexari. Hoc patri reliquisque propinquis molestum effe copit , qui tamen tantiffer exfpectandum. elle constituunt, donec intelligant causam tam repentine in bominem mutationis. Cum staque intra Cymonis precordia, intra que nulle doffrine litteraque ullo unquam\_ tempore penetraverant , Cupidinis fugitta penetraffet , cum Iphigenia pulchritudine captus mores repente mutajet, non parva admiratione parentem, suosque ounes necessarios affecit. Primum petet a patre, ut vestitu non minus nitido quam fraires, vefitatur; quo facillime impetrato vitam ducere parat cum politicis adolescentibus. Singula diligenter inquirere, & studiose rimari, que amatoribus conveniant. Idem, cunclis vebementer admirantibus, intra brevissimum temporis intervallum non folum litteras didicit elementarias, sed inter philosophos excellentissimos extitit. Caufa vero tantarum rerum folus erat amor Ipbigenia, quo duce non folum lingua besitantiam emendavit. & vocem ex aspera ac fusca claram suavemque effecit, sed etiam musica disciplina factus est peritissimus; idem equitandi doctiffimus; in re militari folertiffimus; in. maritimis terrellribufque expeditionibus experientiffimus exiflere , breviterque , ne particulatim virtutes eius enumerem. intra quadriennium iuvenis evasit indolis probatissima, ita ut modestior, elegantior, pluribusque animi dotibus decoratus quam omnes alii Cyprii adolescentes existimaretur . Quid ergo de Amore predicabimus ? Quibus preconiis Ame-

Amorem extollemus? Equidem cum in animam Camonis generofissimam fidera natalicia virtutes egregias infudifjent , fortuna invida vinculis illas firmiffimis vinxerat , incluseratque intra precordia, ut nullo pacto emergere. posent, & fefe oftentare : folus Amor nodos illos diffolvit, refregitque, utpote ipfa fortuna valentior, atque potentior . quique ingenia fopita atque marcescentia excitare subinde consueverit; eaque tenebris involuta crassioribus suaviter in lucem lucidifimam educere. & mebercule, cupido sepissime folet ax locis tenebricofis extrabere spiritus generofos, & in loca illustrissima suo fulgore perducere. Igitur cum Cymon amore Iphigenia exeftuans, nonnunquam, prout suvenes amorabundi facere consueverunt, a recto aquoque discederet nibilominus Ariftigus aquo animo cuncta ferebat in filio, quem videbat propter amorem ex vervece & rufticano factum effe politicum & urbanum . quin etiam. illum nonnunquam bortabatur, ut omnibus suis cupiditatibus obsequeretur . Ceterum Comon, qui vero nomine Galesus dicebatur, reminiscens se ab Iphigenia Cymonem quasi nomine contumeliofo fuiffe nuncupatum, banc notam tollere, ac maculam abolere constituit . Et cum flagrantissimas Amoris uredines cuperet emoderari, frequenter Cypfeum appellat Iphigenia patrem, ut fibt filiam despondeat. Ille vero afferere fe eam iampridem despondiffe Pafimundæ iuveni inter Rhodios iuvenes generofissimo; neque datam. fidem vellem prevaricari. lamque appetebat tempus pa-Carum nuptiarum, iam Sponfut Sponfam miferat accerfitum. Tunc bec fecum Cymon: Iam tempus inflat, quo tibi, Iphigenia, demonstrem, quanto te amore complector, quanto ini desiderio estuem: iu me boninen ex bruto fecifti; tu me politicum reddidifti . quod fi mibi Dir concesserint, ut ego to uxore pottar, tuoque suavissimo contubernio fruar , nihil vereor quin Deo fim futurus quamfimillimus, & profecto aut moriar, aut poffidebo te coningem . Hac fecum ratiocinatus aliquot amicorum nebils genere nates furtim convocat, cum quibus cuntta communicat, & auid fiere vellet oftendet . mox clanculo navigium ornat :

rebufque omnibus instruit ad pugnam navalem accommodatis: quibus adamuffim perfettis, navem conscendit, & ventis vela committit prestolaturus in mari navigium. quo Iphigenia ad maritum in insulam Rhodon transportare debebat. Iam sponsa pater bonorifice, atque bospitaliter acceperat Rhodios homines missos a sponso; iam nova. nupta navem ingressa maritimum iter capessebat, & Rbo. dum versus proram velaque flexerant. Ecce Cymon, qui ad boc vipilanter excubaverat, die proximo appreditur navem Iphigenia suo navigio ad preliandum ornaisssimo : G in puppi stans ferociter in eos inclamat, qui sponsam comitabantur : fate , viri , vela colligite , aut omnes naufragio occumbite. Adversarii Cymonis iam ffrinxerant gladios, seque nautico certamini properabant. quo animadverso Cymon manum ferream, quem arpagonem vocitant, in\_ puppim Rhodiorum strenue iniicit, navemque remorans navigio suo rostrato arttissime connettit. mox leonis iubati instar non expectato sociorum auxilio solus Rhodiorum navem insiliens cuncta perturbat , & Amore vires suggerente, firicio mucrone in medios bostes viriliter incurfat: & cum binc unus, inde alter, mox plures vulnerarentur, Rhodii fuis viribus diffidentes cum neque repugnare, neque effugere possent, sese Cymoni dediderunt ; qui deditos sic affatur. Rhodis bomines, neque prade cupiditas, neque ullum in vos odium mibi persuasit, ut ex Cypro discedens, vos in mediis fluctibus inermes , ipse armatus aggrederer; fed res illa, que me ad boc impulit ; que a me amplistima existimatur ; quam acquisiviße opera precium effe censeo; ea a vobis facillime, & cum pacificatione concedi potest; ea autem est Iphigenia, qua mibi nibil est neque carius, neque incundius; quam cum ego a parentibus amice, & comiter impetrare non potuissem, Amor me coegit, ut a vobis bostiliter, & armatus auferrem : deftinavi ipfe mecum succedere vicarius muners Pasimunda, & agere Iphigenia maritum : proinde cammibi tradite, & Diis bene faventibus in patriam remigrate. Rhodii, quos vis magis, quam voluntas ultronea co-

illi

gebat, lachrymabundi Iphigeniam Cymoni tradunt; que cum ubertim fieret : noli, inquis Cymon, generosa puella, te ipsum macerare, nil est quod verearis: ego jum ille suns Cymon, qui te diutissime, ardentssimeque deperios, que propter estum amoris torrentissimum magis merui babere te uxorem, quam Pasimundas propter paternam paclionem. Quo dicto ad focios revertitur, & Rhodios, tradita Ithigenia, cum rebus omnibus inviolatos dimittit. Cymon, que se beatiorem cunctis mortalibus existimabat, auctus tam. opulenta, as prorsus regali preda, cum sociis consultat in presentia non esse in Cyprum redeundum; quocirca communi consilio Cretam versus navigare molsuntur, ube omnes , & potissimum Cymon , fe fe tutos fore credebant , cum illic cognatos, & amicos plurimos baberent. Sed fortuna, qua Iphigeniam Cymoni fuerat gratificata, utpote Dea. mobiles , confestim gaudia vertit in luctus lamentabiles . Vix boris quatuor ab discessu Rhodiorum, exactis supervenit nox, quam Cymon sittenter prestolabatur, quamque sibi noctibus omnibus dulciorem fore iam mente conceperat: ecce procellosa tempestas exoritur ; cœlum fit nubibus atrum, mare ventis furentibus undabundum. Nemo, quod unle fallu foret satis despicere : cuntti trepidare oblite nauticorum ministeriorum . Quis verbis idoneis pofset explicare quanto merore id temporis Cymon eset affectus? Ipfe fecum reputabat ideo suos sibi amores indulgere Deos volusse, ut mortem fentiret asperiorem , quam prius fine Ipbigenia subire non magnopere recusallet . Dolent, lamentanturque Cymonis focis: fed Ipbigenia ubertim flens supra omnes dolore conficitur, ad fingulos undarum fluctus tremebunda, & Cymonis amorem audaciamque plorabunda detestatur, tanquam turbo ille procellosus non aliunde feviret, quam ex indignatione Deorum nolentium Cymonem puelle raptu cum gaudiali voluptate potiri: volentsumque ambos simul grumnabili morte defungi. Inter bos puellares eiulatus nauta, remigesque quo se verterent nesciebant, & vento in boras magis magisque increbrescente navis appellitur ad insulam Rhodon, quam

illi Rhodon efe pro tempestate feire non poterant . Hie viribus annixi, ut ex undis ad terram quoquo modo de. scendant, de sola salute cogitantes, ad eum forte locum. sta volentibus fatis, pervenere, quo Rhodis illi, quos Cymon abire permiferat, paulo ante pervenerant; nec prius se Rhodon delatos fuisse noverunt, quam aurora exoriente viderunt navem ab ipfis pridie dimiffam vix teli iaftu distantem. Quamobrem Cymon supra quam dici potest anzius timere copit, ne id fibi quod mox accidit, accideret. Iubet confestim omni adbibito conatu, illine educi natigium, quocumque alio deferatur parvifaciens : nullibi enim fe periculofius, quam iftic effe poffe existimabat . Conatus remigum, sociorumque maximi, sed inefficaces extitere, reflantibus ventis; quorum vi vel invitissimi in. littus detruduntur; ubi e Destigio recogniti sunt a nautis Rhodiorum: tunc ex illis repente unus curricula it ud villam, baud longe dissitam, quo globus ille Rhodiorum. nobilium se contulerat ; issque ex ordine narrat Cymonem cum Ipbigenia eadem, qua ipfos, tempestate ad idem littus deportatos fuiffe. Quo andito Rhodii adolescentes Statim gaudio profiliunt agricolifque complufculis vocatis ad mare procurrentes Cymonem una cum Iphigenia iam iam fugam meditantem intercipiunt, captosque ad eamdem. villam illico ducunt. Venit eadem paulo post Lifmachus, qui illa forte anno summus erat Mapistratus Rhodiorum, flipatus globo militari, qui Cymonem fociofque in carcerem duci inbet , ficuti Pafimundas ubi rem omnem reservisset cum Senatu Rhodiensi constituerat . Sic infortunatiffimus amator, quam paulo ante lucrifecerat, Iphigeniam amittit. Cuius preter stucula fuavia nibil dulce gustaverat . Hanc summates matrona complures comiter accipiunt, fomentis refovent, folaciis mitigant, partim ex explivitate subtriflem, partim ex maritima fatigatione defectam. minfitque apud illas ufque ud condictam diem nuntiarum: Comont focisfque vitam carcerariam vivere concessum est ob eam, quam ipse Rhodiis iuvenibus indulferat abeundi facultatem. Pafinundas autem pro virils

rili parte urgere, inftare, ut in carcere necarentur, que in perpetuum detrufi fuerant, vitam grumnofam ficuti par eft degentes omns prorsus voluptatum fpe viduati. Interea dum Pasimundas apparatum nuptialem pro facultatibus instruit ; fortuna proinde ac penitudine affecta comminiscitur suppetias Cymoni Salutares . Erat Pasimunda frater natu quidem minor, fed virtute non minor nomine Hormisdas, qui post diutinam consultationem decreverat ducere uxorem puellam quandam nomine Cafandram quam forma scitulam afflictim deamabat Lysimachus Igitur Pasimundas nuptialem festivitatem maximo apparatu celebraturus optimum fattu duxit fratri persuadere ut eodem quoque & ipfe die uxorem ducere vellet; ita. non se se supersessuros impensis nuptiarum duplicatis. Itaque negocium cum parentibus Cafandre componit, ut puella Hormisde fratri despondeatur: utque eodem die quo ipse duceret uxorem Ipbigentam, Casandra itidem a fratre duceretur. Ha consultationes mirandum in modum displicuere Lysimacho ab omni iam spe decidenti, cui persuasiffimum erat Cafandram sibi nupturam fi Hermisde non nuberet; fed quod prudentis viri officium eft, premie altum corde dolorem fecum ipfe volutans, quo pacto bafce nuptias disturbaret, nec ulla inventa ratione de puelle raptu deliberabundus secum agit; id quod ille facile fa-Ctu baud dubie videbatur, utpote fummum agenti Mapellratum . Contra ab boc incepto bominem revocabat dignitas bonoris, cuius decus auget facinoris dedecus . Tandem post multiplices consultationes amori ceffit bonestas, & ratio succubuit appetitui: namque Lysimachus destinat, vel cum discrimine falutis , rapere puellam ; & dum animo pertractat, quo ordine, quibufve opitulatoribut boc negocium conficiat, forte Cymonis reminiscitur, qui una cum sociis carceris publicis custodela continebatur . Re diligenter penfitata, it non minut animo, quam pedibut in banc fententiam, neminem neque fideliorem, neque probatiorem\_ ipso Cymone ad boc munus obeundum posse reperiri, quem proxima mox notte intra cubiculum fuum furtim introdu-Tt 2

Etum sic affatur. Quemadmodum, o Cymon , Dii ad bona bominibus larglenda propensi funt, ita hominum quoque pirtutes folerter expendunt : & quos in tolerandis calamitatibus fortes offenderint , illos utpote magnanimos masoribus beneficiis prosequuntur. Voluerunt Dis experimentum tua virtutis capere Splendidius certiusque, quam quod intra larem patrium divitiis copiosum ta per temetipsum. prefare potuiffes, & ficut fando audivimus, te ex bruto, orque insensato ingeniosum folertemque effecerunt; dein\_ gum fortuna colluctantem , & nune carceri tetro mancipiatum experiuntur, nunquid alius in prefentia fis, atque tune eras cum preda parta potiebaris. Quod fi idem\_ es , qui iampridem fuifti , nibil unquam av immortatibus Dist fibi antebac datum eft iucundius, optatiufque ea. re, quam in presentia largiri moliuntur. Quid id fit ut priffinas vires animostatemque recipias paucis edocebo. Pasimundas infortunio tao letus procuratorque necis tue vigilantissimus festinat nuptias Ipbigenie celebrare, ut capiat voluptatem ex ea preda, quam fortuna tibi pri-mo benigna conceserat, mox infensa surripuit. Quanto autem tibi bac res dolori effe debeat , fi vero amore flagras, plane cognosco. Hoc codem die Hormifdas Pafimunda frater fimilem in me, ac pene eamdem iniuriam. concinnare moistur, volens & ipfe uxorem ducere Cafundram , qua mibi rebus omnibus eft preciofior. Ad bac incommoda contumeliasque propulsandas sola nobis a fortuna virtus relicta eft. Eia age, bac duce ftrictifque gladiis fat nobis via vi , tibi ad fecundam , mibs ad primam puella rapinam. Quod fi me ducem pulcherrims facinoris strenue sequi non recusaveris, in manibus turs eft & libertas, & Ipbigenia: quibus duabus rebus nibil apud te expetibilius effe debet . Hac Lyfimachi ver-Ba Cymonis animum baud dubie refocillarunt, erexeruntque, qui fatim citra consultationem respondent fic inquit . Neminem, Lysimache, neque fideliorem, neque fortiorem. me potes invenire ad boc facinus peragendum; fi modo quod memoras fallum fortuna fequetar. Quocirca quod mibi

boan-

mibi agendum fit tu ipse prospicito, & ego te ducene. inconstanter subsequar neque unbellis, neque meticulosus. Ad bac Lysimachus; perendie, inquit, nova nupta ad edes maritales ducentur, intra quas nos una cum fociso fidiffimis armati circa primam noctis vigiliam irrumpentes, illus ex ipfo convivio rapiemus, raptafque ad navim, quam. ob id ipfum clanculo fieri iuffi, perducemus, nemius parcentes corum, qui obsistere, & negocium nobis facessere tentabunt. Placuit ordo rei gerende Cymoni ad preflitutam ufque diem in carcere dissimulanter commoranti . Iam venerat dies nuptiis destinatus, que tompabiliter, atque magnifice celebrantur. Dum tota ducrum fratrum domus regali luxu splendicat, & nupriali fervet apparatu: interea Lyfimachus omnibus rebus negocio accommodatis instructus, Cymonem, Cymonisque socios, necnon & suos, tectis sub veste gladiis, trifariam dispertit. Namque alii furtim mittuntur ad portum , nequis conscendentibus navig. impedimento effe poffit; alii in westibulo locantur Pafimunde domus, ne a quopiam exitus intercludi queat: cum reliquis ipse unaque Cymon nuptialia tecta sub condictum tempus ingrediuntur, fealas confeendunt, cenationem irrumpunt, ubi nove nupte, una cum pluribus fummatebus matronis, ordinatiu iam discumbebant. Ibi mensis precipitanter inversis suam quisque corripiunt, eafque affectis mandant ad navim e veffegio deducendas. Sponfa, reliquaque matrone fletu lamentis, & eiulatu femineo ouncta complere. Cymon, & L. fimachus firictis gladiss viam fibi facientes, nemine reluctari audente. Rattim. descendentes, scalas emetiuntur, ubi illis obviam fit Pafinundas, qui boc tumultuofo fregitu excitatus enorms bucule dextram obarmaverat ; quem Cymon ichu in caput librato obtruncat, ad cuius pedes cerruit moribuudum . Hormisdas quoque periclitanti fratri suppetias ferre conatus vulnere Cymouis interimitur; aliique non jauci perempti cocidere, qui ausi fuerant manum cominus conferre . Igitur illi relinquentes Pasimunde domum totam fanguine redundantem, plangoribufque, atque tumultu re-

boanten, ad unum incolumes fine interpellatoribus ad mare perveniunt. Ibique in navigio raptas puellas collocantes, ipfique cum fociis pariter conscendentes oram folvunt, & ventis vela committentes remigumque opera. nava utentes, quamocissime abscendunt a littore sam iam plurimis referto, qui auxilia, sed serotina, ferebant capticiis puellis. Ipfi vero in Cretam fospites pervenere, ubi ab amicis, atque propinquis bospitaliter ac comiter excipiuntur, ibique celebrantes festivitatem nuptialem uxores ducunt expetitas diutino ex ea rapina gaudio perfruentes. Apud Rhodios, Cypriosque varis super bac re tumultus, variaque perturbationis exorta, postremo amicis necessariisque utrobique deprecantibus effectum est, ut post temporarium exilium Cymon cum Iphigenia, Lyfimachum cum Cafandna, bic Rhodon, ille Capron in fuam quifque patriam remearent, whi cum fuis feliciter concorditerque vixerunt .

Di questo Cimone del Boccaccio parla ne'suoi Motti, e Facezie Lodovico Domenichi a car. 258. raccontando di uno studente ricco, e gossio di Bologna, e dicendo, che non aveva avuto mai forza Amore di fare in lui l'effetto, che egli fece in Cimone.

Notifi in fine, che alle parole: non folamente leprime lettere apparò, ma oudorofifimo tra Filofofanti dicenne, Amaretto Mannelli Crive alla margine: Meffer Giovanni, questo non cred io, nè anche tu. E lotto: nelle cofè belliche ec. foggiugne: Pur buffa, ch' i' nol credo; che quesso non è pigliare una pillola.



Gier-

Giornata V. Nov. II. Gostanza ama Martuccio Gomito.

# C A P. XXXXV.

L'Sanfovino ne' Luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi del Decamerone, così ci fa vedere quella Novella: Il configlio dato da Maruccio al Re di Tunifi è tolto dal Villami nell' VIII. Libro, laddove ragiona dell' impreda, che fe Calfano Re de' Tartari contro il Soldano, il quale fiu da lui focufitio per aner ufato quello rimedio del far le corde, fostili agli archi, acciocchè le cocche non poteffero entra rulle corde groffe degli archi degli immici.

Ed in fatti così configliò nel Boccaccio Martuccio il Re di Tunisi. A voi convien far fare corde molto più sottili agli archi de' vostri arcieri, che quelle, che per tutti comunalmente s' usuno , ed appresso far fare faettamento, le cocche del quale non fieno buone, fe non a queste corde sottili: e questo convien, che sia si segretamente fatto, che il vostro avversario nol sappia, perciocche egli ci troverrebbe modo: e la cagione perche io dico questo, è questa. Poiche gli arcieri del vostro nimico avranno il suo saettamento saettato, ed i vostri il suo, sapete, che di quello, che i vostri saettato avranno, converred durando la battaglia, che i vostri nimici ricolgano, ed a' vostri converra ricoglier del loro. Ma. pli avverfarj non potranno il faettamento faettato da' vostre adoperare, per le picciole cocche, che non riceveranno le corde groffe, dove a' vostri avverrà il contrario del saettamento de' nimici; perciocebe la sottil corda riceverà ottimamente la faetta, che avrà larga. cocca, e così i vostri saranno di saettamento copiosi, dove gli altri ne avranno difetto. Al Re, il quale suvio signore era, piacque il consiglio di Martuccio, ed interamente seguitolo, per quello tropò la sua guerra

aver vinta cc.

Giovanni Villani altresì lodando Caffano figlipolo d' Argon Signore de' Tartari, di fenno, e valentia, così di lui ragiona: Alla fine per senno, e valentia del detto Cassano, il quale si tenne a piè con parte di sua gente, infino ch'e' Saracini ebbono tanto faettato, ch' ebbono voti i turcassi di saette: ed acciocchè i Saracini non totessono risaettare sopra i suoi le loro faette . ordino, che tutte quelle di fua gente fossono senza cocca, e le corde de suoi archi con pallottoliere, che po-teano suettare le loro, e quelle de Saracini. E ciò fatto, con ordine a certo suo segno fatto, montarono a ca. vallo, ed aspramente fedirono i Saracini per modo, che affai tofto li miffono in isconfitta, e in fuga; ma molte Saracini vi furono morti, e presi, e lasciaro tutto lor campo, e arnese di gran ricchezza.

Se colla mutazione debita de' nomi cagionata dalla lontananza dell' avvenimento, noi facciamo ben ragione, il fatto di Martuccio seguì veramente l' anno 1299, tempo, nel quale il Boccaccio non era nato (onde l' ebbe dipoi per altrui relazione ) e nella età giovanile di Giovanni Villani . E perciocche quello : ed acciocche i Saracini non potessono risaettare sopra i suoi le loro faette, ordino, che tutte quelle ec. fino al punto fermo manca nella ultima edizione de' Giunti [ avvegnache pur fia nelle stampe antiche, e ne' manoscritti ] di qui è forse nato, che nè i Deputati, nè altri, hanno, fuor del Sansovino, conferita la Novella presente col racconto del Villani, conforme è pur necessario di fare in questi casi, e come si vede aver giovato di fopra nella Giornata I. Novella VI. a ritrovare la verità de' fatti.

Gier-

# Giernata V. Now. III. Tietro Boccamazza.

### C A P. XXXXVI.

Embra al primo aspecto, che nella presente Novella si contenga alcun disprezzo della Chiefa Romana, qualora vi si dice: In Roma, la quale, come è oggi coda, cuì gid su capo del Mondo. Non però in si stata gusia appara a chi giudica le cose giusta il verace loro senso, imperciocché sapendosi, che il nostro Autore ferisie nel 1148. conviene altresì risquardare, che cosa sosse sono mano quel tempo. Lacotte Pontiscia, abbandonata già di 44, anni l'Italia, per opera del Re Filippo IV. di Francia, era ita a tiedere in Avignone, con sommo difgusto, e danno del l'Italia, con indicibile detrimento di quell' alma Città, che il Petrarca stesso in quegli anni medesimi deploto colle parole:

Gid Roma, or Babilonia falfa, e ria. Ed altrove ne parlò con fentimento grande in una fua Canzone, che comincia:

Spirto gentil, che quelle membra reggi. [1] Vv Essa

r Sulle parole della mentovata Canzone del Petrarca :
Orfi, Lupi, Leoni, Aquile, e Serpi
Ad una gran marmorea Colonna

Enno mia sprutte, ed a se damos si trive il Tassoni i red altra si trive il Tassoni i Irandi degli Opini, Consi, Gartani e da ser Famiglie nobili e dei in qual tempo, garrengiando centra i Colomo, más, personas amps Insigna. Altrava in ma Estata prificalis; si Petrarea santadecado Martia, ele rapopestas i Colomos y es se superiorata i Colomos y es se superiorata i Colomos y es superiorata in colomos y estata de superiorata colomos y es superiorata colomos y estata de superiora de colomos y estata de c

Fortia claustra Lupot ; tristis non musmurat Ursus ; Sanguineut non savit Aper ; non sibilat Anguir .

Esa Città fu interdetta l' anno 1227. ove non vi fi cantava officio facro, ne fonava campane, ficcome scritto viene da Giovanni Villani. Quivi le miferie universali per le guerre intestine tra le Famiglie; onde i Romani dovettero mandare ambasciate più volte al Papa, che ritornasse la Sede in essa; standosi di più lo Stato Ecclesiastico in mano di Guasconi , e di Alemanni ; venuta Roma stessa sotto il comando di un Notaruolo di piccola nascita, qual su Cola di Rienzo. Ed ivi pochi anni appresso (a quel, che scrive Matteo Villani) ciascuno faceva male a suo senno, perocchè non vi era luogo di giustizia. La Città piena era di malfattori, e fuori per tutto fi rubava. I forestieri, e i Romei erano in Terra di Roma, come le pecore tra' lupi; ogni cosa in rapina, e in preda. Per le quali considerazioni assai chiaro si yede, che ben poteva il Boccaccio appeliarla coda, e non capo del Mondo, quale afferma pur egli effere stata per lo avanti. E bene veggiamo nelle monete Romane coniate verso il 1260. qual si è questa [1]



il motto ROMA CAPVT MVNDI, che anche trae origine da molto più antico tempo: perciocchè, tralafciando quel, che Plinio narra nel Lib. XXVIII. che feavandoi nel Campidoglio, fu trovato un capod uomo, onde fu giudicato per gli auguri, che Roma dovesse cisere capo d' Imperio; tralasciato questo, quando do

La presente Moneta si vede etiandio impressa nell'erudite Opera del Fiorino d'oro illustrato a car. 135. e al ancora nel Tom. II. Antiquitat. Italicar. madi. ani, Opera del dattissimo Signot Louvice Antonio Muratori nella Dissertación de Manta pres. 565.

do l'Apostolica Sede era lì, Roma era capo, e di efferlo il faceva conoscere da per tutto. Potranno vederi i lamenti dell'Italia da molte Storie di quei tempi, e specialmente per le preghiere dei molti Ambascia dori mandati da lei ai Sommi Pontesici a richiamarne la Sede, tralle quali quelle dell' ultima Ambasciatrice nositra S. Caterina da Siena. Francesco Petraca inaquella sua Epistola ad Urbano V. per rittarnelo a. Roma scrive: Consisto locur infiguior est electus, ut ubi terreni caput Imperii fuerat, ellie estefiti Imperii sedes este in terri.

Sembrami inoltre, che col chiamare il noltro Giovanni Roma in quel tempo Coda, e hon Capoper via di ufitata spiegante figura alludesse, dottissimo com' egli era, al vaticinio di Daniele, si
che la descrive una bestia senza nome, diffinisie nella
sua sigura alle altre bestie. Cap. VII. v. 7. Et
ecce bestia quarta terribiti; a sque mirabiti; v. fortir
simiti occ. per la qual Bestia S. Girolamo, la Glossa
interlineare, Ugo, e gli altri Espositori si antichi, sa
ancora moderni intendono assolutamente Roma. Ed il
Lirano: Non babuti proprium nomen, quia non erat
momen Bestie, per quod posse sopsiatatem butus Regni
(Romanorum) desgnare. Le monete poi portano
simile ferocità esperano.

Questo però mi giova avvertire, per dare a conofere, che il Boccaccio biasma i tempi, e non già le persone, nè i luoghi; che siccome egli dice qui, che Roma era stata capo del Mondo; qualora egli entra a biasmare la scotlumatezza di persone di Chiefa, nol sa senza premettere a quel y che egli dice, molte lodi delle Religioni, lungi dal toccar mai la fanità, ed il costume de' primi infittutori, e de' loro imitatori; così facendo particolare il biasmo, e non generale.

Ma per venire alle persone della nostra Novella, da indagarne il tempo, s' incontra sill bel primo Pietro Boccamazza di Famiglia tra le Romane assai ono-

vevole. Ed io trovo nel 1309, esser morto in Avlgnone Giovanni Boccamazza Romano Cardinale di S. Chiefa, creato da Onorio IV. degli Orlini l' anno 1285, traendolo, comecché suo propinquo, dall' Arcivescovado di Monreale in Sicilia.

E quel che è più, vi fi nomina accorciatamente. Liello degli Orfini di Calmpo di Fiore; (3) ed appunto nolla liforia di Roma, che va in volta fotto nome di Vita di Cola di Riemo feritta in Lingua Romanefca, di parla di quello Liello (2) Orfini nel Capitolo XXVIII. addimandandoli vi Luberirello. Anno fere menare peforza Luberirello figlio dello Cante Persollo, che il Latino pubblicato ora dal Sig. Muratori legge Robertelimo filimo Comitie Bertoldi ; il quale fi u quel Bertoldo Orfini uccifo dai Colonnefi l'anno 1333, di cui fa parola Giovanni Villani Lib. X. Cap. 220.

Giornata V. Nov. IV. Ricciardo Manardi.

#### C A P. XXXXVII.

Or è 'l buon Lizio , e Arrigo Manardi?
Così nel Purgatorio XIV. 97. il sommo Poeta
nostro, dando pelo al racconto del Boccaccio .
Maggiormente però lo vanno autenticando, e confermando gli Espositori ne' loro Comenti, fra' quali quel-

a Hanno tuttors gli Orini a Campo di Fiore un lor Palagio. a Ne dubitar fi dee di questo allora ustrato nome, giacethe un Liello Capacci nominato e da Riccard. Maletp. Stor. Fior. cep. 40. ed un' laferizione nella Chiefa di Aracele il legge ancer oggi in simul modo in Latino:

<sup>..</sup> HIC. REQUISSCIT. DNA. HIA. VSOR. LELEÌ. RADVIPHI.

ANNO. DNI M.C.C. G. XLVIII... MENSE. HVNI.

CTIS. AIA. REQUISTAT. J. PACE. AMEN.

lo, che vien creduto erroneamente di Benventuo da Imola, dicendo fopra il trictito vetfo: Poi F Autore, in fingularità nomina alcuni Magnati, e Curiali nomini, che già furono in quella Provincia. E più che più Crillotano Landini, così terivendo fullo flesovetio: Quello fu Meffer Lucio da Valbona nomo eccelente, e pien di virità, la cui figliano Caterina vinta da amore, di furto fi congiunfe con Kictiardo mobile gio-vance, e Meffer Lucio on fiu prudmaza glie ne fi pofare, come diffefuncate in una fua Novella narra il mostro Borcaccio.

Io però non appagandomi totalmente delle riferite autorità, sono andato cercando, se veramente questo Lizio, o Luzio, o simile vi fosse nella nobil Famiglia dettasi da Valbona, e mi fono avvenuto a trovare l'enunciativa di un Atto, cne fa uno di questa Famiglia l' anno 1319. cioc Leizzinus q. D. Manfredi de Valbona; e ciò nel Codice Z. in foglio de' manofcritti della celebre Stroziana; lo che ancor per il tempo farebbe fufficiente, fe noi veramente credessimo, che questo Lizino fosse il Lizio del Boccaccio, e di Dante. Potrebbe Lizino anch' effere un descendente del nostro, il quale veggiamo noi nominato in questa guisa nelle Novelle antiche, nate innanzi a Dante. Pure una vita lunga concilia tutto. Per altro la Famiglia. fembra a me, che ne avesse di questi Lizzi più d' uno, giacche io leggo nel Codice CCC a 329della stesia Stroziana, come nel 1353. per un. frammento trovato dal Senator Carlo Strozzi di uncerto Protocollo, ove che fosie, si legge Egregis Domina Domina Comitiffa Life uxor Magnifice Virs D. Comitis Bandini a. Domini Comitis Uberti de Romena. Salvaticus , Manfredi , Carolus , & Domina Concordia. filii quondam nobilis Viri Liccini de Valbona, Roggegius filius D. Comitis Bandini q. D. Comitis Uberts de Romena , Iacobus q. D. Comitis Roggeris de Romena Gr.

1.0

Ma ascoltiamone vera Istoria in Benvenuto da Inola sona il luogo citaro di Dante: Dominus Licius de Valbona, munistas sibi worte unius sin sisti imbecillis, non matato ouslis dixiti: Hoc non est mibis novum, quia semper siut mortuus. Sed nuntia mibi pro nono si selegulutu. Nec minus eius prudentia emicuit in silia sua. Catbarina pulcherrima; quam quum sipse senex reperiste conunctum amorose cum Ricciardo nobili suvene de Mainardis de Bretenorio; ex assista puella; Se simpliciatus tione bonoris, sicut iucunde seribit Boccaccius de Certaldo.

Questa Novella viene ad essere la prima dellaquinta Giornata di quelle raccolte dal Sansovino. Il Sansovino medessimo ne' Luoghi, ed Autori, donde il Boccaccio ha tosto i nomi ec. della stampa di Venezia appresso il Giolito dell' anno 1550. in quarto, scrive.: M. Litio da Valbona su Cavaliere in Romagna, e di grande stato, ed ebbe per genero Ricciardo de' Manardi figliudo d' Arrigo.

Giornata V. Nov. V. Guidotto da Cremona.

### C A P. XXXXVIII.

Uesta Novella viene anch'essa riferita dal Sansovino nella sua Giornata V. Novella II. nonostanti le sue protesse di non voler prendere dal Boccaccio niuna delle Novelle sue.

Per altro Iason de Nores mella sua Poetica, Parte terza, la stima favolosa, e la propone per Argomento di persetta Commedia, soggiugnendo in fine, che si dimostra dalla diffinzione del Decamerone, che l' autore le divide taciamente nel Proemio, in Novelle, comentono quelle di Calandrino; in Parabole, come è quella.

di Miridanes, e di Milesso, e Giospho [ così per isbaglio; ] in Usorie, come è quella del Marchese di Saluzzo, e Girselda; e in Favole, come sono queste tre predette della moglie di Guglielmo Rossignione, del Conte d'Anguersa, e la presente di Minghono, e d'Anguesa, e minute altre, intendendo per Favola nel modo, che intende anno Aristotele nella fua Postica, per argomenti, e azioni, o tragiche, o croiche, o comie-

Ma o vero, o non vero lo avvenimento quivi defecto, egli fegui, o si finge, che seguisto oltre l'anno 1170. Pare, che ne dia un cenno il Boccaccio con dire sin questi tempi, che la Cittsi di Faenza, lungamente in guerra, e si mada ventura, stata, assiguato in miglior disposizion ritornò. Simile a quel, che si legge in un' Inscrizione trovata poco sa in una muragliadella nostra Badia di Candeli, ed è dell'anno 1172.

# TEMPORE QVO FVERAT VENETIS. PAX REDDITA TERRIS.

E più chiaramente lo abbiamo di fotto, ove il Novellatore dice, che quando Farna da Federigo Imperadore fu prefa, l' Agnefa avea ben due anni, e nel tempo dell' avvenimento nostro, vuole, che me aveste da quindici. In che tempo Federigo I. prendesse Faenza, io nol so precliamente. Veggio bene, che nel 1135aricevé sutto la sua protezione il Monastero di S. Maria di Crispino con sua Bolla data ful principio d' Ottobre. di quell' anno in Castrocaro.



Gior-

Giornata V. Nov. VI. Gian di Procida.

### C A P. XXXXIX.

Arebbe troppo dilungi il cominciare la prova della presente Novella dalle parole di Gio: Antonio Summonte nel Libro II. dell' Istoria di Napoli, narrante dell' Isola d' Ischia, o da quelle di Fra Leandro Alberti, allerchè di tale Isola così nel suo Libro dell' Isole appartenenti alla Italia, scrive : Intervenne un mirubil caso nel 1301. ne' tempi di Carlo Secondo Re di Sicilia ec. Essendo in quei giorni ogni cosa quieta, accesest il fuoco nelle vene del solfo ( delle quali tutta l' Isola è piena ) e trascorrendo per quelle ne abbruciò gran parte infino alla Città d' Ischia allora Geronda. detta. E durd un tale incendio circa due mesi, uccidendo molti uomini, ed animali per si fatta mantera . che furono costretti gli uomini ad abbandonare il luogo, fuggendo fuori dell' Isola, chi a Procida, chi a Capre, chi a Baia, chi a Pozzuoli, e chi a Napoli; o da quelle dello stesso Alberti parlante di Procida a car. 5. della stessa sua Opera, dicendo, che l' Isola di Procida fu divisa da' monti per la gran forza dell' acqua. E bene dell' Ifola d' Ischia Fazio degli Uberti così cantò:

Ancor si trova l'Ischia in quei compassi, E Capre, e queste stanno incontro Napoli, Si presso, che vi vanno in brevi passi.

facendo vedere, che piccola distanza dall' Ischia a... Napoli vi corre.

Pur tuttavia confronterebbero si fatti passi con questo del Boccaccio: Ifchia [dic egli] è un' Ifola assa vicina di Napoli, nella quale fu gid trall' altre una giovanetta bella, e lieta molto, il cui nome fu Restituta, e figlicola di un Gentiluomo dell' Isola, che Marin Bolgaro aved, in ume: la quale un givonanteso, che d'un' Isoletta ad Isoletto inciena, chiamata Precida era, e nominato Gianni, a amava sopra la vita sua, ed ella lui. Il quale non, che il givono, di Procida ad usare ad Isola, per vederla, venisse; ma gid moste voste di notte, non avendo trevata barca, da Procida infino ad Isola notande era andato, per poter vedere, se altro non potesse, a meno le mura della siua casa.

Ma ragioniamo delle perfone perentro alla Novella ricordate. Federigo, che dal Boccaccio vien nominato Re si Cisilia, il quale era allora giovane., p fi u quel Federigo figilicolo di Pietro d' Aragona, ed a lui, di poca falute, e cagionevole della periona, dice l' infelfo. che fu donata la Reflittuta (1) dappoi che.

venne rapita e fatta come fchiava .

Condannata poscia essa, ed un tal Gianni di Procida al fuoco, per avere avuto che fare insieme, s' interpone alla liberazione loro Ruggier dell' Oria, uomo, al dir del Boccaccio, di valore inestimabile. Questo, convenendo vedere chi fosse; asserisce il Villani concordemente al Boccaccio. che egli era valente Cavaliere di Calabria, ribello del Re Carlo. Prospero Parisio nella Topografia di Calabria dice, che Ruggieri fu Cofentino . Il Collenuccio lo domanda nomo espertissimo, animoso, e prudente sopra tutti è Capuani del Mare di quei tempi. Il Maurolico Scrittore delle cose di Sicilia nel Libro IV. il domanda Ruggiero Calabrefe, foggiugnendo: eui Galli patrem interfecerant . che fu la cagione, dice il Summonte, per cui Ruggieri abbandonando Carlo, prese le parti del Re Pietro, andandolo a trovare in Catalogna, ove da esso su fatto Ammiraglio della fua armata. Scrive finalmente Angelo di Costanzo, che Ruggieri era Signor grande in-Sicilia, e che nel Regno di Napoli poffedea molte Terre. particolarmente Terranuova; e che da giovane avea-Xx

La Città d' Ifchia è devota di S. Reslituta V. e M.

tenuto in mare alcune galere proprie, colle quali milicando in Grecia a difesa de' Despoti contra il Paleologo, avea fatte molte onorevoli imprese, e si eraacquistato gran nome nella Milizia di mare ; indi silegnatoli, che il Re Carlo avelle anteposto a lui Arrighino de' Mari Genovese, con farlo Generale della sua Armata, cell per mezzo di Giovanni di Procida era divenuto

fantore del Re Pietro.

Or questo Ruggieri dell' Oria, Ammiraglio, dice il Boccaccio, del Re Federigo, e come noi abbiamo udito, anche del Re Pietro, avendo inteso dalla bocca dell'infelice Gianni di Procida stato legato colla donna ad un palo, e condotto alla morte, dependere la causa di essa morte da Amore, e sì da ira del Re; andato subitamente al Re, domandollo in quelta guifa: Conosei in chi color fieno, li quali tu vuogli, che s' ardano? ec. Il giovane è figliuolo di Landolfo (1) di Procida fratello carnale di Messer Gian di Procida, per l'opera del quale tu se' Re, e Signor di questa Isla. La giovane è figliuola di Marin Bolgaro, la cui potenza fa oggi, che la tua. Signoria non fia cacciata d Ischia. Con che non solamente ottenne per essi il perdono, ma alcuni donativi, ed il comando, che si sposassero.

Tutto questo fatto è così bene appoggiato all' Istorie, che non ha di mestieri d'applicazione alcuna di mente per ritrovarlo. Tuttavolta profeguendosi da noi per lo buon ordine a parlare di Giovanni di Procida il vecchio, dee sapersi, ch' egli su un nobilissimo Salernitano, conforme scrive il Boccaccio stesso ne' casi degli uomini illustri , e fu detto di Procida. dalla Signoria, ch' egli, e li suoi tennero dell' Isola di Procida diciotto miglia presso Napoli . Il nostro Giovanni Villani il domando Lib. LVI. Cap. VII. favio e

Il nome di Landolfo ricorre spello nelle persone antiche di Na-poli, e di Sicilia. Landolfo Vescovo d' Amalsi visse nel 1333-Landolfo Ruffolo di Ravello è di sopra attore della Novella IV. della II. Giornata .

ingegnofo Cavaliere, e Signore stato dell' Ifola di Procita, il quale fi chiamo M. Gianni. Scrive l' Ammirato nelle Famiglie Napoletane: Gioranni di Procida netiffimo nell' Istorie Italiane per la ribellione di Sicilia , su molto caro al Re Manfredi . Accostoffi per la tema di Carlo. da cui Manfredi era stato ucciso, a Iacopo d' Aragona, dopo la cui morte il Re Pietro suo figliuelo, conoscendo il valor di Giovanni ,, le dio ( dice il Zurita ) e nel 33 Reino de Valencia part el 9 sus successores las Villas 3, v Castillos de Luxer, Benyzano, y Palma con sus al-, quereas ,, Queft' nomo di grande animo veggendo la fua patria fieramente afflitta dalla crudelta, e libidine de' Franzesi, andò a Michele Paleologo Imperatore di Ceftantinopoli; mostropli il pericolo, che soprastava alla Grecia, di cui il Re Carlo fludiava d' infignorirfi, fe non volgesse l' animo a levarsi si fiero nemico dalle. fpalle. A Pietro Re d' Aragona fece vedere, che il Regno di Sicilia per la sua moglie, la quale era fieliuola di Manfredi, a lui debitamente s' apparteneva; che se egli a ciò prestava orecchi, la Sicilia gli fi darebbe . Serviffi dell' autorità di Niccolò Terzo Papa , il quale per effere stato il suo parentado rifintato da Carlo, Sapeva effer seco grandemente adirato. In questo modo per opera di Giovanni di Procida fu tolta la Sicilia al Re Carlo , e datafi a Pietro di Aragona . Di lui parla in questa guisa Lorenzo Buonincontri nell' Istoria di Sicilia, la cui pubblicazione si debbe all' industria del chiarissimo Sig. Giovanni Lami, che l' ha data fuori nelle fue Delicie, e di erudite. annotazioni da fuo pari illustrata . Erat ca tempestate apud Palaologum Ioannes Prochyta [1] olim. Manfredi Medicus, Regique infensus, quia victo Manfredo, illum omnibus bonis exspoliarat. Qui quum intelligeret Caroli animos, caussasque irarum ea pace non sublatas effe, fed ad tempus fopitas, fundet Pa-Xx 2 leo-

<sup>1</sup> Qui il dottiffimo illuftratore fa vedere, qualmente Giovanni di Procida non era Medico altrimenti.

laclogo, quoniam pro comperto babebat Sicules omnes Gallis effe exofos , & eos fadere Imperio facile ad rebellionem impelli poffe, fi eis aliqua subfidis fpes effet aliunde oblata, Imperatorem ad ea percipienda adtraxit. Habere fe dicebat veteres in Sicilia Manfredi amicos, clientefque complures , & quidem primarios civitatum. viros, quibufcum parvo labore tantam rem, quam intendevat, fe confecturum fidebat. Effe praterea in Hifpania Petrum Aragonium, qui Constantiam Manfredi filiam duxerat, Carologue non bene conciliatum, ad quem bereditario iura Infula, & omne Regnum Neapolitanum delegatur. Quem facile ad id incoptum cum ex bac removere poffe credebat , tum etiam quia Garolo infensum friebat , quia bic Henricum adfinem fuum , quem poft Conradini conflictum a Reatinis captum memoravimus, duabus vinctum catenis servabat in carcere . Habere ipfum claffem inftructum, paratamque, & Pifanos weteres Manfredi amicos Carolo ob recentes injurias infenfor, quorum opera uti poffet. Ad hac praterea dicebat ese in Lombardia, & per omnem fere Etruriam complures nobiles, potentesque Gibellina factionis Carolo infenfor, quos band dubitabat magno exercitu fibi opem. laturos, & prafertim Romanos, quos Regis potentia maxime pigebat . Separatum ad ea exfequenda fe mitti . Si fits non adversaretur sponte sua id facturum. Hac quum Imperator accepiffet, remque facilem factu ratus, eum letteris illum demettet ad spfum Petrum Aragonium Pifanofque, & alios Sicilia nobiles , ad quos Prochyta. feribendum effe censuerat , quibufenm deinde in Sicilian veniens veteres adsit amicos A'anum de Lentino, Palmerium Abbatem , Gualterium de Calatagirona , & alios praterea, quos fibi fideles, opportunofque credebat. Qui postquam ea accepere , quorum gratia Prochita venerat, etsi ipsi per se se id maxime optabant, tamen quia rem factu arduam existimabant , plerique postulavere quibus auxiliis, quaque spe id fieri posset. Tum ille Imperatoris litteras eis red.lit , multaque fingit , quibus ad

tan.

samma facinus illos impellere posse rebatur. Preterea edocet esse Inperatori suo cum Petro Aragonio sadus, co cum eo sentre multos alios. Nomunavisque complures altos cius rei ignavos, quos austie azimti eorum moveri posse sentre. Quid multi movor 8 Adentinutur procepta omnes, co data side illime abiere, sellinans ad ossia Tiberis delatus ad Pontiscem pergit cius mentem exploraturus. A quo benigne subsceptus, inibi borum Penti-

fici palam faciens , abiit &c.

Finalmente gl' Istorici di quel tempo parlano tutti di questo Giovanni di Procida zio, ma mi piace di portare quel che di lui afferisce Gio: Antonio Summonte in un fol luogo ( de' molti, in cui ne parla nell' Istoria di Napoli ) cioè nel Libro III. ragionando del Re Manfredi: Fe si bon fondare il porto della Città di Salerno, dandone la cura a Giovan di Procida nobilissimo di detta Città, e Conte di Postiglione, suo Configliero, e non Medico, come altri per errore ban detta; che per vendicarsi d' una grave ingiuria contra il Re-Carlo fu autore del Vefpro Siciliano, facendoli ribellare la Sicilia, come diremo. Rende di questo edificio testimonio un marmo, che stava posto in quel Molo, che effendo oggi per poca cura, o per altro, rovinato, il nobitissimo Signore Apostino Guarna Cittadino di quella Citid, fautore delle Memorie antiche, ha tenuto penfiere di farlo confervare nel Duomo dietro P Altar maggiore, eve da me fu visto gli anni pasati, e questa fola pubblica memoria, per quel ch' io sappia, si trova nel Regno di questo Re: la quale, come è piacinto a quel Signare. confervarla originalmente; così a me è di contento inparole qui traportata, darne notizia, ec.

A. D. M.CC.LX. DOMINVS MANFREDVS MAGNIFICVS REX SICIEIE DOMINI IMPER. PRIDERICI FILIVS CVM INTERVENTV DOMINI IOANNIS DE PROCIDA MAGNI CIVIS SALERNITANI DOMINI INSVLE PROCIDE.

TRA-

TRAMONTIS. CAIANI. ET BARONIE PISTI-LIONIS. AC IPSIVS DOMINI REGIS SOTII ET FAMILIARIS, HVNC PORTVM FIERI FECIT.

Tralascio io di riportar qui il fatto, donde ebbe. origine il nostro proverbio del Vespro Siciliano, che si dice a significare una strage grande, ed improvvifa, come narrato con proliffità dal Summonte. Ma parlando il Summonte stesso nel Libro II. precisamente delle qualità del Procida, mostra, ch' egli su perfona letterata, che era stato Consigliere di Federigo II. Imperatore, di Manfredi, e di Carlo. Nè credè nè pure il Cofto con più altri, che egli fosse sciente di Medicina, come il Collenuccio, e Lorenzo Buonincontri hanno scritto. Riporta il medesimo Summonte alcuna memoria del Procida esistente in quell' Archivio dell' anno 1269. e dice, ch' egli ebbe per moglice Pandolfina figliuola di Guglielmo di Fafanella, e per dote ebbe la Baronia del Pistiglione . In un tal monumento citato da esso Summonte si legge, che essendo stati confiscati i Beni di Giovanni, a Pandolfina moglie di esso, appellato ivi ( colle parole anche di Sinione della Tofa, che negli Annali lo addimanda rubello del Re Carlo ) proditoris Regii, de bonis, que fuerunt eiusdem Ioannis, detur quidam tarens annui, fi tamen. dicta Pandolfina semper in fide fuiffe constiterit , pro vi-Etu, & substentatione fua, & pro bonis fuis dotalibus &c. Afferma altrove, ch'egli si trova vivente eziandio l'anno 1200. contra l'opinione di alcuno Scrittore, che vuole, ch' egli moriffe nel 1297. in Roma. Di lui parla. per ultimo il Petrarca nell' Itinerario in questa guifa: Vicina bic Prochita est, sed inde nuper magnus quidam vir surrexit Ioannes ille, qui formidatum Caroli diadema, non veritus gravis memor iniuria, & maiora, fi licuiffet, ausurus ultionis loco, quam buic Regi Siciliam abstuliffe, Ge. ed il nostro Boccaccio ne' Casi degli uomini illustri non lo passa in silenzio.

Ora

Ora alla Novella tornando dico, che Gianni di Procida in essa descritto come condannato a morte, si eta nipote del divisato sin ora, in questa maniera

Landolfo nominato di M. Giovanni di Procida Autore del Vespro Sicifiano 1184, morto pref- fo l'anne 130-

Ciovanni condannate ha per moglie Refituta figliuola di Marino Bolgaro

Adinolfo, che vende Procida l' anno

1340.

Dal che tutto si può far congettura, che circa al 1300. avvenisse il fatto descritto; tanto più, che'l Re Federigo, solo nell' anno 1206. succedè al fratello nel Regno di Sicilia ultra, e M. Gianni, e M. Ruggieri in sì fatto tempo cran pur vivi , come vivi fi ritrae , che foffero in quefto fatto del Boccaccio: il quale è tanto vero, che l'Ammirato nel luogo di fopra accennato lo dà per fondamento d' Istoria scrivendo: per quanto da altre scritture fi comprende. Giovanni ebbe un fratello chiamato Landolfo, di sui nasque un figliuolo , dal nome del zio ancor effo chiamato Giovanni, di cui Ruggieri dell' Oria al Re Federigo ( il quale trovatolo con la Restituta in braccio velea farlo morire ) così ragiona , Il giovane è figlinolo di 3) Landolfo di Procida fratel carnale di M. Gian di Proceda, per l' opera del quale tu fe' Re, e Si-2) guore di quest' Isola 30 che vale a dire di colui a che al padre suo Pietro dato avea forte impulso a fatsi Re di Sicilia.

Auten-

Autentica, se pur ve ne sosse bisogno, il fatto di questa Novella Monsignor della Casa nel suo Galateo, nel rammentare il modo di procedere di Ruggieri dell' Oria Ammiraglio; se nen che prende sbaglio parlando del Re Pietro, quando lo dee chiamare il Re Ferdinando del Re Pietro figliuolo.

Giornata V. Nov. VII. Teodoro innamorato della Violante.

## CAP. L.

E noi largamente andiamo cercando del tempo, in cui con verifiniglianza accadde l'avvenimento, che il nostro Giovanni deferive, si vede, che si dall' anno 1165. al 1189. posciachè il primo su quello, onde il Mai Guglielmo Re di Napoli, e di Sicilia. fece da quela vita partita, a cui succedè l'altro Guglielmo, che a differenza di lui facendosi conoscere per virtuoso, e bonon, o da s'moi popoli addimandato venne il Buom Re Guglielmo, che è l'appellazione stessa, che a lui dà il Boccaccio diecndo: Al tempo, che di buom Re Guglielmo la Cicella reggeva. E questi nell'anno 1185, dopo 23, anni di regno in età d'anni 35, in Palermo venne a morte, s'epolto possia nella Chiefa di Morreale da lui sondata, ove ebbe l'appresso

#### HIC SITUS EST BONVS REX GVILLELMUS.

Coartate ancora più si potrebbe questo tempo, facendo il computo, che nel progresso del racconto si ragiona dal nostro Autore di tre Ambasciadori del Re d'Erminia, mandati a trattar col Papa di grandissime cose per un passaggio, che sar si dovea; laonde senantica del respectore del passaggio del passaggio del passaggio del respectore de

bra, che questo sosse il passoggio del 1188. in seccorfo di Terra santa, natratoci da Giovanni Villani Lib.
V. Cap. III. e IV. (comecche su affediata pel Soldano
d' Egitto la Città di Gerusalemme) e da Riccardaccio
Malespini dicente nel Cap. I XXXIII. Negli anni di
Crisso mille cento ottanta otto, essende commossa la Crissianita per andare al soccorso d' oltremare della Terra
santa, vuenne a Firenze l' Arcivos/covo di Ravenna\_
Legato del Papa, a predicar la Croce per lo detto
pussaggio.

Quanto alle persone, narra il Boccaccio , questa. Violante cifiere stata figliuola di Mestere Amerigo Abacte, di Trapani; ed il Mugnos nel Teatro Genealogico della Siciha Tomo I. Libro I. rammenta un Cavaliere Stazio Abate, il quale sotto i due Re Guglielmo il Malo, e Guglielmo il Buono ne' Regni di Napoli, e di Sicilia chiara fama di valoroso acquistò, ottenendo dal secondo la Carica di Capitano per soccorrere nel-Perpedigione, e passaggio fuddetto la Terra santa.

Giornata V. Nov. VIII. Nastagio degli Onesti amando una de Traversari ec.

## C A P. LI.

I danno la verità del prefente avvenimento i chiarifimi Deputati alla correzione del Decamerone, imperciocchè così nelle loro Annotazioni vanno faviamente, e fludiofamente parlando.

Della (Novella) di Nassiagio delli Onessi fu presa intera da Elinando Scrittore assia slimata ne sua tempi, cio intormo all'anno M.CC. se non che accomedandosi a suo propossi vi variò alcune cose, come sarebbe il luogo, ove su il caso, ed in omni delle persone, che Xy fon di quelle, che e' dice nel Proemio della quarta. ·Giornata effere flato da certi invidiofi calunniato . in quelle parole 35 In altra guifa effere state le cose da .. me raccontate, che come in le vi porgo ec. ,, Quejto fi nota qui, perchè in questi due luoghi spezialmente certi moderni Chiofatori con parole affai fconce, e diffettofe. ne vanno biasimando l' Astore , e dicono , che finge cose frane , e fuor d' ogni verifimile , e così fatte bate . Ma chi piglia impresa di biasimare altrui , dovrebbe prima fondarfi bene , e aver vedute , e udite , e lette molte cofe, e appena anche bafterd : Perche chi fcriwe , scrive quello , che e' sa , dove chi legge , bene spesso vi sopraggiugne nuovo; cosa, che a costoro in molti luoghe è avvenuta . E Dio fa fe è pur vero, che ei cangiasse luogo, e nomi, giacchè ne' tempi non fembra avervi divario alcuno dicendo il Boccaccio: In Ravenna antichistima Città di Romagna furon già affai mobili , e gentili nomini , tra' quali un giovane chiamato Naftapio deeli Onefti . Ed in fatti la Famiglia degli Onesti è antichissima, e nell' anno 1108. l' Abate de' Monaci Benedettini di S. Gio: Evangelista di Ravenna, dond al B. Pietro degli Onesti de Portuenti alcune poffeffioni .

Segue possa a dire, che Nasagio r' imamord d'una figliuola di Messer Paolo Traversare giovane troppo psi nobile, che esso me era. Al che serve di constonto il supposto Benvenuto da Imola, da noi a simil proposto altre volte citato, comequegsi, che assersice de Travessari : Duessa e assersi que promo mobilismi, e e valorosi Ravignam: e li Anasagio, finamene surono anche questi da. Ravenna, E cio sul luogo del Pargatorio XIV. del Divino Poeta verso soptia. La Casa Travessaria, e pli Anasagio.

Ma fopratuato fewe di conferma il teito vero di Benvennto da Imola; che chiama il Bocaccio noftro, come vedremo, curiofim raquistorem omniam delettabilismi biforiarem.

La

La Casa Travestara. De ifa Domo suis aius miles magnus Princep in Kasema, seliscet L'aulus Traves-serum, qui sum de cum veritur Venetorum explit Salim-guerram Principem de Ferraria: e gli Analtagi. Iss sur magni, nobiles, & potentes; a quitus una loria in Relaciona sique bodic decominatur l'oria Anassigue oria in Rida Domo suis mobili miles Cominus Cuido de Anassassis, qui mortuus est pre impatienta amoris cuius da cius amorem est pre impatienta amoris cuius da cius amorem est pre impatienta amoris cuius de cius amorem est pre impatienta quotus fectore mobilis adole sen Anassassis de Honestin; qui amoratus de fini apulcherima Fanili arversirari, anadem illam batin ausorem, sicus bonesse servicio processo de consistente de fini apulcherima Fanili arversirari, anadem illam batin in uxorem, sicus bonesse servicio presentation consistente del consistente de consistent

Ma perchè dell' Autore qui allegato, cioè di Elinando, l' Abate Francesco Ridolfi nell' Accademia della Crusca il Risiorito, se ne sece nuovo vedendolo citato da Bartolommeo da S. Concordio negli Ammaestramenti degli Antichi , parmi bene di darne alcuna contezza colle parole d'Autori Franzesi , che peravventura più , che la Nazione Tofcana lo conobbero , e. sarebbe il primo Fra Iacopo da Cessole natio di Tierache in Piccardia, il quale nel suo Trattato del Giuoco degli Scacchi cita sovente Elinando, o come si legge nelle versioni di quell' Opera , Elinado [1] . Sia il fecondo Carlo Du Freine, che nel suo Gloffario media, 6 infima Latinitatis ne dà contezza con dire : Helinandus Monachus Frigidi Montis vixit fub Philippo Aug. Eins Chronic. edit. in Biblioth. Ciffercienf. Sia il ter-20 Egidio Menagio, comecchè nelle Origini della Lingua Toscana alla voce Domeneddio, icrive : Tra-Dafi questa voce nel Poema della Morte fatto da Elinan-

Y, 2 do Pr. Izopo lo striffe in Latino, e dal Latino si trasportato in Frantese da Giovanni Durignay Prate Ospitalario di S. Izopo di Altopassione il 130 e da Fr. Giovanni Ferron nel 2347. e dipoi in Toscano per opera non si fa di chi,

do Monaco Cisterciense nella Badia di Freddomonte, sono vicino alla Città di Bover; il quale Elmando di più antico di tutti quanti i Pesti Frances, de qual li restano dell' Opere. Noggiugnendo policia: Chi di esti De Elinando più particolari desidera, vegga l'Isforia Bellovacense di Astonio Lossello, quel samoso Avvocato di Parigi degno Discepolo di quel gran Maestro Iacopo Cuiacio.

Tutto questo però, a mio giudicio, non è bafante ad appagare la curiofità del nostro Lettore e, ed insene a giu thicare al possibile l'asserto de'Deputati, cioè, che Elinando fottospra sa l'Istorico, che prima del Boccaccio racconta per vero il presente avvenimento. Perciò Angelo Manrique Cilterciense negli Annali del suo Ordine Tomo III. all'anno 1210. Cap. VII. darà qui maggiore sodissazione colle appresso notizie, quantunque sembri egli un poco prolisso.

Incidit nobis boc anno memoria celebris Beati Viri Helinandi Monachi aque docti, ac religiosi, quem non eadem, que Petrum, & Radulfum, ut falso Henriquez (1) putat ; fed longe alia , & diversa protulit Domus . Quippe illos Fons Frigidus produxit, filia Grandes Sylva, de linea Claravallis , quam Domum in Narbonenfi Dieceft firam superius diximus . Helinandum Mons Frieidus de linea Morimundi in Beilvacenfi, quam multi inter Bellevallis filias ponunt. Ergo Helinandus per boc tempus florens, boc item nobis venit memorandus ; quo G a Vincentio Belluacenfi (2), Guillelmo de Nagia (3), atque aliis commemoratur. De eo bat babet Vincentius circa bunc annum , His temporibus in territorio Bellua-, cenfi fuit Helinandus, Monachus Frigidi Montis, vir , religiosus, & facundia disertus , qui & illos versus de morte in vulgari nostro, qui publice leguntur, tam , eleganter, & utiliter, ut luce clarius patet , compofuit;

<sup>2</sup> in Menolog. 3 Lib 29. cap. 162, 3 in Chron,

, fuit; & etiam Chronicon diligenter ab initio Mundi , usque ad tempus suum in maximo quodam volumine , digeffit , Et infra , Scripfit enim, ut legitur, Epiflo-, lam, cusus titulus eft De reparatione lagfi, miffam, , scilicet, ad Galterium Clericum, qui fuerat Novitius , in Ordine Ciflercienfi, & Canonicus in Ordine Pra-39 monstratensi, & tandem quasi liberum se a voto exi-39 fimans, eo quod minime juiffet professus, rediens ad ,, facularem vitam, duxit uxorem, nomine Rixendam... , Super quibus rogatus Helinandus a Guillelmo, scili-, cet fratre einsdem Galteris focio , & Conclaustrali , ipfius Helinandi, feripfit Epistolam ad eundem Galte-, rum fub eiufdem Guillelmi perfona, ita ut ipfius effe , videatur . Scripfit etiam idem Helinandus Sermones 9, aliquot peroptimos 3, Ita Vincentius de scriptis Helinandi.

Cardinalis Robertus Bellarminus in suo illo libello vere aureo de Scriptoribus Ecclefiasticis, que scripsere Vincentius, & Anthoninus concernentia Historiam, pleraque ex Chronico Helinandi mutuata tradit : fic enim babet (1) , Helinandus Monachus Gallus scripfit Historiam , ab Orbe condito ufque ad ann. Chriffi M. CC. X II. 37 Libris quadraginta octo : quem Authorem pracipue 35 fequuti funt Vincentius Belluacenfis, & Sanctus An-39 thoninus in sua Historia scribenda . Scripfit etiam. , Sermones, & Epistolas, & alsa, que utrum excusa. , fint , ignoro , Sic Bellarminus . Neque abnuit Vincentius, quin potius se ex co multa excerpsisse, quamvis iam tunc non extaret integrum Opus, quibufdam quaternionibus amissis, & qua occasione id factum, memoriæ prodit (2) , Hoc quidem opus [ ait ] diffipatum est, & difperfum , , ut nufquam totum reperiatur. Fertur enim, quod idem , Helinandus cuidam familiari suo, scilicet , bona memo-,, rie Domino Garino Sylvanectensi Episcopo , quosdam eius 3) Operis quaternos accommodaverit , ficque , five per obli-· 22 010-

<sup>1</sup> ad an. 1203. 2 ubi fupra.

y vienem, five per negligentiam, five alia causa penitus 32 amiserti. De boc tamen Opere, prout invenire poius, 32 in boc quoque nostro Opere multa per diversa loca-33 inserui 33 lia Vincentius nibil altunde mutuants, quod

non in Dominum proprium referri velit .

Fust Helmandus baud dubie genere nobilis, ingenie acer, & promptus, facie venuftus, corpore elegans, & cunclis bonis natura, fortunaque adeo instructus, ut nullus illo in ifla Gallia prior, & vix aqualis, dum in faculo vixit, agnosceretur. Comparaffet gloriosum sibs nomen , fi non lubricitate morum , & inconflantia , magnum magis , quam bonum promeruifet . Hinc levitais data eius converfio, & vix quinquennio in Ordine exaclo, sam tandem permansurus credebatur. Referam eius verba de se ipso, dum sub Guillelmi nomine ad Galierum feribens , probare nititur nulli , quantinois delicato , aut fragilt, Cifieroiensem Ordinem intolerandum effe, fi modo non resistat divina gratia, cuius est dare, ut possimus perseverare , Ut de me taceam, quantos pos-, fem tibi oftendere, qui de vita delicatissima ad bune ordinem, quem appellas duriffimum, & difficillimum, , fe tranfiulerunt; nec tamen adbuc ab eo refilierunt , , quamvis & etate iuniores te fint , & natura tenerio-, res viribus? Et ut de tot millibus unum excipiam , , unum tibi excipio, qui certe folus ad omnium sufficis ,, exemplum . Ipfe quidem Spectaculum factus eft Ange-,, lis, & bominibus levitate miraculi, qui prius eis fpe-, Claculum fuerat miraculo levitatis : dum non fcena, , non circus , non theatrum , non amphitheatrum , non , amphicircus, non forum, non platea, non gymnafium, so non arena fine eo resonabat. Nosti Helinandum, \* fi , quis non novit bominem , si tamen bominem : Neque , enim tam natus erat bomo ad laborem, quam avis ad o volandum , circumiens terram, & perambulans eam. , quarens, quem devoraret, aut adulando, aut obiur-, gando. Ecce in Clauftro claufus eft , cui totus mun-, dus folebat efe non folum quaft Clauftrum, fed etiam 22 quali

" quafi carcer. Quomodo ergo non potes, quod ipfe pa-, tell? Cuius mutatio dextere Excelsi, quantum supo-3, rem intulit seculo , pudoremque Diabolo , tantum ipfi Domino contult bonorem. Neque etenim ipfe tam le-3) vis fuerat, quam ipfa levitas; unde & tanta levitas » tam leviter mutata : apud plerosque nibil aliud putas tur , quam levitas . Hinc eft quod sam quinquennis 25 eius conversatio vix facit alicui sidem de juturo; ni->> mirum , quantum in fe ipfo experimentum dedit incon-3) lantie, tantum perseverature constantie nunc debilitat 3) argumentum. Erubesce igitur, miserrime, te saltem , non fequi iftum precedentem, iuniorem, infirmiorem, de-, biliorem , delicatiorem . Quis enim attendens , unde , ifto furrexit, furgere non possie? , Hec de se ipso Helinandus quinquennis Monachus in porfona Guillelmi ex quibus facile appareat , qualis ante susceptum babitum fuerit.

Philippus Seguinus [1] Helinandum bistrionem, & magum facit, dictitans id placuiffe multis authoribus; quos tamen neque produxit , neque ego vidi , Hic ( ait ) », in iuventute sua artibus seculi omnino deserviens, & 3, animam suam diversis vitiorum generibus turpiter ma-, culans, Histrio, & magicas aries [ ut mulits placet , Ausboribus ] didicit , Hattenus ille . Motus , ut credo , Helinandi einsdem verbis , dum se in theatris , ampbitbeatris, circis, plateifque notum affirmat ; fed melioribus artibus, ut credo : nec qui ageret Histirionem ( quis id credat? ) fed qui Histrionibus recitanda, aut cantanda carmina daret. Sane Franciscus Amboefiur , Christianissimi Regis in sucratiori Consistorio Confiliarius, in ea, qua pro Petro Abaylardo, operibus eins prafixit , Apologia , cum casu in Helinandum incidiset , Picardum Belgam Poetam Gallicum fui temporis subtilissimum; at non Histrionem appellat, nec qui per magicas illusiones; sed per animi dotes, corporisque nultorum fibi gratiam conciliaret Gc.

A, possquam levitatem perseverania, acliciasqueperdomuir rigore vite, & que in Deum ipsiri donaconvoerterat, famori constito, obsequio cius addivit, singenti e contra polluti authoritate, severo zelo, & viva adeo inculpabili, ut mos solum eundem inseriorer, equalesve squambar en constituita aliti contigii) sed etiam superiorer revererentur. Meminiti sple cuius sun sui sermonis in-Capitulo babiti, cum Domas ab Abbate Claravallir, seve de illius manatao visitaretur &c.

Caterum quante apud viros eruditos, & magnos efimationis faceris, illud mibi argumentum perfuades, quod ex eius Operibus Vincentius, non secus ac ex Operibus Eernardis, stores exceepsis dec. Ceterum fanctitatia Viri, ultra Vincentium, alii etiam Authores fidem ciunt. Ioannes Abbat, & Miljale antiquum Ordinis, ex quibus etiam Henriques. in Menologio dec.

Ono tandem anno obierit Helinandus, in dubio est; & quidem s produxit suam Historiam ad annum MCCXIIconstat ut minimum ad eum usque vixise; quamvis non desint alii, qui etus Obronicon anno decimo adstruant ter-

minari Gc.

Alle notizie del Mantique, se non riesce grave al Lettore (per supplire a quei che il Ridolsi non vide) si può aggiugnere ciò, che nella Biblioteca degli Scrittori dell' Ordine Cisteciense, Autore D. Carlo de Visch, si legge delle satiche di esso Elinando, ciò Scripsi Chronicou amplum, & preclarum ab ecordio Mundi rique ad sinempora, boc est 1111: in xxxxv111: Libros distributum (1) ex quo Opere multa bauserum Sanstur Antennat, & Vincentius Eleutenssi; a viette notarun Bellarminus, & Rubertus Mireus de Scriptoribus &c. [2]

<sup>1.1</sup> Horira d'Elinando afferife Filippo Labbb, che era MS, nella Rhilisecta della Regina di Svetio De Inside vita elemfallir, ed uno De regissita Principson, che li crede non effere fonie finai filianpati della principson, che il crede non effere fonie finai filianpati caleno, che egli deferira anti la propria convertione fotto il nome del predettro Gegliellemo, Striffe intentorati Retmoneja e non fo che Lettere della propria della propria convertione fotto il nome del predettro Gegliellemo, Striffe intentorati Retmoneja e non fo che Lettere della propria della propri

Obiji Helinandus, sicut vixit, santlissime, anno 1223. Sanclis Ordinis nostri adjeriptus su Misjali antiquo, 61 su Menologio (1).

Ed ecco in qual maniera per noi fi può render conto della verità della Novella in fentenza de' Deputati. Per quello poi, che rifguarda le parole della n'edefima Novella, Chiaffi di Ravenna è famofo luogo nominato da Dante nel Purg. XXVIII.

Per la Pineta in sul liso di Chiassi [2].

# Giornata V. Nov. IX. Federigo degli Alberighi.

#### C A P. LII.

Oppo di Borghese Domenichi, o di Domenico raccontatore della presente istorica Novella fin verso l' anno 1348, vivea in Firenze uomo di reverenda , e di grande autorità , e per costumi , e per virtù molto più, che per nobilta di sangue chiarissimo e degno d' eterna fama, al riferir del Boccaccio medefimo. Per quel che a me fembra, è da aversi tutto il credito all' afferto di esso Domenichi , mentre si legge circa a lui nel Comento del Boccaccio stesso a Dante fovra l' Inferno : Questa Gualdrada , secondo, che solea il venerabile uomo Coppo di Borghese Domenichi raccontare, al quale furono per certo le notabile cofe della nostra Città notissime, su figliuola di Messer Bellincione Berti de' Ravignani. Coppo fi fu della Fiorentina Famiglia de' Migliorati del Quartiere S. Croce, ſe-

tere; ed un Trattato sopra quell' Oracolo: Nosce to ipsum. Scrisse certi versi Frances della Morte, che si solevano in Francia leggegere sovente, e canara con utilità, flampari nel 1594. 1 La sua Vita su data suori in Francese da Giovanni d' Assigny

nella Par. II. degli Uomini illustri dell' Ordine Cisterciense.

2 Classe, o Classe vien dimandato più comunemente. Così l' Abbazia di Chiaserna, si trova nominata de Classema.

fepoltuari in S. Piero Scheraggio per antico tempo; e questi si domandarono altresi talvolta de' Domenichi. trovandosi nel 1309. Melsorasus q. Borgenfis de Dominicis. Ne' godimenti io il veggo col nome di Coppo di Borghefe Migliorati, e di lui abbiamo nella Novella LXVI. di Franco Sacchetti, vera litoria anch' esfa, ch' egli abitava dirimpetto a dove poi stavano i Leoni, ed oveora, per nostra intelligenza, è la fabbrica della Zecca. nuova. Coltui come savio, e come uomo di lettere, dice il Sacchetti, che studioso era di Tito Livio. E bene sta, che il Boccaccio lo lodi per la virtù, più che per nobiltà del sangue, quantunque si veggia estere flato egli dal 1308, fino all' anno 1341, otto volte de' Priori, dopo che cinque volte godè il Priorato Borghese di Migliorato suo Padre dal 1284. al 1202. Anche Cristofano Landini inferisce, che la presente Novella l'ha il Boccaccio intefa dalla viva voce di Coppo, parlandone sul Canto VIII. dell' Inferno di Dante.

Per relazione pertanto di quello Coppo afferifce il Boccaccio, che vi ebbe già un Federigo di Mess. Filippo di Alberigo, o pure degli Alberighi, il quale possedeva un suo poderetto a Campi. In tanta penuria di memorie, qual si è quella, che noi incontriamo nella costui Famiglia, vogliono aversi in qualche considerazione le conghietture; perlochè giova di sermarii sulle parole del Boccaccio dimoltrantici il luogo del suo poderetto, e far ragione, che torna appunto di qualche conferma l' avere avuto gli Alberighi lor fepoltura in S. Maria Novella, come in S. Maria Novella 1' ebbero i Mazzinghi, ed i Vespucci, che a Campi, ed a Peretola, ed in quei contorni aveano lor possessioni. Da Campi furono altrest i Grandoni, che sepoltuari sono in Santa Maria Novella, siccome appare da un lor Sigillo da. darsi in luce a suo tempo: Essendo offervazione fatta dagl' intendenti, che le Famiglie Fiorentine si postavano colle case loro in quella parte della Città (ed aveano ivi oltre loro Cappelle, e sepolture ) la quale più

più vicina era alla Porta donde si andava ai loro esfetti. E ben chi diffe, come fe Riccardaccio Malespini. e Giovanni Villani, che la Famiglia degli Alberighi era per antichissimo tempo, cioè verso il 1000, venuta da Fiesole, ebbe a favore del suo asserto un segno nel vedere, che essi potettero allora abitare in Firenze inverso quella parte, se la Chiesa di S. Maria degli Alberighi traffe il nome da loro, che vi aveano le case, conforme vien creduto da Giovanni Villani : il quale per altro asserisce, che di questa Famiglia a tempo suo non ven' era più (1) cosa in vero, che favorisce il racconto del nostro Novellatore, il qual vuole, che Federigo si fosse ridotto prima di prender la vedova per moglie in un' estrema povertà : siccome lo savorisce il nome di Mess. Filippo padre di Federigo, che rifece. quel Filippo Alberighi più antico, il quale si dice da Carlo Magno decorato del Cingolo militare.

Dà ancora verifimilitudine l' ufo, e il defiderio di quella Gentildonna del falcone, che in questa Novella moîtra ii Boccaccio, concioffiachè fu delle persone di alto affare. Dell'uso ne'Signori così scrive l'Aldrovandi nella fua Ornithologia: Accisitrum aucupium ob incredibilem. quam exercents adfert cum oblectationem , tum utilitatem , ad id glorie atque dignitatis fastigium evellum. est, ut Magnates boc sibi tanquam proprium fecerint, suisque deliciis reservaverint. Mi ricorda a questo proposito di Gio: Michele Heineccio, laddove De Sigillis veterum fcrive : Quum summi l'rincipes iam. inde a pluribus faculis falcones alere, atque aucupia. is exercere folerent, certofque praterea baberent in palatio ministros rei accipitraria prapositos, quos falconarios adpellabant, digna res illa vifa est tersona princi-Z.z 2

<sup>1</sup> Ed in fatti Antonio Pacci rammentando nel 1373 le Famiglie Fiorentine, la tzace. Dant. Par. 16. Lo vida gli Ughi, e vida i Catellini, Filippi, Grati, Ormanni, ed Alberichi Già nel scalure illufiri Gittadini.

pum purorum, cor voluti ad rem accipitrariam aucupumpus proficienter in figillis representare. Edilicendendo a trattare De Sigillis mobilism, allerisce di
avere ofservato in Sigillis Comitiffarum Flandrie ab
Olivario Uredio depicti, vine quidquam aliud gestare,
illustres feminas, quam falconer, more issis temporibus in
diguitate constituta maxime eraut in deliciis. Io ancora ne ofservai nella bellissima taccotta del Muco de
Signori Conti della Gherardesca l'appresso di Maxra
di Lendinara aobil Mattona [1].



Ulisse Aldrovandi medesimo per quello, che spetta alla la Francia, dice di quelto escretivo di caccia: Est in. ranto apud multar nationer, prosferim Gallicam, pretio, un spairo busine artis inter usbiler, & claro loco nator, signarus surette, in excipa admodum apud est bonore, of iaaquam praclarissima artis imperitur, que una posi est militaris disciplinams, onnium moltissima centrus:

Pandolfo Collenuccio nella sua Istoria Napoletana ascrive la prima caccia de falconi in Italia all' Imperatore Attigo VI. Henricus Sextus Imperator venationi fummopere deditus falconum ancupium primus in Italiam invexisse reditus. Il Fiteraruola poi ne' Discorti degli Animali scrive: Veggiamo gli Sparvieri, e i Fulconi, accorchè nascano per le foreste inculte, e per le salvatiche montante de la contra del contra de la contra del contra de la c

...

s v. le Offervazioni mie sopra i Sigilli Tons, II, a car. 79.

tagne, atteso il loro gran coraggio, e la nobiltà dell'animo, esper cari, e simuti di attiti i Signori, e Cavalieri, anni esper l'insegna stessa stessa di actica Cavalleria. Ed in fatti tra i simboli usati dallanobilisima Famiglia degli Strozzi, uno si è quello del Falcone.

re aver dato a questo fato il Boccaccio farà peraventura nell'aver egli poste sentenzio faminente in bocca della donna quelle parole: ma io voglio avanti uomo, cheabbia bissono di viccheaza, che riccheaza, che sibiabissono di vomo; le quali io tavviso esere di Temistocle preso Piutarco nella Vita sua, dicendo egli di molti, che a lui domandavano la figliuola sua per noglie, voler più tosto uno, che avesse bisogno de' danari, che i danari fenza l' uomo.

Questa Novella stessa vien data fuori anche da, Francesco Sansovino, checché egli dica in contrario ai Leggitori suoi per quel, che risguarda le Novelle del Boccaccio, collocandola nella sua Giornata V. in terzo luogo.

Giornata V. Nov. X. Pietro di Vinciolo.

#### C A P. LIII.

He un fatto simigliante a quello, che ci si deferive nella presente Novella, posta effere accaduto
e negli antichissimi tempi, e ne' posteriori, niuno lo
nega. Il Boccaccio sessio accesso professiona nel Laberinto Quante gid presumettero, e presimento tatto 'i giorno, o davanti agli octii de mariti sotto le cesse, onelle arche
pli amani nassondere? Tottoche il Cassevero nella
Par. Ill. della sua Poetica dica efere un fatto solo;
e che la Novella d' Ercolano la tosse i tosse
Roccaccio da Apuleio nell' Asino d' oro; il quale
Roccaccio da Apuleio nell' Asino d' oro; il quale

Apuleio l' invenzione dell' Afino l' avea rubata. Io però veggio la Novella d' Ercolano, che è inseritanel raccontamento presente, alquanto varia, siccome, apparirà a chi ne faccia il confronto. Dall'altro canto non fo se non aderire al parere de' dotti uomini, e principalmente a quello del Sig. Conte Auditore Giacinto Vincioli di quella grande nobilissima Casa degnisfimo rampollo, il quale in più fue Opere nega assolutamente, che il fatto dal Boccaccio descritto sia seguito in Pietro di Vinciolo. Ciò fa egli principalmente in una sua Lettera in conto della Famiglia Vincioli scritta al Padre Abate Canneti [1] dicendo in questa guisa: E se alcuno, per detrarre alla bella gloria di questi, mettesse in confronto il nome di quel l'ietro Vincioli, di cui parla il Eoccacci nella Novella X. della V. Giornata del Decamerone, rispondo, che oltre al chiamare il Boccaccio favole, e parabole i suoi racconti, questo in ispecie, e quello della Peronella nella II. della VII. Giornata fono tolii di pefo dal libro IX. dell' Asino d' oro di Lucio Apuleio , come è facile di farne il rincontro : avendovi cambiati i nomi , con metter quelli di Persone viventi , e di Famiglie note, e conspicue, per renderli forse più speciosi, e facili ad esser letti, e forse per farsene egli l' autore, nella conformità, che in altri ancora si vede aver fatto . Ne' quali se nella stessa maniera ricorse agli altrui libri, non veggo come nel suo Romanzo pessa meritar nome , se non che d'un semplice , ma non fedele Traduttore, avvegnache per la lingua abbia meritato, e meriti quello d' un leggiadriffimo Scrittore . Ed aggiungo , che una prova dell' insuffistenza di quel , che fi dice dal Boccaccio, potrebbe anche dedurfi dalla Vita del medesimo Pietro, quando si volesse riguardare a quello, che di tal nome, e della Famiglia Vincioli era gid in grande stima in Perugia appunto non molto prima del 1348. nel qual anno si figura fatto il racconto. Atteso

r in data de' 22. di Novembre 1712. di Macerata .

the fe nella Novella vien chiamato ricco uomo, era ben tale per li beni di fortuna, ma molto più per le virtu. e per li beni dell' animo; a riguardo de' quali fu fempre nella Patria impiegato ne' maggiori affari , e nelle cariche più cospicue, come nel Pellini al fogl. 438. e 453. della prima Parte del Lib. 6. si fa menzione d'ejjere flato mandato due volte Ambasciadore a Camerino, l' una del 1220. l'altra, insieme con M. Vinciolo Vincioli, del 1222, per affari rilevanti a'Varani loro amici molto. e parenti, com anche al fogl. 1015. fi dice, che fu mandato Ambasciadore insieme con Monsig. Andrea Bontemps allora Vescovo di Perugia, poi Cardinale, e con Tivieri Montemellini al Papa in Avignone, tacendo altri impiegbi ricordati e nel Pellini, ed in altri, i quali fostenne con gloria, e con vantaggio di se, e della Patria. E lasciò altresì figliuols nientemeno valorosi, e prodi. leggendost nel medesimo Pellini al fogl. 975. [ fegnato per errore 996. che Aleffandro di M. Pietro de' Vincioli del 1358. con altri Nobili fu fatto Cavaliere nell' esercito de' Perugini, allorchè combatterono contra s Sanesi sotto Turrita, dignita di grand' onore in que tempi. Ma e contra il Boccaccio, e contra que' della fua Nazione non lasciarono Bartolo, e i Vincioli stessi di farne il giusto risentimento, com' io dissi nella Lezione alla Canzone del Coppetta alla pag. 31. Quivi egli dice : Il noffro Bartolo in una rubrica della buona giustizia, in una certa legge ut vim, come dicono i nostri Dottori, gli rivide bene il pelo; ed altri ancora non si tenne le mani a cintola.

Perciocchè il Boccaccio va dicendo: Fn in Perugia, non è aucora molto tempo pajlato, no ricco uomo chiatmato Pietro di Vinciolo; due si veggiono nell'albero gencalogico di questa cospicua Famiglia stampato, i foggetti di questo nome: il primo, e più antico su Pietro di Vinciolo di Bevignate; l'altro, suo nipete, Pietro di Vinciolo di Giovanni di Bevignate, o come si direbbe Benvegnate, così:

Bevignate
Vinciolo Giovanni

Pietro 1280. di Configlio.

370

Vinciolo
|
PIETRO
1251. Ambasciat.

Del primo in questa guisa il ricordato di sopra... Sig. Conte Vincioli ragiona nelle Rime de' Poeti Perugini Par. II. a 363.

Pietro, il quale si trova nel 1280. a di 5. di Marzo di Configlio, e a' di 7. di Maggio è mandato Ambasciatore al Duca di Spoleto, e nel 1298. a' 26. di Dicembre su eletto dal Sommo Pontefice per Potejta di lest, e la Città li concede licenza di poter andare in. detto Uffizio; e nel 1310. fu fatto Capitano della Parte Guelfa; e nel 1313. a di 17. Dicembre il Comune di Colazzone fa istanza alli SS. Priori, che li concedano per loro Potested il Nobile Cavaliere Mess. Pietro de Meß. Vinciolo; e nel 1316. a dì 21. Febbraio si trova Vicario Generale di Meß. Bertoldo Duca di Spoleto; e nel 1220. a dì 28. Febbraio è numerato tra' Cavalieri, che banno da andare nella Guerra contra Affifi ; e a di 8. di Marzo del detto anno fu mandato alla Città di Nocera per riconciliarla, e riformarla d'Ufiziali; e nel 1221. a dì 28. Febbraio fu mandato Potestid del Castello della Pieve , e nel 1222. adi 10. de Gennaio s Priori della Città ordinarono a Mess. Carsia Contestabile della Città, che a orni requifizione del Nobile Cavaliere Mess. Pietro di Mess. Vinciolo debba andare con tutta la sua gente , dov' esso comanda per ricuperare il Castello della Cifta, e a di 7. di Febbraio del detto anno avendo ricuperato il detto Castello, in esso vi pose il presidio, secondoche a esso parve. Di questo scrive il Pelline Par. I. Lib. V. car. 329. Del 1303. i Raspanti presi ec.

ec. in protezione da Messer Brodaio da Sassoferrato loro Capitano ( quello, di cui ho io parlato con qualche prolinità nel secondo Tomo delle mie Offervazioni su i Sigilli antichi ) nacque in Perugia un gran romore fra Melj. Giovanni di Mejj. Baglione caporale [così dice l' Autore ] di una parte, e Meff. Giacomo degli Oddi, e Mes. Pietro Vincioli capi dell' altra parte, e che per questa ragione tutta la Città fu in arme ec. Questo è ben da avvertirsi, che facendosi capi d'una parte de' Raspanti Messer Giovanni di Messer Baglione, e dall' altra Messer Giacomo degli Oddi, e Meller Pietro di Meller Vinciolo, ellendo cialcuna di queste Famiglie non solamente nobili, ma le principali fra le nobili, par, che fi possa malagevolmente. dire, che la briga fojje tra' Nobili, e' Raspanti, se pur capo de Raspanii non eran le Famiglie nobili. E d' esso nel Libro segnato A. del 1298. a car. 308. si legge essere elesto dal Pontesice Bonifazio VIII. per Podesta della Cista di Reggio.

Del secondo Pietro, di cui può aver voluto intendere il nostro leggiadrissimo Novellatore, così il medesimo soprallodato Sig. Conte Vincioli a 276. Pietro fratello di Paoluccio fu l' altro figliuolo di Vinciolo di Giovanii. Il manoscritto Decempirale ecripiglia; Messer Pietro altro figliuolo del detto Vinciolo nel 1251. a' 28. di Giugno fu mandato Ambasciasore. all' Arcivescovo Gio: Galeazzo di Milano, e al Capitano di Forli, e al gran Messer Cane della Scala per occasione di guerra; e nel 1362. adì . . . fu mandato Potested di Castiglione Aretino per sei mesi, che toccava alla parte de Nobili; che così si governava allora la. Citta; e nel 1373. essendosi posta la Citta in rivolta. per opera di detto Messer Pietro, e di Messer Oddo de' Baglioni, fu quietato ogni tumulto: e nel 1376. adi 2. di Febbraso il detto Messer Pietro, e Messer Oddo, e due altri, mutato il nome di Uffiziali di Guerra, e detti Uffiziali della Pace, sono eletti sopra P unione, e pace, e sopra la liberte della Città, e a questi fu data tutta

Azz

la autorità, che avevano i Priori, e i Camerari nel tempo della ricuperata libertà : e nel 1377. adì 21. di Marzo fu fatto Capitano della Parte Guelfa; e adi 6. Maggio del detto anno fu mandato Ambasciatore a Fiorenza per la confederazione, e lega d'Italia, e nel 1278. adi 2. di Gingno fu fatto Uffiziale della guerra per turbolenza della guerra, e ad esso fu data sutta. l' autorità, cb' era flata data ai foprannominati, cioè sutta l' autorità de' Priori, Camarlinghi, ed esso governava il tutto; e questo fu nella ribellione, che fecero i Perugini a Papa Gregorio, a requisizione de' Fiorentini; e a di 15. Giugno del detto anno fu fatto capo, e guidatore sopra la guerra, e conservazione della liberta di detta Città, e Contado di l'erugia ; e adi 12. di Novembre del detto anno and) a Roma al detto Pontefice per trattare la sopraddetta Pace, la quale su fatta e capitolata per mano del detto Meffer l'ietro con molts belli Capitoli in favore della noffra Città; e nel 1279. ali 26. di Novembre fu mandato Ambasciatore ad Afin per trattare non so che negozi : e nel 1330. adi 21. Aprile fu fatto di nuovo Capitano della Parte Guelfa : e nel 1381. adi 11. Gennaio fu mandato Ambasciatore con piena autorità a Città di Castello per negozi importanti : e nel 1282. adi 2. di Gennaio fu mindato Ambasciatore al Sommo Pontefice Urbano VI. e dopo tante fatiche nel 1389. add ultimo di Aprile il detto Mefs. Pietro di Vinciolo per avere la quiete, e concordia, e pace della sua Città, configliato, che fi rimetteffero gli espulsi della Città , siccome avea fatto Fiorenza, e Bologna, esso ne su cacciato, e messo in efilio, e che nm fi poteffe accoftare alla Citta a 80. miglia; ma nondimeno adi . . . del detto anno ottiene licenza di potere stare a S. Valentino, e alli 25. d' Agosto ottiene licenza di poter ritornare nella Città . E dope molte cose ben fatte lascid di se dolce, e desiderata. memoria, oltra tre figliuoli maschi Vinciolo, Giovanni, e Lorenzo. Del medefino Mefs. Pietro ferive il Pelling.

par. 1. L. 8. fogl. 1015. come del 1365. fu mandate Ambasciatore insieme con Monsig. Andrea Luontemps allora Vescovo de l'erugia , pos Cardinale , e con Trievers Montemellini al Papa in Avignone . E a fogl. 1265. del Lib. 9. parlando della Lega di Perugia con altre Città di Tofcuna , e con Galeotto Malatefia Sipnore di Rimini : Ma perchè in queste Capitolazioni di Leghe, e di sommissioni si sarebbe potuto jorse in qualche parte far contra i Capitoli non melto innanzi fatti col l'apa, ed essi gelosi di non operar cosa alcuna contra , elestero Mest. l'ietro di Vinciolo, e Paolino di Ceccolo, ch' erano stati quelli, col Papa avean trattata la l'ace, e vollero, che avefrero autorità di poter rivedere , ed esaminare bene tutte le Legbe , Tregue , ed altre convenzioni , e Leggi . E fopra a figl. 1238. riferisce ester per esti conclusa la Pace col l'ontefice , con molta dolcezza, confermando nell' Instrumento appartener Perugia, quanto alla giurisdizione, e protezione, alla Sede Apostolica : e nomina anch' esto tra quei , cui furono restituiti, i beni levati a tempo della Guerra col Pontefice Gregorio XI. E d' efso parla nel Lib. 8. a forl. 1030. e 1043. com' Ambasciatore al Pontefice in. Roma, e in Viterbo, chiamandolo sempre de' Vincioli, e individuandolo più in ispecie a fogl. 1051. nel riferire, che tornò a Roma Ambasciutore Mess. Pietro di Vinciolo Vincioli, e a fogl. 1054. ove dice : Furono di questi giorni mandati da i Perugini a Milano Mesi. Pietro di Vinciolo de' Vincioli, e Giovanni d' Andreucciolo, col Signor Cola della Macinara Notaro . Ed oltre a fogl. 1066. e 1082. ne parla nel Lib. 9. come Ambasciatore in altre parti , come un de' tre fopra la Guerra , mediatore di paci , di leghe , e in altre Cariche a' fogle 1225. 1230. 1227. 1242. che dovrebbe dire 1264. e 1157. e in più altri luoghi . Ma avverta il Critico . che questa è una nota, e non un' Istoria, e come tutti della Famiglia, così tutti, che d'effi parlano, non è il mio fine di notare. Ma del suo esilio così scrive A22 2

par. 1. Lib. 9. fogl. 1363. Mefs. Pietro di Vinciolo Dottore falito in ringbiera cominciò a persuadere, e consigliare, che coll' esempio de' Fiorentini , e Bolognesi , che pure allora aveano rimessi i loro fuorusciti, sarebbe stato bene , che anch' essi lo facessero, mostrando, che essi erano reali, e fedeli; il che fu di tanta alterazione a quelli , che l'udirono , che senza indugio , e rispetto alcuno levatolo di ringbiera con molto strepito, e romore lo scacciarono di Consiglio, e subito ristretti insieme fu in quel punto condannato Mess. Pietro in 500. fiorini d' ore ec. e nell' efilio per tre anni lontano da Perugia 500. miglia, dove più a lui fosse piaciuto, purche non stesse in Fiorenza; e ciò fu fatto per dare esempio agli altri ec. e dal Magistrato seguente su ordinato per esser egli oggimas decrepito, che potesse tornare a S. Valentino Castello, dov' egli avea delle sue possessioni, e gli su le-vato l'essio con carico, che prestasse alla Città per due anni altri 500. fiorini d'oro, e l'anno seguente nel mefe d' Agosto, avendo egli sborsato li 500 siorini d' oro a' priegbi de parenti suoi su totalmente rimesso. Dell' onore satto al detto Messer Pietro quando morì così leggefi nel MS. Benincasa pag. 57. Standosene detto Messer Pietro a S. Valentino luogo di detta Famiglia fu rivocato dall' efilio con universale contento della Città, ed in particolare di tutti i buoni , i quali avendo in fomma penerazione la virtù di lui , dicevano Perugia non potere ricevere maggiore, nè più grave danno, quanto per l' assenza di detto Mess. Pietro ec. Il quale dopo tante fatiche, e travagli fofferte per fervizio della Patria, essendo vecebio, e avendo gli anni di sua vita felicemente condotti a fine, mancò del numero de' viventi l'anno 1292. con dispiacere universale de tutta la Città, lasciando di se chiara , e desiderata memoria per le sue rare qualità. La perdita di quest' uomo illustrissimo, grandissima per li tempi , che seguirono poi , perchè d'allora conobbe Perusia il manifesto danno, che per la sua morte ne riceve, e tutti ad una voce commendandolo com molte

molte lagrime dicevano ester morto il Padre della Patrea ; e così da tutto il popole lagremato , ju con folenne pompa accompagnato alla Chiefa di S. Francesco, dove erano le sepolture de suos maggiors, portato sopra le spalle da' primi della Città , e con funebre apparecchio fattoli il catafalco, come si suol fare a' Personag-gi di gran valore. E provi il Critico d' uno de' suoi per dritta linea, com' io di questo, che tanto l' amasse la sua Città, ed egli tanto faceste per la medesima. Così nel manoscritto in quarto segn. D. pag. 16. Mess. Pietro sigl. di Vinciolo, e di Francesca Michelotti , e fratello de' fuddetti Tile , e l'acluccio ec. ficcome dalla fua fazione, così anco da tutto il popolo era egualmente amato, ed era mediatore delle discordir ec. fu remesto nella Patria con gran festa; e d., molte altre cose da esso egregiamente fatte, mori del 1393. lasciando amplissima memoria del suo valore, con spezial titolo di magnanimità, in etd d' 87. anni, con dispiacere universule di tutta la Città , essendo stato tanto valorofo, e savio ne' maneggi di guerra, e di pace, che si diceva esser morto il Padre della Patria, e fu portato in S. Francesco, dov' erano li suei Progenitori con gran pompa funerale, accompagnato da tutta la Città con gran mestizia di si gran perdita, restando

di esto, e di Madonna Isabella . . . questi tre figlinoli, Vinciolo, Giovanni, e Lorenzo. Coti ancora nel MS. del Lancelloti in pubblica libereria detta Scorta Stara 10m. 2. 29. Settemb. Fiorì ec. l'ietro di Vinciolo con giovar tanto alla Patria, che ne su cobamato Pasta e l'er sale mossiro Perugia di riconoscerso quando pastato a mi-

alla X. Novella della V. Giornata del Boccascio, fenza. aver letta la difesa, cb' è nella Lettera in conto della Famiglia, ecco ancora le parole del Ms. in pergamena autentico dell Alberti pag. 7. e feg. ,, Item in. ,, lib. 1351. die 27. Iunii fogl. 146. manu Iacobi Puc-, ciarelli publici Notarii apparet , D. Petrum q. Vin-», cioli de l'erusia l'arochia S. Gregorii fuisse electum pri-33 mum Oratorem una cum alio Collega tunc iturum ad 29 D. Archiepiscopum Mediolanen. ad D. Cap. Civitatis , Fori Livii , & ad D. Magnum Canem D. Mastini 39 occasione belli . Item in primo Registro officiorum, & 29 Magistratuum d. Civit. de anno 1362. manu Franc. , Ser Egidit publ. Not. & Cancellaris Com. Peruf. d. 3 D. Petrus extrabitur de buffolo Officior. d. Civit. pro , Potestate Castilionis Aretini, & appellatur Magnas . 39 Item in lib. 1376. die 2. men. Febr. fogl. 28. ma-39 nu Thomæ Bartoli pub. Not. D. Petrus Vincioli una , cum D. Oddone de Balionibus , & aliis duobus Col-, legis mutato nomine Officialium Guerra, appellantur 3, Officiales Pacis, utpote electi super unione, pace, & 3, libertate Communis Perusia, & eius Comitatus, & ei, 39 6 fociis impartitur omnis auctoritas , quam tunc tem-,, poris babebant DD. Priores, & DD. Camerarii d. Ci-39 vitatis . Item in lib. 1377. die 6. Maii manu Francisce ,, Dominici pub. Not. fogl. 102. dictus D. Petrus de-39 Stinatur Orator cum D. Oddone de Balionibus ad Ci-" vitatem Florentie pro negociis, & pro bonore, & bo. 39 no Statu Com. Peruf. & facra Liga Italia . Item in ,, lib. 1378. die 12. Novembr. fol. 146. manu Marti-, ui Ceccoli pub. Not. idem D. Petrus eligitur primus Sa-3) piens super tractatu pacis babito inter Summum Ponti-, ficem , & Eccles. Romanam ex una parte , & super 39 capitulatione, que binc inde petita funt . Item in lib. 39 Consilior. 1278. die 2. Iulis fogl. 226. 6 227. manu " Cecchi Senfi Not. d. Spectab. viro D. Petro Vincio-,, li extracto, & publicato ut sup. in primum trium. officialium Super guerram , instante bellorum turbine , au-

. Vin-

», getur auctoritas , & facultas eadem , quam babebant 39 disti Triumviri dudum a tempore recuperata libertatis. , Item in Suprad. lib. 1378. die 22. Novemb. fol. 151. » manu suprad. Ser Martini Ceccoli collegitur, fucundissi-, mum surifperitum D. Petrum Vincioli , bis titules ibi , appellatur Gc. fuife a Communi Perufia elect. in\_ 99 Orator. ad tracland. cum Sum. Pontifice suprade pa-29 cem. Item in also lib. signato in fronte cum bec num. 23 XXIII. cooperto per totum coramine croceo cum bullis 29 eiusa. millesimi, ubi manu Ser Mallarelli Pelloli Not. 3) Suprad. Ambasciator. extant scripta, & registrata s, instructiones, & capitulationes, ac littere Apostolica , fuper negocio dicta pacis; legitur dictum D. l'etrum 2) Vincioli dictam pacem tractaffe, & ad finem perduxif->, fe fol. 3. ufq. ad 13. Item in 2. registro Offic. fol. 39 16. manu Philip. Matthet Not. & Canc. Com. Peruf. >> an. 1377. die 21. Mart. idem D. Petrus fuit extra-, Elus ex buffolo Officior. Cap. Partis Guelfa. Item in 22 cod. regist. manu eiusd. Not. fol. 36. an. 1278. die 2 15. Iunii idem D. Petrus Vincioli fuit extractus de 29 bullolo Officior. & Magistrat. d. Civitatis in primum >> Officialem super guerra , & in confervatorem libertatis 2) Civitatis, & Comitatus Peruf. Item in lib. 1281. die 3 21. Ianuar. fol. 9. manu Ser Amati Oddoli pub. Not. 2) legitur D. Petrum Vincioli suprad. ivisse Orasorem ad 2) Civitat. Castelli cum plena potestate in negocio per 2) eum tractando. Item in lib. 1382. die 3. Ianuar. 99 fol. mann Francisci Dominici idem D. Petrus Vincioli " deflinatur primus Orator ad Sum. Pontificem. Item. m in lib. 1289. die ult. Aprilis fol. 67. manu Andrea 2) Vannis Not. idem D. Petrus Vincioli ( qui cum con-39 fuluisset, exules Civitatis Perusia fore ab exilio re-39 vocandos, sicut fecerant Communia Florentia, & Bo-, nonia, fuit e Civitate expulsus, & in exilium missus) 39 obtinet licentiam commorandi apud Castrum S. Valen-, tini . Item in cod. lib. & millefimo, die 25. Augusti 3) manu Iacobi Ser Angeli fol. 118. eidem D. Petro 3) Vincioli ut supra relegato apud Castrum S. Valentini 3) imparitur licentia, stante etui infirmitate, redeundi iu 5) Covitatem. Item in lib. 1390. 69 21. Decembris ma-3) nu loannir Magistri Fei Not. sol. 153. idem D. Pe-3) irus de Vinciolis dat mutuo Communi Perusia certam 3) pecuniarum quantitatem.

Così mi giova credere per le cose dal Sig. Vincioli fino a qui riferite, degne di uomini di gran valore, lasciando, che ognano dell'operato del Novellatore

giadichi quello, che più gli aggrada.

Vengo ora alle parole, cui si può far nota: Andare in zoccoli per l'asciutto, esprime sentimento, che Più è tacer, che ragionare onesso.

Il Molza nel Capitolo de' Fichi:

Che vanno in zoccol per l'asciutto spesso.

Parena una S. Verdiana, che dal beccire alle serpi. Queste parole sono riferite dall' eruditissimo Sig.
Dott. Giuseppe Maria Brocchi Rettore del Seminario
Fiorentino nella sua Vita di S. Verdiana, a fas vedere, che questa Serva di Dio sino del 1348. aveva culto di
Santa, sebbene nell' addizioni alla medessima Vita mostra,
che sino del 1302. era già dedicata la Chiefa in Caftel Fiorentino in onore di lei. Il fatto dell' alimentare essa le serpi e noto abbastanza per le diverse,
descrizioni dello sue virtuose gesta. Franco Sacchetti
Novella 105. Che ti par essere S. Verdiana, che
davas mangiare alle serpi e

Non troverei chi mi desse fuoco a cencio. Cioè: chi mi sacesse un minimo piacree. Scipione Ammirato il vecchio nelle sue Sentenne, e Provech): Nel contado di Firenze, essentenze una casa lornata dall'altra, se va a prender succo dalla vicina con un cencio: non salo per non gravarla di quei pochi carboni, o tizzane, che bisogna, ma perchì il cencio dura antor più, e portasi con minor incomodo. Or quesso se poco servizio, che non si potrebbe immaginare migner; riccordolo i da te se senza alcun tuo danno.

Tra le Novelle di Girolamo Morlino, due ve ne ne, i cui fatti hanno gran imiglianza a quelli della. Novella prefente, e fono la XXXII. e la XXXIII. Nomina questa stessa l'Ammirato ne' Proverbj soprammentovati in più luogli.

## Giornata VI. Nov. I. Un Cavaliere dice a Madonna Oresta ec.

#### C A P. LIV.

Esti non è ancora guari, che mella nostra Città fu una gentile, e costumata Donna, e ben parlante, il cui valore non meritò, che il fuo nome fi taccia. En adunque chiamata Madonna Oretta, e fu moglie di Melfer Geri Spin, di cui molto parlano Storici. Tanto balta par far prova, che il fatto raccontato di prefente, da verillime circottanze accompagnato, possa effere veritiero, ed affine di rintracciarne con sondamento il tempo, in cui seguì, che sembra presso al 1220.

E per farci dal nome di questa Donna, io terrei, che fossie un accorciamento Genovese, fossie più che nofirano, di Lauretta. Così leggo io, che a Madonna Orietta Scotta in Genova scrive alcuna su Lettera S. Catterina da Siena. Sebbene anche tra noi si trova, come all'incolò da Radda, è Oretta figliuola del già Manetto de' Davanzati così in iscritture particolari Oretta di Neri Ardinghelli moglie di Boghino di Domenico Baldovinetti, e Oretta di Amerigo di Gregorio Anti-nori moglie di Maraian di Giorgio Ughi. Ma tal accorciamento si ravvisa più frequente in Genova, che in Fitenne.

Chi però fosse questa gentil Matrona, lo leggo nel-Bbb lo lo Spoglio di proprio pugno del Sen. Carlo Strozzi della Cartapecora fegnata 450. del fuo Archivio, ove fi dice all' anno 1332, in tempo della vedovanza di lei: Nobilis Damina Domina Orietta filia quond. Magnifici Viri Opizonis quond. Marchionis Malaspine, axer quond. Nobilis Militis Domini Ruggerii , five Gerii quond. Domini Manetti de Spinis de Florentia . Questa ivi fa procuratorem suum Ser Romanellum D. Salvi de Florentia . Actum Elorentie. Ser Accursius q. Benintendi de Radda Not. In istato di maritaggio si trova in una Cartapecora fimile dell' Archivio di Cestello, spogliata con moltissime altre dall' eruditissimo P. Abate D. Teodoro Davanzati Cisterciense, segnata D 100. che adi 8. di Novembre 1321. effendosi trovato al Capitolo Generale dell' Ordine suo, tenutosi in Francia, l' Abate D. Andrea di Settimo, egli manda quà copia autentica dei Decreti Capitolari ; infra i quali tono i nomi di quelli , a cui erano state concedute Lettere graziose, come amici, e Benefattori dell' Ordine, solite dispensarsi ne' Capitoli, in virtù delle quali vengono quelli a partecipare delle Orazioni, e de' Sacrifici dell' Ordine, e fono primieramente Nobilis , & potens Vir D. Geri Spini , & Domina Oretta eius Uxor .

Più chiaramente però appare l'alta condizione di questa Donna nella cattapecora 45. del fopraccenato Archivio Strozzi, ove si legge nello Spogiio dellamedessi assimilari della medessi al sussimilari della medessi al sussimilari della medessi al sussimilari della media di alla media di alla media di alla menti della menti alla menti primati l'archiviti Marchiviti monti l'archiviti Marchiviti Ma

# DEL EOCCACCIO PAR. II.

Riara , e di Saidigna . Aflum Loxoli. Ser Ioann. q. Domini Kecuperi de Incian. pop. S. Kemigis de Horentsa Not. rog.

Federigo Malelpina

Lanfranco Spinola

Tobia

Curradino Manfr. Feder. Marovello Azzo Gio: Oretta a Geri Spini

Tralascio, come non confacente al caso nostro, che Messer Lanfranco zio materno della nostra Oretta su forse quel Messer Lanfranco di Guglielmo, Signore del Feudo Imperiale di Campi uccifo da' Guelfi circa l' anno 1300. di cui parla Massimiliano Deza nell' Istoria della Famiglia Spinola Lib. V. Ma non mi piace di passare del tutto in silenzio la persona illustre di un figliuolo di Madonna Oretta, cioè a dire Messer Guglielmino del Cav. Meffer Geri del Cav. Meffer Manetto degli Spini, che fu Canonico Fiorentino, giacchè me ne favorifce della notizia il Sig. Canonico Salvino Salvini, il quale ne ragiona nella sua bellissima, e desideratissima Opera de' Canonici Fiorentini. La nostra Repubblica scrivendo al Papa nel 1349. il di 21. di Novembre gli raccomanda per la Prioria di S. Maria di Peretola Venerabilem virum Dominum Guglielminam. natum famosi Militis Gerii de Spinis, multa scientia, & bonestate, ac virtuosis moribus insignitum, Plebanum Plebis S. Marie de Partine Aretin. Diecef. qualmente fi ha dalle Lettere di Ser Niccolò Monaci alle Riformagioni. Ebbe egli non solo la detta Chiesa di Peretola, maottenne ancora la Pieve di S. Giusto in Piazzanese nella Diocesi di Pistoia. Avvi tralle cartapecore di S. Maria Nuova una Collazione del 1384. 13. Aprile fatta di una Bbb 2

Cappella in S. Maria di Peretola vacata per morte di eso Guglielmino degli Spini.

Verisimile si rende, per tornare ad Oretta, quanto dell' effere costumata donna, e ben parlante riferisce il nostro Novellatore, non solamente perche Monsig. Giovanni della Cafa nel suo Galateo sa menzione conistima, ed approvazione del motteggio di Madonna. Oretta, ma perche nella fcelta de' Motti, Burle, e. Facezie di diversi raccolte da Lodovico Domenichi si legge di suo contegno, che in un trebbio di Gentildonne, dove si facevano giuochi, e questri, bisognando in un giuoco, che ognuno dicesse, s'egle aveste da dimandare, che grazia addimanderebbe, e render poi anche razione perche; toccato a Madonna Oretta di Mesfer Geri Spini, dimanda un di quei Signori, che grazia egli defideraffe. Diffe il Signore: Che voi diventalte indovina. Kicercato, fecondo l' ufanza del giuoco, la Donn's perché? Rispose ei poco nobilmente: Perchè voi stessa indovinaste quello, che io non bo ardire di dire. Soggiunse la wonna subito: Chi teme di dire, non è degno di fare. E così tafsò la fua domanda tacita , ed indeena.

Francesco Sansovino nel portare tal Novella del Roccaccio fra le sue, collocandola per quarta nella sua Giornata V. le cangia l' introduzione, ed il titolo.

Giornata VI. Nov. II. Cisti Fornaie.

## C A P. LV.

Per mettere in chiaro, che la Novella, cui abbiamo adeilo fra mano, è un avvenimento accaduto,
mi piace di far vedere dapprima, che in tal guifa
da fagge, e letterate perfone venne non fon molti
anni giudicato, e fra questi dall' Abate Francesco
Ri-

Ridolfi Gentiluomo Fiorentino, Maefiro di Cameradel Cardinal Sigifimondo Ghigi, e poi di Paus Innecenzio XII. da Cardinale, appellato nell' Adunansa, che il più bel fior ne coglie, il Riñorito. Egli
adunque diede per fermo giudicio, che verace fosicfiato l'avvenimento di Cifti dal gran Profatore narrato, con dire nella Prefazione agli Ammaeltramenti degli Antichi, che quel Mester Gerl, a cui tal Operadall' antico Autor suo era stata diretta, per tutte conghierture quello sesso di a cui, come conta il
Boccaccio, Cisti Fornaio di à abre il fuo buon vino.

Per vero avvenimento altresl, non per Novella, lo credette Giovanni Cinelli, ficcome vedremo di fotto; per tale il nostro litorico Ferdinando Leopoldo del Migliore, laddove nella Firenze illustrata egli dificade, non so come, a far memoria di quel Forno qualificato (son sue parole) nulla meno per la memoria, che ne lasciò il Padre della Favella, che per la prefenza di così degni Personaggi, quali furono gli Ambaficiato il di Bonifizio VIII. che il degnarono di far il

permanenza, e rinfrescarsi.

Se vera adunque è creduta una tal Novella, tanto maggiormente non 6 dovrà dubitare di niuna delle-fue circoftanze, quando elleno hanno un veracifimo rifcontro o fi vogila per la perfone tuttequante, che vi concorfero, o per lo tempo, individuandofene. l' anno, ed il mefe, o per lo luogo, o finalmente, per l'occafione, che le perfone divifate ebbero di cost fare. A tal effetto necessario è, che la Novella si

riferifca.

Avendo Bonifazio Papa, appo il quale Messer Geri Spina sui in grandissimo siato, mandati in Freuze certi suoi uobili Ambasciadori per certe sue gran bissone, estendo essi in casa di Messer Geri smoutati, ed egli con loro insteme i statti del Papa trattando; avenne (ebecchò se ne sosse cagiono) ebe Messer Geri con questi Ambasciadori del Papa tutti a piè quasi ogni.

mattina davanti a Santa Maria Ughi passavano, dove. Cifli fornaio il suo forno aveva, e personalmente la sua arte esercevu. Al quale, quantunque la fortuna arte. affai umile data avelle, tanto in quella gli era stata. benigna, che egli era riccbissimo divenuto, e senza. volerla mai per alcuna altra abbandonare , splendidissimamente vivea; avendo tra l' altre sue buone cose, fempre i migliori vini bianchi, e vermigli, che in Firenze si trovassero, o nel contado. Il qual veggendo ogni mattina davanti all' uscio suo passar Messer Geri, e gli Ambasciadori del Papa, ed ejendo il caldo grande, s' avvisò, che gran cortesta farebbe il dar loro bere del suo buon vin bianco: ma avendo riguardo alla sua condizione, e a quella di Messer Geri, non gli pareva onella cosa il presumere d'invitarlo; ma pensossi di tener modo, il quale inducesse Meßer Geri medesimo ad invitarsi. Ed avendo un farsetto bianchissimo un dosso, ed un prembiule di bucato innanzi sempre, li quali piuttosto mugnaio, che fornaio il dimostravano, ogni mattina in fu l'ora, che egli avvifava, che Meffer Geri con. gli Ambasciadori dovesser passare, si faceva davanti all' uscio suo recare una secchia nuova, e stapnata d' acqua fresca [1] ed un picciolo orciolesso Bolognese nuovo, del suo buon vin bianco, e due bicchiers, che parevano d' ariento, sì eran chiari; ed a federe postofi, come essi pastavano, ed egli, poiche una volta, o due spurgato s' era, cominciava a ber si suporitamente questo suo vino, che egli n' arebbe fatto venir voglia a' morti. La qual cofa avendo Meffer Geri una, o due mattine veduta, diffe la terza: Chente & Cifti, & buono? Cifti , levato prestamente in pie, rispose: Messersi, ma quanto non vi potre' io dare ad intendere, se voi non n'asaggiaste. Messer Geri, al quale o la qualità del tempo, o affanno, più che l'ufato, avuto, o forfe il saporito bere, che a Cisti vedeva fare, sete avea generata, volto agli Am-

<sup>1</sup> E citata questa Novella in una Lettera discorsiva inserita nel Tom. IV. degli Opusc. Scient. e Filol. a 403.

mi-

basciadori, sorridendo disse: Signori, egli & buon, che. noi all'aggiamo del vino de questo valente uomo; forse che è egli tale, che noi non ce ne penteremo. E con loro insieme sen' ando verso Cisti. Il quale fatta di presente una bella punca venire di fuori dal forno , gli pregò, che sedessero, ed alli lor famigliari, che gid per lavare i bicchieri si facevano innanzi, disse: Compagni tiratevi indietro, e lasciate questo servigio fare a me, che io fo non meno ben mescere, che io suppia infornare, e non aspettaste voi d'assaggiarne gocciola. E così detto, esto stesso, lavati quattro bicchieri belli, e nuovi , e fatto venire un piccolo orcioletto del fuo buon\_ vino , diligentemente die bere a Meffer Geri , ed a' compagni: Alli quali il vino parve il migliore, che effi aveller gran tempo davanti bevuto, perche commendatol molto, mentre gli Ambasciadori vi flettero, quasi ogni mattena con loro insieme n' andò a ber Messer Geri . A' quali effendo espediti , e partir dovendofi , Meser Geri fece un magnifico convito, al quale invitò una parte de' più onorevoli Cittadini, e fecevi invitare Cisti , il quale per niuna condizione andar vi volle. Impose adunque Messer Geri ad uno de suoi famigliari, per un fiasco andasse del vin di Cisti, e di quello un mezzo bicchier per uomo deffe alle prime menfe. Il famigliare, forse sdegnato, perche niuna volta bere avea potuto del vino, tolfe un gran fiafco, il quale come Cifti vide , dife: Figliuolo, Meffer Geri non ti manda a me. Il che raffermando più volte il samigliare, ne potendo altra risposta avere, tornò a Mester Geri, e si gliele difie. A cui Mefrer Geri difie : Tornavi, e dipli, che sì fo; e se egli più così ti risponde, domandalo, a cui io ti mando. Il famigliare tornato, difte: Cifli, per certo Mester Geri mi manda pure a te. Al qual Cisti rispose. Per certo, figliuol, non fa. Adunque, difse il famigliare, a cui mi manda? Rispose Cifis: ad Arno. Il che rapportando il famigliare a Messer Geri, subiso eli occhi gli s' apersero dello 'ntelletto' e diste al fa-

migliare: Lasciami vedere, che siasco tu vi porti; e vedutol difre: Cifts dice vero ; e dettogli villania. eli fece torre un fiasco convenevole. Il qual Cisti pedendo, difse: Ora fo io bene, che egli te manda a. me; e lietamente gliele empie. E poi quel medesimo di fatto il botticello riempiere d' un simil vino, e fattolo foavemente portare a cafa di Messer Geri, andò appresfo, e trovatolo gli difse: Mefsere, io non vorrei, che voi credeste, che il gran fiasco stamane m' avesse spaventato: ma parendomi, che vi fofte ufcito di mente eiò, che io a questi di co' miei piccoli orcioletti v' bo dimostrato, cioè, che questo non sia vin da famiglia, vel volli stamane raccordare. Ora perciocebe io non intendo d'esservene più guardiano, tutto ve l' bo fatte venire : fatene per innanzi come vi piace. Mefser Geri ebbe il don di Cisti carissimo, e quelle grazie gle rende, che a ciò credette si convenissero; e sempre poi per da molto l' ebbe, e per amico.

Ora qui per farmi a discendere alle persone per entro alla Novella nominate, convien, che io dica, che in Dino Compagni Scrittore del 1200, si legge qualmente fedendo nella Sedia di S. Piero, Bonifazio VIII. erano con lui suoi Mercatanti gli Spini famiglia di Firenze ricca, e potente, e per loro flava la un affinatore d ariento Fiorentino, che si chiamava il Nero Cambi (1) uomo astuto, e di sottile ingegno, il quale tanto aoperò col Papa per abbaffare lo stato de Cerchi, e de loro seguaci, che mando a Firenze Messer Frate Matteo di Acquasparta Cardinale Portuense per pacificare i Fiorentint, ma niente fece, perche dalle parti non ebbe la commissione, che volea, e però sdegnato si paril di Firenze. Confronta questo con quello, che si legge nell' antico Comento di Dante, le cui parole mi asterrò qui dal riferire; e col fentimento ancora di Benvenuto da Imola sopra la Commedia dell' istesso Dante, il quale per essere

s Cambi Importuni ascendente del Cronista.

effere de' Priori l' anno 1200, su testimonio di questa Ambasceria, che narra il Comentatore suo, ed in mostrando l' alta potenza di queste due discordi Famiglie Cerchi, e Donati, foggiugne: Sed Bonifacius VIII. volens obviare scandalo, quod parabatur Florentia, mist pro Domino Verso de Circulis (1) & rogavit, quod faceret pacem cum Domino Curfio de Donatis (2). Di maggior prova sono le parole dell' Istorico nostro celebratistimo Giovanni Villani, cioè a dire, che il Papa fece fuo Legato Frate Matteo d' Acquasparta Cardinale Portuense dell' Ordine de Frati Minori, e mandolle a Firenze , il quale giunse in Firenze del soguente mese di Giugno; e che poscia per le novità seguite de' confinati, e di Messer Geri, e suoi compagni mercatanti del Papa, e di Corso Donati, il Papa medesimo prese espediente di chiamare il fratello del Re di Francia.

Uno adunque, ed il principale degli Ambaſciatori di Papa Bonifario VIII. ſi fu il Cardinale Marteo, natlo di Acquaſparta Dioceſi di Todi nell' Umbria, dell' Ordine de Minori, il quale l'anno 1281, vacando l'impiego di Lettore del Sacro Palazzo 2481, vacando l'impiego di el nano 1287, in tempo di Sede vacante, celebrandoſi in Mompelier dl Capitolo generale, ſelegae, che vi reſtò eletto Minſſtro Generale, cſendo già Maeſtro di Toologia dell' Univerſſtrà di Parʃij. L'anno 1283, cioò il primo del Pontíſcato di Niccolo IV. de' Minori, in una promozione di ſei, creato venne Cardinale Matteo coò.

z Forsie de Circuli viene egli donandato dal Cananico Antonio Scodo nello Menorio del B. Benecetto XI. per sana frish del Ferreta Vicentino. Per attro egli fiu Potellà di Padora l' anno 1232, node il Papodopoli in Histori. Gymnefi. Paravini nel Cap. de Peraterista Paravini Gymnefi. Paravini nel Cap. de Peraterista Paravini Gymnefi. Paravini nel Cap. de Peraterista de Circio Educación.

<sup>2</sup> Il Papadopoli detto mostra, che anche Corso Donati su Potestà di Padova nel 1288 scrivendo nel Cap. accentato de Praise. Gymnosso Prafestir: Accurint Donatur Florentur. Nel 2291. il Vescovo Fiolippo di Fisiolo gli affitta il Castello di Ferrinolo.

titolo di S. Lorenzo in Damafo, ad quam dignitatem , fono parole del Vadingo, ob fredabilem vita rationem, & doctrine excellentiam pervenit. Il Ciacconio lo chiama dottiffimo, ingegnofo, e versato nelle sacre Lettere; ma soprattutto si ha riscontro altronde, che su chiaro nella prudenza, e nella perizia di maneggiare gli affari; per la qual cofa da Bonifazio VIII, fu ipedito Legato a trattare cose difficilissime nella Lombardia in Venezia, nella Romagna, e nella Tofcana. Paolo Cortefi nel suo Libro de Cardinalatu (1) scrive, che F. Matteo di Acquasparta spiegò i Paradossi Teologici con più eleganza di quello, ene desiderar si potesse in quella età inculta. Certo è, che il Pontefice Niccolò IV. aveva di lui tale stima, che volle, che egli proseguisse anche da Cardinale a governare l' Ordine de' Minori fino all' elezione del nuovo Generale, come fatto aveva San Bonaventura. Pel nostro Matteo vi ha chi vuole, che si dea prender il verso di Dante nel Canto XII. del Paradiso:

Ma non fia da Cafal , ne d' Acquasparta; ove il Landino intende, che Dante parli anzi di F. Ubertino da Cafale (2). L'anno 1231, nella feconda promozione di Niccolò IV. Matteo passò dal titolo di S. Lorenzo in Damafo al Vescovado di Porto, e Santa Ruffina. E conciossiache intervenisse all' elezione di San Pier Celestino fatta in Perugia, nella Lettera, o sia Decreto dell' elezione del Santo Papa. Matteo fi, legge in quarto luogo: Nos miferatione divina F. Latinus O-Rienfis , Gerardus Sabinenfis , Ivannes Tusculanus , & F. Matheus Portuensis Episcopi Gc. Indi fu destinato a portare la Lettera della feguita elezione a F. Pietro del Murrone in compagnia d'altri, e ciò l'anno-1294. nel mese di Luglio. Nel mese di Settembre susseguente a' 13. seguita la rinunzia del Pontificato

2 Ingannandoli per altro in dirlo Generale de' Minori, che non fu .

a Shagliato è questo Scrittore peravventura con una Storia de Cardimalaiu supposta di Iacopo Gorelli, cosa, che non avvertii nella mia Vita del Cortesi impressa in Firenze nel 1734

to di 9. Pier Celestino , Matteo intervenne all' elezione di Benedetto Gaetani d' Anagni, che fu Bonifazio VIII. e ciò ne' 24. del Settembre fleso. L' anno 1300. da Papa Bonifazio fu inviato fuo Legato in Lombardia, per far tornare all' obbedienza della santa Sede le Citta di Faenza, di Cefena, d'Impla, e di Forlì. E dopo d'effere stato in tutta la Provincia, si portò a Bologna, indi a Ravenna, ove, convocati turti i capi della Provincia, in un luogo tra Ravenna, e Faenza tenne congresso, nel quale in guisa operò con quei Signori, e so loro Ambasciadori, che molti Luoghi tornarono all' obbedienza del Papa, e tal su l' onore, ch'ei si sece della sua Legazione. Venuto poscia in Toscana, s'affaticò per conchiudere la pace d' Italia, ed ottenere i diritti della Chiefa. Morì in Roma l'anno 1302, e fu sepolto in S. Maria d' Araceli dalla porta della Sagreftia dentro un alto, e magnifico sepolero di marmo serza epitaffio.

Della premura, che ebbe Bonifazio VIII. di fedare con simile Ambasceria le discordie cittadinesche de' Fiorentini suoi grandi amici ( e che egli appellò il quinto elemento, alloraquando dodici Ambasciadori di varicnazioni tutti Fiorentini si vide prostrati a' piedi suoi ) ne efifte tuttora un segnale nella Statua di marmo bianco, che eglino alzarono per gratitudine presso all' anno 1300, alla sua memoria sopra la porta principale della Chiefa nostra Cattedrale, ed ivi tennero ano all' anno 1586, donde la traffe il Granduca Francefco I. per rinnovarne con moderna architettura la facoiata. Essa Statua è la presente, rimasa da cencinquanta anni indietro nella nostra Via di Gualsonda nel Giardino allora de' Bartolini Salimbeni, oggi de' Signori Marchell Riccardi, tra' quali il Sig. Senat. Marchefe Vincenzio vivente si è preso cura di farne riunire i pezzi , onde ella era divifa, e decorarla d'un qualche imbafamento [1]. Ccc 2

p Di quefta noftra Fatica da cenno il chieriffime Autore del Finino d' oro illustrato, impresso in Firenze nel 2738, che niperta anch' ogli la statua, pag. 32.



Il carattere per altro dell' Inscrizione non è come qui, ma antico, e di quella formazione, che nel 1300.

Rammenta a' fuoi tempi questa Statua esistente, nella facciata della suddetta Chiesa nella sua Storia MSil nostro Giovanni Cambi, che sinì di vivere l'anno

1535. Quanto a Meffer Geri di Meffer Manetto Spini, che molta mano ebbe nell' accomodamento di quelle differenze, tuttoche inutilmente, io leggo in una Istorietta, sebben posteriore a quei tempi, che egli fu intrinfeco familiare, e in molto credito di Bonifazio VIII. del quale si vede l'arme dentro del Palazzo degli Spini ( oggi de' Signori da Bagnano. ) Oltredichè il nome di Bonifazio, che poco dopo al 1300. portarono alcuni di Cafa Spini, non può venire d'altronde, che dall' effere stati questi, come Dino Compagni fcrive, appresso il Papa. E ben nell' Istoria d' Avignone Lib. I. Cap. 15. io leggo nel 1295. ivi Rettore del Contado Ruggiero de Spinis Florentino. Per altro non ebbe tutta la necessaria cognizione di questo Cavaliere il Coprammentovato Rifiorito, laddove nella Prefazione qui non molto innanzi citata egli vuole, che F. Bartolommeo da S. Concordio traducesse ai conforti di lui gli Ammaestramenti degli Antichi scritti da se medesimo in Latino, ed appellandolo Meffer Geri degli Spini Cavaliere, persona d' alto affare nella nostra Città, e per tatte le congbietture quello steffo, al quale, come conta. al Roccaccio nella feconda Novella della festa Giornata, Ciffi fornaio die a bere il buon vino, e con suvio motteggiare il fe ravvedere d' una sua tracotata dimanda. Il che [ segue a dire ] ci serve anche per la notizia. del tempo, effendoche ciò succedesse a Mess. Geri, mentre che ci tratteneva gli Ambasciadori di Bonifazio Ottavo. che dal 1295. fino al 1303. tenne il Pontificato : ed eltre al 1309. in antiche scritture si trova memoria del medefino Mef. Geri . Sicura cola è , che Meffer Geri viffe

vise esiando oltre al 1309, mentre nei Capitoli della Pace stipulati tra i Fiorentini, e gli Arctini fotro il di 29, Settembre del 1314, essitenti nell' Archivio delle Riformagioni di nostra Patria, egli vi è uno de' testimoni: Alta faerum prodetta bee ommia o 6 nigolati Covitate Florente in dombur de Monate 6c. prontista 6c. D. Comite Rogerio de Dovadula Dei gratta in Tinficia Palatino, 6 D. Gerio D. Manette de Spanir, I tesbo de Rubeits, Lapa de Bardir 6c. Militibus Florentinis. Anniché fino dell'anno 1311, egli viveva, alloraquando nel Capitolo Generale de Monaci Cistercienti su graziato Nibili, 6 patens Vir D. Geri Sprai el elle patrecipe dell'opere ple di quei Religioli nel medo, cne io ho di sopra nella Novella antecedente multato.

Veduto chi foffe Geri Spini, oltre agli Ambafciadori, il cui capo era il Cardinale d' Acquasparta, ve-

dremo adesfo chi fosse Citti Fornaio .

E per farmi dal nome; Cisti, o Cisto, come anche si trova, egli è certo, che vale Bencivenisti. In più fam glie di quei tempi ricorre ; e tra l'altre in una Scrittura del 1247. vo leggendo: Simone di Berto di Cifti de' Cerchi Bianchi. Nelle Scritture di S. Maria Nuova di quelta Patria trovo nel 1332. Cisti Pittore in Via Borgo Allegri, che è quegli, che nel Libro dell' antica Compagnia de' Pittori, manoscritto originale presso di me, fi trova nominato Cisti di Cardo del Popolo di S. Ambrogio, vivente eziandio fino al 1267. net qual Libro ancora un altro Professore di D'segno appellato Cifti di Mone vi fi legge. Nella Libreria del Doni si fa menzione come di Autore, di Cisti da Spelle. Il nostro Cisti adunque Fornajo tanto è vero, che egli dimorava, e sua arte esercitava in Firenze allato alla Chiesa di S. Maria Ughi dalla parte del Palazzo, diciamo noi, delle tre porte; che in un Libro manoscritto in cartapecora della Congrega Maggiore del 1300. appunto , tra i nomi de' Confrati , e Commelli di effa Con-

Congrega, Chiefa per Chiefa, fotto quelli di S. Maria Ughi a carte 69. tergo, vi fi legge il nome di Cifto fornaio. Conferma questo Giovanni Cinelli nelle Bellezze di Firenze pag. 576. dicendo nel favellare di S. Maria Ughi: Allato la Chiefa verfo Mezzodi , cioè nella cantousta dell' altro Palazzo degli Strozzi ec. cioè quello delle tre porte, stava Cisti fornaio nominato dal boccaccio nelle Novelle, e di sua bottega se ne veggono al al d'oggi i fegni. [1] Confermaio nullameno una certa Descrizione a penna delle Case, che possedeva l'anno 1427. la Chiefa di S. Maria Ughi, offervata da me nella celebre Libreria Stroziana : Checchè il Migliore nella Firenze illustrata si lusinghi, che il Forno sosse nella. cantonata, ov' è di presente, dicendo: Se qualunque cofa, che fi flacchi dall' antico per relazione d' uomini celebratissimi è sempre oggetto degno di memoria , diremo la bottega di Fornaio a canto alla Chiefa ester la stessa, di cui parla il Boccaccio in una delle 100. Novelle in. occasione de Cisti Fornaio, che diede il vino a Messer Geri Spini, reso immortale; dal qual Cisti fi pretendeno discendenti gli Zuti . Alla qual parola discendenti alsolutamente detta, qual senso si debba dare, lo dimostra una Inscrizione sepolerale in S. Michele agli Antinori dalla parte Aquilonare dicente:

#### ANNO SALVTIS MDCXLIE

GABRIEL ET ZENOBIVS DE ZVTIS ROLANDI FILII ET REPARATAE DE CISTIS GENVS DVCENTIS A VETVSTO ILLO CISTO FLORENTINAE LINGVAE PARENTIS ELOQVENTIA INCLYTO, SIBI ET FOSTERIS CONDITORIUM 105YERE.

#### Tro-

2. Non 5. fi. fe. sifgazidi in niuna waniera noi quell 3. che feitive ne Nomia, c. Ganunni di tutte le fittade di Bologo. No Giovanni del 2. che cittade di Compagnia del Conspignia del configuratione del consistente del c

Trovate le perfone, forta è, che dell' avveniment, to fi trovi non folo l'anno, ma da' fegnali la flagione. E ben l'abito di Cilli in fatfetto, e più, che più le parole effendo il caldo grande, che dice il Boccaccio, non altra tiagione additano, che la Effate. Ed appunto negli Annali di Simone della Tofa a car. 1571 leggiamo: MCCC. In garff anno di Giugno vennale Offica-fe: e in quest' anno di Dicembre i Cerchi binnois affairono Mejer Corfo Donatt. E da Giovanni Villani ancora si ricava, che tal Personaggio arrivò in Firenze de 1300. il mes di Giugno, scome avanti si dise.

Ci fiamo avantati di fopra ad additare il luogo, ove gli Ambafciadori alloggiavano, cioè la Cafa degli Spini da S. Trinita, e fimilmente il luogo del loro momentaneo foggiorno, cioè il Forno da S. Maria Ughi; quindi rimane a vederfi, che occasione aveffero quei Perfonaggi

di passare di li ogni mattina.

Ma affermando i Comentatori del divino Poeta . che Meffer Matteo d' Acquasparta, co' suoi, ne' giorni di lor dimora qui, andavano a trattare la difficile impresa di pacificare insieme i Cerchi, e i Donati, chi non vede, che il passare da Cisti era il più corto, o il più ritirato cammino? mercecche partendoli effi da. S. Trinita, e da S. Maria Ughi paffando, voltavano ben presto nel Corso oggi de' barberi, per cui drittamento giugnevano alle Case de' Donati, ov' è rimasa finora la Corte de' Donati rimpetto alla Madonna de' Ricci; o se andar volevano in prima a Casa Cerchi, ove son ora le Scuole Pie, e la Pia Casa, traendo lungo la Chiesa di S. Maria Ughi, ove è stato poseia edificato il Palazzo delle tre porte, medianti due stradette oggi rimurate, e a Case ridotte, senza volger mai canto si conducevano ai Capitani d'Or S. Michele, ed alla Loggia de' Cerchi. Sotto queite Logge poi, come è noto, si trattavano le paci, e i parentadi, l' offose, e le difese cittadinescho, e tutto quello, che sotto le Logge di Mercate nuo-

anovo agli anni addictro era costume di fare : se non che effendo quelle non pubbliche Logge, ma particolari di Famiglie, ivi quelli di una tal Cafata fi folevano ritrovare, e non ognuno, che voleva. Se poi in canibio di portarfi alla Loggia de' Cerchi gli Ambafciadori, volevano andare alle Case di essi, attraversando Calimala per una viuzza, che allora era, la quale traeva quasi pet diritta linea alla Piazza de' Cimatori rasente Or S. Michele di sotto, trovavano poco più là le abitazioni di Meffer Vieri, e d' altri de' Cerchi, che fon quelle, ove da una cartapecora presso questa. cospicua Famiglia, si ritrae fatto il Testamento di Mesfer Configlio padre di Meffer Vieri: Allum in Civitate Florentie in dome ipsius Testatoris, in populo S. Martini Episcopi: e le quali in altra membrana nell' Archivio di Badia Cassetta A. num. 6. vengon divisate in questa guifa: A platea Orti S. Michaelis ufque ad classum. suxta domos Abbatie Florentine, & retro demus Domina Cionis del Rello, incipiendo per domos Gallisgariorum, que sunt posite super plateam Orti S. Michaelis; il qual tratto, ravvisa Francesco Cionacci, effere invero la Via de' Cimatori. Talmentechè agli Ambasciadori era d' uopo il passare da Cisti necessariamente, senon volevano, come il proverbio dice, andare a Roma per Mugello. Per altro ficcome di Corfo Donati addita Giorgio Vafari un antico ritratto al naturale di mano di Giotto nella Cappella del Palagio qui del Podestà : così mi piace di foggiugnere le qualità di lui per quanto in alcuni versi di sopra a dugent' anni, come parte di un lungo componimento in ottava rima, fe ne parla in un manoscritto nella celebre Libreria Stroziana intitolato Conflitte de' Fiorentint , ed è

Mester Corso Donati er nom di conto, Savio, e gagliardo, ed oggi lo vedrai In ogni fatto d'arme presso, e pronto, Più ch' altro Fiorentin, che susse mai, A Chibellin cagion di sar lo sconto Dedd

De lor peccati con grau pene, e guai, In su n'un gran corser, che pare un voente, E per cimière un Leone ba d'argento. Del rimanente quella Novella di Citti è riferita. nella Giotnata IV. Novella VII, del Sansovino.

Giornata VI. Nov. III. Monna Nonna de Pulci.

# C A P. LVI.

CE noi non vogliamo concedere alla libertà di ragionare, che usava il secolo, in cui Mons. Antonio d' Orfo Vescovo Fiorentino fioriva, il trasimodato motteggio di lui verso la sua parente Monna Nonna. de' Pulci, di lui, che per molto favio, e costumato Prelato ci danno gli Scrittori tutti di quei tempi ; converrà credere, che il motto, che si accenna men che onesto, e decoroso, non si partisse dalla bocca di lui stefso, che avea sofferto saviamente, e con disinvoltura l'affronto, ma anzi da chi fosse seco, in congiuntura, qual fi fu quella, di molto, e molto concorfo di gente; tanto più che il raccontatore di fimil fatto Giovanni Boccaccio non potè effere testimonio di udita, giacchè in quel tempo era egli nel quinto anno dell' età sua. E se questo inconveniente considerabile col divisato ripiego si toglie di mezzo, avranno ben ragione gli Storici, che qui divisiamo, a farci vedere l'avvenimento, che si narra, essere vera verissima Istoria, un de' quali si su Scipione Ammirato trattando della Famiglia. nostra Rinucci : uno Filiberto Campanile nell' Armi de' Nobili di Napoli; un altro Monfig. Vincenzio Borghini nel Trattato della Moneta; uno fu Ferdinando Leopoldo del Migliore nella fua Firenze illustrata; uno in fine l' Autore dottiffimo della Prefazione al Morgante del

397 Pulci della moderna impressione; siccome a parte a

parte vedremo. Attese le asserzioni di tali Scrittori, non abbiamo certamente mestiere di provare il fatto vero nelle sue principali circostanze; tuttavolta ci piace di farlo incominciando da quella delle persone. Antonio d' Orso di Biliotto di Terrozzolo, Vescovo Fiorentino, ebbe un zio paterno per nome Matteo . Di coftui fi trova una figliuola maritata ad Alessio Rinucci del popolo di S. Iacopo Oltrarno, che ebbe nome Betta. del popolo di S. Felicita : donde avviene , che il Boccaccio ragionando di costei vi nomina per parente Alesso Rinucci . Che poi nel parentado vi aveste ancora Monna Nonna de' Pulci, questo è chiaro per la parentela co' Belfredelli, che aveva il Vescovo, comecchè era nato per madre di essa Famiglia, secondo il nostro Cronista Donato Velluti a 22. Dacchè però siamo entrati a ragionare col Velluti d' Antonio d' Orso, riferit voglio le altre sue parole, cioè : La detta Monna Telja ebbe tre serocchie; l' una fu madre del detto Vescovo Antonio , cb' era nato degli Orsi per padre , i quali stavano dirimpetto alle case nostre antiche dal canto a' quattro paoni, andando verso casa Guicciardini. Or sicconie valorofo, e savio Prelato lo addimanda il Boccaccio; così nomo molto venerabile, e dabbene, e valente uomo lo addimanda Franco Sacchetti nella. fua Novella CXXVIII. ed animoso in Parte Guelfa lo chiama Dino Compagni (1) e molto nel vulgo del popolo. cioè popolare. Egli fu fenza dubbio, qualmente accenna il Borghino (2) feguito dal Migliore, valorofo, e favio Prelato, e lo mostro in molte occasioni, e specialmente nell' affalto, che diede Enrico VII. alla Città noffra, ch' e' fu il primo . che co' conforti , e con l' esempio inanimò i Cittadini alla difesa della comun patria . Morl , dice il Sig. Dott. Luca Giuseppe Cerracchini nella sua Serie de' Ddd 2

<sup>1</sup> Stor. Lib. III. 2 car. 79. 2 De' Vefc. Fior. 2 cat. 589.

Vescovi Fiorentini, che laudevolmente va ora perfezionando, nel 1321. dopo aver governato la Fiorentina. Diopest dodici anni , ed è sepolso in Duomo in un sepolcro di marmo preparatoli da Francesco da Barberino. che era stato dalle mani del Vescovo conventato l' anno 1212. presso la porta laterale a man finistra . Sonvi in quel sepolere, ripiglia il Migliore ( 1 ) scolpite, oltre alla statua di suo ritratto, tre armi, la sua d'un Orso in un campo di scacchi ; la seconda di due onde a traverso di Bonifazio VIII. che lo confermo Vescovo; e la terza de certe lifte in piano ec. si dubita però de' Belfradelli per esserne egli nato per madre . E ciò il Migliore dopo aver fatto vedere , come di lui si racconti per il primo, che in difesa della patria affediata dall' Imperatore Arrigo VII. salisse con armata mano col Clero in fulle mura della Citta, di che ne venne lodato dal Boccaccio nel suo Decamerone . In uno Spoglio dell' Archivio del Capitolo Fiorentino si legge esser ivi Constitutiones D. Episcopi Antonii Florentini ail reformationem Cleri. rogata per Benedictum Magistri Martini Notarium . E fi narra fotto : D. Antonius Episcopus, & Capitulum Ecclesia Florentina quasdam conducunt Constitutiones Ecclefia Florentina pro meliori gubernatione Capituli. Era egli stato Arciprete Fiorentino nel 1297. donde era poi stato promosfo l'an. 1301. ad estere Vescovo di Fiesole, ed effendo tale, nel 1303, e nel feguente anno, era ftato Prefide della Marca nello spirituale, e nel temporale, al riferire di Pompeo Compagnoni nella sua Regia Picena (2) promulgando in Macerata, e per le Terre della Marca le Costituzioni nuove di Bonifazio contra i Rettori , Te-Sorieri , Notaj , e sì fatti Ufiziali .

Di Diego della Ratta poi, di cui il Boccaccio racconta: Venne in Firenze un genti nomo Catalano, chiamato Messer. Dego della Ratta, Malifealco per lo Re Ruberto, il quale essendo del corpo bellissimo, e viepia che

s Fir. illustrata a car. 10.

<sup>2</sup> Par. I. pag. 162, e nell' Indice Cronico.

prende ongheggiatore ce. così favella il Campanile (1). Una delle più bene avventurate Famiglie, che veniffero dalla Spana nel nostro Regno, fu la Casa della Ratta, la quale fa per Arne un Leone vermiglio, e coronate in campo d'argenio, che nella della stene una mezza-luna di colore azzarro, la qual Arme posca dal Re Ruberto si monetata di un rasprello di tre denti decore pure azzarro seminato di sovadassi, o vero gigli d'oro, che si travessa nel petto del Lone, il qual si coro non si ritrova esfere sinto fatto da quel Re ad altre Famiglie: Perciocchè quantunque a molte altre esti coutedise il rasprello, con tutto ciò non vi concedette, giamma i gigli, some chi l'anderà ben considerando, potrà manigliamente conociere.

Trae origine questa chiarifima famiglia da Eurechoma principalifima Citti del Reguo di Catalogna. Occulata su fonza principalifima, del che fa sede anche il Excaccio nella sessione del sionata del siono Decemerara, o vadice, che in Firenze venna un Centiluomo Catalano chiamato Diego (2) della Ratta, Malifeato del Re Roberto. Quanci si seorge l'errora d'alcuni, che dispro, che attempo del Re Carlo I. nella guerra, che esti ebbe contra Mansfredi, ori softe stato uno Giovanni della Ratta Conte di Casterta, il quale avossi dato il passo libero all'Escrito di Carlo nel Reguo, e sedendo che contra d'altra Famiglia; che questa mon era ancora nel Reguo.

Eu questo Diego il primo, ebe di sal Famiplia.
venisse, di Spapna un Napoli, su compagnia di Violante
d' Aragona forella di Giatmo Re d' Aragona, e di Federico Re di Sicilia, la quale venne maristata a Roberto
Duca di Calabria figliuolo del Re Carlo II. il qual
Re nell'anno 13021 donà a Diego il Cassello di Ratano

Nell' Infegne de' Nobili a car. 69.

<sup>2</sup> Dree dicono i Tefti buoni del Boccaccio, e Dree in Gio: Vill.

Lib. VIII. ficcome Dreus leggono in Latino i nostri Ricordi alle Rilleranzioni.

in Terra di Lavoro, e ritrovandosi poscia Roberto Go. vernadore, e Capitan Generale de Fiorentini, volendo partire per Avignone a rallegrarsi della creazione del nuovo Pontefice , conosciuto il valore , e la viriù de Diego, il lasciò suo general Luocotenente in Firenze. Effendo poi giunto il medesimo Roberto ad effere Re do Napoli , per mostrarsi grato con Diego de' servigi da lui ricevuti, gli die la Terra di Montorio con titolo di Conte, e non molto tempo poi gli donò la Città di Caferta con molte Castella circonvicine, con titolo altretì di Conte . Fello oltre a ciò Gran Camerlingo del Regno , e Visitatore di tutti gli Officiali di quello . Volendo anche far tregna con Federigo d' Aragona Re de Sicilia, mando ivi il Principe di Taranto suo fratello, e con lui volle, che s'accompagnasse Tommaso Marzano Conte di Squillace, e Diego Conte di Caserta . Ne terminarono qui le grandezze di Diego, che nell'anno 1211. fu dal medesimo Roberto fatto Vicario Generale nella Provenza, Romagnola, Contado di Brittoni, e Ferrara, e nel 1218. riceve in dono 200. once di pagamenti fiscali per ciascun anno in perpetuo. Fu moglie di costui Odolina di Chiaramente sorella del Conte di Chiaramonte . 14 quale dopo la morte di Diego si maritò a Giordano Ruffo Conte di Catanzaro.

Citca poi a' tempi precifi di questi governi di Diego io andrò qui foggiugnendo quello, che io ne trovo negli Scrittori. Nella Polistoria di Fra Bartolommeo da Ferrata inferita dal chiarissimo Sig. Muratori nel Tomo XXIV. in ordine dell' Opera Revum tiactarum, si serviotto l'anno 1307. D. Diego Martfealeo, e Capitano de Catelani, col Marchefe Axxo. all'assida della Terra di Figarolo, e di Ostiglia nel Mantowano. E dipoi: sia fatto Conne Camaringo, e dapo la morte del Marthes Axiola, cicò l'anno 1308, venne Vicario del Resuberto di Paglia, e fignoreggiò la Città di Ferrara. Oltre di questo ecco quanto di li Pigna, e di Isbori vanno Crivendo. Il primo nel Lib. IV. del-

l'Istoria de' Principi d' Este così dice : Mandò poi Roberto del trecento quattordici con ampla potesta a Ferrara per Vicario Diego della Ratta Spagnuolo , Conte di Caferia; il quale con le armi del Re, e col feguito de' Ferrarefi andò a Castrocaro con animo d'oppugnare Forli: ma fattogle un presente de quindicimila scude da Scarpetta degli Ordelaffi , che teneva nella Rocca di quel Castello , liberatolo , ritornò indietro . Poscia essendosi collegato Enrico Imperatore con Federigo Re di Sicilia, fu scritto da Roberto a Diego, che si dovesse transferire a Firenze per difendere quella Città , cb' era da lui protetta contra i collegati; e così fe ne parti. Ma. perche il Dalmafio si chiamava anch' egli Diego, e questo altro Diego venne con cavalli Catalani , ficcome anche vi era venuto quell' altro; credette il Collenuccio, che il Re di Napoli quando ritorno da Avignone, nel paffare, che fece per Bologna, ove era il Dalmafio, mandasse a Ferrara Diego della Ratta ec. L'altro, cioè Girolamo Fabri nell' Efemeride Sacra di Ravenna scrive , che del 1216. Diego della Ratta Spagnuolo fu Conte, e Rettore della Romagna, Provincia delle Stato Ecclesiastico, per il Re Ruberto di Napoli; e che nel detto anno 1316. vi ebbe un successore. Nel Cod. HT della Libreria celebre Stroziana: 1305. 1306. 1307. 1308. 1209. 1210. D. Degus della Ratta Marescalcus D. Ducis Calabrie Capitaneus Militum Catalanorum , & Capitaneus Militum Equitum & peditum stipendiariorum Communis Florentie. Ed appresso l' Ammirato nelle Stor. all' anno 1305. Lasciando nel Campo suo Maliscalco D. Diego della Ratta Cavaluere Catalano ( quello , che da lui fu poi fatto Conte di Caserta, e il quale fondò la Famiglia della Ratta nel Reame di Napoli) con tutte le genti, che egli aveva menato al foldo de Fiorentini. Così l'Ammirato dietro la traccia di Giovanni Villani, che di Dego Malifcalco del Re Ruberto favella nel Lib. VIII. delle fue Istorie.

Quindi fi fa luogo a ragionare del tempo, in cui

il fatto avvenne, e stabilirlo precisamente. Nè invero altro effer potè questo, che il dì 24. di Giugno dell' anno 1218, imperciocchè in esso ed era giovane, come il Boccaccio dice, Monna Nonna de' Pulci, che poi motì l'anno della Peste grande 1248. e Mess. Antonio era Vescovo di Firenze, e Diego della Ratta era quì fra noi non solamente Capitano d' Arme, ma Vicario del Re Ruberto; nella qual Carica durò sei mesi, subentrando poscia Andrea da Camerino. Di Diego in queft' anno l' Ammirato conta: Venuto Vicario del Re Ruberio Dego della Ratta Conte di Caferta, e Gran Camarlingo del Regno ec. Nel Libro antico della Zecca . di cui favelleremo di fotto: 1418. Tempore D. Dieghi della Ratta &c. qui Caferte Comes Regnique Sicilie Magifter Camerarius , & pro Serenissimo D. nostro Rege Roberto in univerfuli Regimine Florentie.

Vera cosa è , che Diego medessimo su qui in Firenze
anche dal 1905, al 1310. Ma non è versissimie, che allora, non trovandosi Vicario pel Re Ruberto, dovesse
effere in cavalecata con Antonio, il quale Antonio
più era Vescovo di Fiscole, e non di Firenze, comecchè
atterissa il Boccaccio: Estendo Vescovo di Firenze Messe
metrissa il Boccaccio: Estendo Vescovo di Firenze Messe

Antonio d' Orfo .

Veduto il tempo, refla ora, che del luogo del motteggio fi ragioni prendendone il fentimento dal medefimo Boccaccio . Avvenne, che il di di San Giovanni, cavalcando il Vefeovo, e il Malficatco, 'I uno allato all' altro, e veggendo le donne per la via, onde il palio fi corre; il Vefeovo vide una giovane, il cui nome fi Monna Nonna de Pulci, cugina di Meffere Aleffo Rinucci, di poco tempo avanti in Porta San-Piero a marito venutane. Ed in fatti il Palio del giorno di S. Giovanni, che e' fi fappia, fi è fempre corfo per lo Borgo degli Albitari, checche la corfa fia fatta talvolta più lunga, e talora meno. Tommafo Fort nel fiuo Foro Fiorentino MS. affericle, che il corfo di quefto Palio eta dal Ponte alle Mosse ( che pre quefto

ritiene così fatto nome ) fuori della Porta al Prato, venendo per Borgognissanti alla Vigna, e poscia per Mercato vecchio fino alla Porta alla Croce . Vero petò è, che in altri tempi si corse per Palazzuolo; ma tuttavolta costa a noi, che fosse maisempre la riparata fopra a S. Pier Maggiore, e talora alquanto più là, qualmente si ravvisa in alcune Ricordanze, e in alcune Pitture . Sieche fi conclude , veriffimo effere , che nell' anno del nostro avvenimento fosse il passeggio in Porta S. Piero, e che ivi oltre accadesse quanto il Boccaccio descrive. Era poi s sebben quello poco importa ] quivi vicino il Vescovo di abitazione, stando tanto nel 1313. in cui conventò il Barberino, quanto nel 1210, in cui dalle cartapecore di Cestello si vede aver dato una fentenza intorno ad uno adulterio, nelle Case degli Eredi di Pierozzo Guadagni dietro al Duomo, allato all' Opera.

Per cemplificare poi il cavalcare, che secero questi du Personaggi, riferirò come si legge sotto l'anno 1514nell' lsoria del Cambi. Il di di S. Là dopo la carcia si corte il Palio, e nel correre, um segliuolo di Simone Ridolsi era a Cavallo in sul corso com um Prelato.

Circa però ai popolini , che furono prezzo d' iniquità , per poco fi farebbe tolto la fede al fatto , fe io non avelli fortito di ritrovar elsi , quando eraro in tale non curanza , o per dir meglio in tali tenche; che il Compilatori del gran Voczbolario non feppero altro dire a quefla voce , fe non nome di ma antica Moneta d' ariento. Il Sig. Ignazio Orfini dilettantifilmo di etudizione , in una fua fuperba raccolra di monete d' oro, e di argenno della Città nofita, mi fece vedere moneta della grancezza , e di conio fimile al fiorino, ma di argento dorato , onde io facilmente arguii , quellanon folo effere il popolino , ma uno di quegli fteffi, che da Diego della Ratta furon fatti dorare ; il che quanto pelo aggiusga al fatto , quando pur ve ne

fosse di bisogno, ciascuno il vede. Ed eccone qui la figura appunto.



Quefla Moneta, a dir vero, non venne molto innani (effendofi cominciara a battere l'anno 1205,) per le diligenze da me ad illustratione della Novella fatte, e principalmente full' antico Libro della Zecca, il cui principio, se il confervamento dell'erudizione più recondita ammette qualche digressione, e lunghezza, mi prenderò l'arbitrio di riferire.

#### MCCCXVII.

In nomine Sancte & individue Trinitatis Patris, Filii . & Spiritus Sancti Amen , tempore quo Magnificus , & Nobilis Dominus Dominus Guido de Eattifolle Comes Dei gratia in Tuscia Palatinus erat pro Masestate Regia in universali regimine Florentino, & discrete & Sapientes Viri Ioannes Villant, & Gherardus Gentilis Cives & Mercatores Florentini erant pro Communi & Potulo Florentino Domini & Officiales Monete aurs argents G legar. ad quas pro dicto Communi conduntur monete. & diforeti Viri Bartolus Fey , & Ghanus filius Dietainte erant pro dicto Communi rimettitores dicte monete auri-6 Morellus Tommafini & Rofone fil. luncte erant Sententiatores dicte monete auri , & Lapus Ser Philippi erat tro dicto Communi Saniator & approbator Monete argenti feu legarum . Confiderantibus predictis Gherardo & Ioanne Dominis Monete predicte bonorabilem Monetam aure que cufa eft & facta in Civitate Florentie a principio spfius facte & ordinate monete ufque in diem prefentem . Confiderantibus ettam communem curfum , quem babet di-Eta

eta Moneta auri per universum Orbem terrarum. Confiderantibus etiam quam plur, fuerunt in Orbe principes temporibus retro actis que surfum auferre voluerunt Monete auree supradicte. G eidem Monete semper cursus adcrevit. G attendentibus & vere ex lamentosis querelis quam plur, probor. & expertor. Viror. de Civitate Flor. Videntibus & audientibus q. de Dominis & Officialibus & fignis dicte Monete qui a die ipfius initiate fate & ordinate monete ufque in diem prefeniem fuerunt & facte funt , nullam Communs Floren: ie Supradicto reperstur memoria que singulis ipsos videre volentibus pateat . Videntibus eifam Dominis Supra diffis q. utile foret de predictes Dominis Officialibus & fignis preterits ae etiam de illis qui erunt p. tempor. fien. pro Communi predicto quoldam registrum, prenominatis Gberardo & Ioanne Dominis Officialibus Monete predicte vigore cor. Officii supradicti imponentibus et mandantibus micht Salvi Dini de Florentia Notario et presentaliter scribe pro Communi predicto dicte Monete de ipfis Dominis Officialibus & fingnis memoriam fieri infrascriptam.

Infrascriptum est Registrum est Liber continent Domisser et Officiales dictle monte qui reperiri poturum es figna que fecerum sen feri secrum in moneta auri ved argent predicta ac etiam signa reperta in Flerens auris contaits in dicta moneta de quoram tempor, est Damie es Officialibus quoram tempore salle suns non bene potest reperrir memoria est seriptus per me sam dicto Salvo. Notar, monete predicte de mandato Dominorum predicterum sub anno Dominice Incarnationis millesmo trecentessimo septimodecino indictione quintadectima de memse Marris

Ouivi adunque sotto l'anno 1305, si legge: Anne Domini 1305, tempore Domini Bini de Gbabriellis l'otefatis, et Domini Berardi de Foligno Desensorie Artines et Artistium, et Capitanet Civitatis Flor.

Neri Guidinghi ) Officiales et Domini Monete wove Pierus Borghi ) argentee que corum tempore de ne-Vanni Fuccii ) vo fuit coniata.

Écc 2

Ser Rinaldus lacobi de Signa Not. Dinus Cornacchini approbator de le Monete.

Florens de argento, qui nominats sunt Populsus, valoris s. duorum pro quolibet grosso signats signals de stella.

1306. Coniati fuerunt Floreni de argento vocati Po-

pulini fignati pera .

1307. Coniati fuerunt Floreni de argento dicti Populini valoris s. duorum pro quolib. signati signo forsicularum.

1307. De figno clovi.

1308. Signati signo segboli. 1208. Cum signo del pescie.

1309. Signo clavis.

1309. Signo cuiusdam scuts cum Armis populi.

1310. Cum figno schalarum. 1310. Unius corni de Cervio.

1311. Cum signo raffis cum duobus uncinis.

1311. Cum figno palme.

1312. Cum signo ferze. 1313. Cum signo cesoriarum.

Anche nella raccolta belliffma di erudizione l'antichità fpettante, che possice il Sig. Cavalier Andrea da Verrazzano, gentiluomo da noi in altre occasioni rammentato con lode, vi ha un Fiorino d'argento popolino,

della grandezza qui fopra espressa.

Conobbe la verità di questa moneta, e inseme la verità dell'avvenimento Monsig. Vincenzio Borghini, laddove egli parlò della soniglianza di conio tra alcune monete d'orto, ed altre d'argento. Dice egli adunque. Questa così sifretta simiglianza, e tanta conformità ageolmente terderrà, chi si verra ricordando, come mule arebbe postos colsui indorando que soo, popolimi d'argento, dargli a quel bano nomo per sirrini d'oro, se mon sussi anna molto stretta simiglianza nella, improsta, e nella grandezza. La qual coja (per tocar quesso esta coi in passiono) acciò mon venis pri fatto.

A propofito poi di Monna Nonna, il Migliore nella Firenze illustrata a carte 534. così va ragionando : Ci è flate chi ba creduto, che da quella Immagine, chiamata da tutti la Madonna d' Orfanmichele abbian le Donne principali di Firenze prefo a dirfi Madonne, e per diminuzione Monne, o Mone, che corì chiama il Boccaccio una Gentildonna de' Pulci, e fimilmente il Varchi la moglie di Iacopo Salviati . Ma nel Codice GF a 78. della infigne Libreria Stroziana altra cagione si assegna al nome di Monna, dicendosi qualmente in alcune Memorie della Famiglia de' Tedaldi scritte per Iacopo di Piero di Matfeo Tedaldi l'anno 1500, e copiate dal suo originale dal Sen. Carlo Strozzi l' anno 1644. fi legge : Truovo , che Mess. Maffen fu Dottore molto derno ec. ma nella sua morte presumiamo fusse fatto Ca. valiere, perche ebbe il Chericato, tutte le Regole di Firenze, il Proconfolo co' Confoli, le Bandiere [ e non dice Bandiera ec. | Evvi un altra congettura, che la. sua Donna sempre nelle spese si facevano per lei , come pe' Libri di Segna Tedaldi , e Cambino suo figliuolo ec. fi chiama, e nomina Mona Datuccia, e dopo la morte di Meller Maffeo sempre la nominano Madonna ; Sicche per questo, e per i molti lasci, e limosine credo, che fusse fatto Cavaliere ; quasi che il Madonna , o Monna a deffe alle mogli de' Cavalieri.

Lodovico Caftelvetro nella Parte principale seconda della Poetica d' Aristotile a car. 96. rammenta la ri-

sposta di Mona Nonna.

Giornata VI. Now. IV. Chichibio euoce di Currado Gianfigliazzi.

C A P. LVII.

E parole di Monfig. Giovanni della Cafa, che ful fatto di Currado Gianfigliazzi fonda ona delle sue prudenti reflessioni sopra il costume, sarebbero per mio avviso bastanti a farci credere non esfere, al fuo parere, infingimento la Novella di Chichibio, cionciossiachè egli non su adusato nel suo Galateo, Opera di molta gravità ripiena, di mischiar delle favole. Tuttavolta il fatto stesso da se da se, a. mio giudicio si manifesta per vero. In perciocche nel tempo, che il Boccaccio di Currado scriveva, o era ancor vivente Currado, o pure di poco era mancato. E che sia così, racconta l' Autore in quella guisa: Currado Gianfigliazzi ( siccome ciascuna di voi e udito, e veduto puote avere ) sempre della nostra Citià è stato nobile Cittadino , liberale , e magnifico , e vita cavalleresca tenendo, continuamente in cant, ed in uccelli s' è dilettato, le sue opere maggiori al presente lasciando stare . Oltre a ciò Currado aveva vivuto lungo tempo, dimodochè anche per questo veniva ad essere persona nota , ficchè il Boccaccio non avrebbe apposto cosaad esso, che per la notizia, che si aveva da tutti, non fosse per esser creduta . Che egli lunga vita avuto avesfe, io lo congetturo da quello, che fono ora per dire. Donato Velluti cominciò a scrivere l'Istoria sua, intitolandola Cronaca, circa all' anno 1266. Or egli a carte 26. va dicendo , che un tale Taddeo de' Frescobaldi , che avez per moglie una serocchia di Currado Gianfiglianzi, era morto già più di 40. anni , che vale a dire circa al 1320. L'età certamente de' due Cognati effer doveva a un dipresso consimile in quei tempi, ne' quali gli uomini,

e le donne per lo più si accasavano in gioventù, e di pari etade. Io poi veggio chiaramente, che Currado vive ancora nel 1342, dai documento, che qui appresso mi sarà utile il riferire . Da un Libro di Decreti , e Provvisioni fatte nel dominio del Duca d'Atene, registrate da Gentile di Tommaso d' Ascesi Notaio della Camera del detto Duca, e da Ser Francesco di Dino Notaio Fiorentino suo Coadiutore, spogliato poscia dal celebratissimo Carlo Strozzi, si trova, che l'anno 1342. a' 22. di Gennaio, a Currado Gianfigliazzi, e figliuoli debitori di fiorini exev. per la prestanza de' fiorini ottantamila ( per il qual debito era ritenuto in prigione Ugolino figliuolo del detto Currado Gianfigliazzi ) fa grazia il Duca della metà di detti fiorini exev. Di più si narra in esso documento, che detto Currado Gianfigliazzi dice effere fervitore di Carlo Artù, e che non erano mercatanti, ma che vivevano di loro possessioni, e si dilettavano d'effere sempre co i loro Signori in arme, e cavalli. Da questo documento io ricavo altresì, che Currado ben sei anni prima che l'amorosa brigata novellasse. era di qualche età, mentre aveva un figliuolo ritenuto prigione per lo debito sopraddetto.

Che poi quefto Currado fia quell' ifteffo, vi fono tall circoftanze nel documento da me riferito, cheben lo dimofitano evidentemente. Dice il Boccacio, che Currado avea tenno fempre vina exvallerefato; chel currado avea tenno fempre vina exvallerefato; chell' addotto documento fi nota non effer quegli Mercatante, ma vivere di fue posfetifioni, ed effere fempre flato co' fuoi Signori in arme, e cavalli: Ove per lo plurale Signori fi puote agevolmente intendere Carlo Artì, ed il figliuolo, gliacchè d'amendue infieme fa menzione di Villani fotto l'anno 1456. Teste del mentione del documento, laddove racconta, che Carlo d'Artugio di tenno mano infieme co figliuolo ad un tradimento, e che perciò ne furono dal Papa fomminicati. Quefto Carlo fu addimandato dal Villani Carlo d'Artugio di

Provenza, e dal Summonte (1) Carlo Artus Gran Camarlingo, e Conte di S. Agata.

Poteva però Currado aver contratta questa fervirà con Carlo d' Artugio I' anno 1326. allorache egli, per testimonio dello stesso Villani, il di 25. di Luglio 1326. venne in Firenze col Duca di Calabria, che quivi per alquanti mesi si trattenne.

E bene sta la esenzione dalla metà del balzello, avendo il Duca Gualtieri d'Atene ressesso. Carlo Artú, giacche insieme con esso si era Gualtieri medessimo trovato in Firenze nello stello anno 1326, come Vicario del Duca di Calabria.

Se poi fi dovesse alcuna cosa dire del tempo, in cui segui ili fatto della grù, non farebbe peraventura fuori del verifimile il supporte effere accaduto dell'anno stesso attavola in quel tempo; appunto in ciso anno si trovò la Citrà ripiena di forestieri a tavola in che eta esgli allora nel bollore dell'età, laonde potette

trascorrere verso Chichibio in alcune parole di schiamazzo con poco gusto de suoi commensali.

Ciò supposto adunque il nostro Currado viene ad esere quel Currado di Vanni di Rosso, che ebbe quatto sigliuoli, uno Ugolino i ritenuto, come abbiano di sopra inteso I uno Messer Ruberto Piovano, uno per nome Vanni, e l'altro chiamato Corso accasato con Lippa di Messer Simone Cancellieri di Pistola.

Cade dubbio però, fe tal Currado Gianfigliazzi fia quel medefino Curradino; di cui è la Novella CCX. di Franco Sacchetti; mentre fi dice in efia, che certi giovani Fiorentini di buone Famiglie, a vendo uccellato un di tra Prato, e Pificia, fi riduffero la fera ad andare a cena, e ad albergo a un luogo chiamato il Pantano, ove dimorava Curradino Gianfigliazzi. Ed appunto nella Novella del Boccaccio Currado era fiato a caccia verso Peretola. Il tempo, in cui compose le succia verso Peretola. Il tempo, in cui compose le succia

1 Lib. III. 2 470.

Novelle Franco Sacchetti non si sa di certo, ma è credibile, che ciò facelle nella sua giovennà. Per altro additando l'ranco il tempo, in cui segui il suo avverimento, dice Non è moltra anni; e l'avvenimento nostro, che moltra avarizia, ovver miseria, potrerbbe effere stato, secondo che d' ordinario effer suole, nella vecchiaia di Currado, cio è a dire dopo l'anno 1348, in cui il Boccaccio lo celebrò per uomo liberale, e magnifico.

Pare in certo modo, che avesse in pensiero il giuramento di Currado Gianfigliazzi fatto per una cosa di niun momento, Francesco da Barberino vivente pvre allora, dacchè egli ferisse ne Documenti d'Amore sotto docclità, in annoverando fedici vizi degni di biasimos

Lo decimo dich' io,

Che rende forte desorme ciascuno, Vedrai giurar al uno

Per ogni cosa pica da, e leggiera.
Riferisce questa Novella del Boccaccio Francesco
Sansovino, collocandola per la Nona della IV. Gior-

nata.

Il Salviati nel Lib. I. degli Avvertim. Cap. XIV. difinde gràs, e dipoi ne' vieri: e quali doveffe dire Rivelle viver, al parere d'alcuno altro, ch' egli fuppone, nelle vive fu corretto di fantafia in certe moderne flampe... Per altro il grà, e la grà fi trovano promificuamente negli autori Tofcani antichi come di genere comune... Dante, l'Autore delle Favole d'Elopo, Luigi Pulci, e Luigi Alamanni l'adoperarono in genere mafchile (t).

### FIF

Gior-

s La grit sossenstell sopra un piè solo, qualmente la fa vedere Chichisio, fu l'impress de due Niccolò Episcepi di Basilea accuratessimi l'ampatorit coll' aggiunta per altro di un faso, cui abbrauca l'altro piè sollevato, per lignificare la vigilanza,

# Giornata VI. Nov. V. Meff. Forese da Rabatta.

#### C A P. LVIII.

Ovremo mai effere sì increduli, che si ponga in dubbio se vero sia quel tanto, che il nostroleggiadriffimo Novellatore qui propone, quando, non pure Benvenuto da Imola, e Montignor della Cafa, ma altresì Giorgio Vafari, Filippo Baldinucci, e Scipione Ammirato, che fanno professione d' Istorici, e l' ultimo nell' Opera, che diviseremo, ce lo danno per veriffimo? Montignor della Cafa nel fuo Galateo dice : Si vuole nella usanza astenersi di sebernir nessuno : in che male fanno quelli, che rimproverano i difetti della persona a coloro, che ec. con parole, come fece Meffer Forese da Rabatta delle fattezze di Maestro Giotto ridendosi ec. Giorgio Vafari nella Parte I. delle Vite de' Pittori: Fu, come si è detto, Giotto ingegnofo , e piacevole molto , e ne' motti argutissimo , de' quali n' è anco viva memoria in questa Città; perchè oltre a quello, che ne scrisse Meser Giovanni Boccaccio. Franco Sacchetti nelle sue treconto Novelle ne racconta molti, e bellissimi.

Scipione Ammirato nell' Iloria delle Famiglie nobilli Fiorentine pag. 112. e pag. 113. ove trattando del Testamento di un Francesco Arrigni: Ho anco preso piacre ficendo egli il detto Testamento in Mugello nella Cassa dell' abstrazione di Messer Force da Rabattaa. Giudice, d' aver risontrato quel, che il medessino baccaccio serve, cioè, aver Messer Force in Magello le sue altrazioni grunte.

Prima però, che dell' avvenimento fi faccia prova, e confronto, a me piace di dar alcun'altra con-

tezza

terra de' due chiarissimi Soggetti, che in esso del motteggio, che si descrive, furono autori; e ciò colle parole in prima di Gio: Giuseppe Capodagui, che nella Parte I. della sua Udine illustrata a car. 472. fa vedere in Udine la Famiglia da Rabatta, e cosi racconta di lei: La Famiglia da Rabatta è di nobiltà isquisita, ed immemorabile; onde fino da Enrico Terzo Re de' Romani fu degnamente presa in sua protezione, confermandole, donandole libere tante, e cost ampie giuridizioni nella Toscana, che formavano un considerabile, e non picciolo flato. Non avendo poi la fortuna con progresso di tempo per li molti, e varj accidenti di guerra, ripigliati quei beni , che prima le aveva concesso , si ricoverò la suddetta Famiglia nella Repubblica Fiorentina, nella quale fu tenuta, e pregiata delle più nobili, conseguendo inquella tutti li principali maneggi ec. Indi per le fazioni de' Guelfi , e Gibellini passò nel Friuli, e prese posto in Udine gid 400. e più anni (scrive nel 1665.) ed avendo più tempo quivi dimorato godendo la Signoria di tre Castella, si conduste sinalmente nel Contado di Gorizza, dove poscia ottenne in Feudo il Castello di Dorimbergo con altre giuridizioni, che oggidi parimente si conservano nella medesima Famiglia . Quindi il Migliore nella Firenze illustrata tra le Famiglie Fiorentine, che andarono a starsi fuori, così a car. 567. Nel Friuli Conti Rabatti, febbene a car. 282. fminuzrando l'affare, aveva scritto: Cappella de' Rabatti ( nella nostra Chiesa della Nunziata.) la fece Antonio nipote di Mess. Forese famoso Iurisconsulto, del quale gla avi suoi si disero de' Quattroventi da Rabatta, luogo nel Mugello vicino al Borgo a S. Lorenzo, diferenti però in ordine alla confanguinità, e agnazione a quei, che dal medesimo luogo descendendo, si dissero pur de' Rabatti, con l'aggiunta de' Poggialini, che fon oggi Conti nel Frioli, che portano diferente Arme da questi, di sei ments con due ali roffe in argento, alle cinque stelle d'oro. in azzurro, quali si veggono quivi scolpite ne' pilastri . Ouan-

Quando questa Famiglia si portò da Rabatta luogo del Mugello, appellato con questo nome, in Città, si posò nella Via de Casterai, tra Via de' Servi, e Via del Cocomero presso alle Case de' Pucci, ove ancor oggi l'Arme loro si vede, ed ebbero, ed hanno tuttavia una Cappella nella Chiesa della Santissima. Nuosiata, la cui sondazione soce Antonio di Michele si Niccolò del nostro Mestre Force, leggendosi vi

## ANTONIVS MICHAELIS NICHOLAI DNI FORESIS DE RABATTA ET SVOR. DESCENDENTIVM.

Il nome di Forese fu nelle Famiglie Adimari. Salviati . Donati , della Volta , Bizzeri , e in altre .. Di questa Prosapia adunque da Rabatta, per venire a capo, fi fu Messer Forese d'Ughetto Giudice, ed ebbe per moglie D. Vannam filiam q. Lapacer Bonfignoris , come si legge per Ser Opizzo da Pontremoli, il qual Lapaccio per memoria ne' Confolati dell' Arte della Seta: fotto l' anno 1295. è creduto della Famiglia, che tuttora fiorisce de' Signori Spinelli. Fece suo Testamento Mester Forese, secondo che dice Eugenio Gamurrini [1] l' anno 1248. rogato Ser Geri di Messer Arrigo da. Rabatta nell' Archivio generale. Il Sanfovino ne' Luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi, ferive, che di Meffer Forese fi trovano molte cofe, e spezialmente alcuni Consigli , e una Lettura sopra la prima Parte del Digesto Vecchio; e il Poccianti negli Scrittori Fiorentini: Complura lettu digniffima pranotavit Lurisconsultie notissima. Vir ifte egregia certe laude dignus a cantatissimo certe Ioanne Boccaccio in suis novitatibus celebratur. Emicuit 1220.

Paffo ora a dire della Famiglia di Giotto, nome, si tiene, accorciato da Angiolotto. Assertice Filippo Baldinucci nostro, che la Patria sua si su un' amenssima Colli-

1 Ifter. Gen. Lib. V. car. 319:

Collinetta in quella parte del Mugello, che paffato il Borgo a San Lorenzo fi estende verso Levante, nel Comune di Vespignano Potetteria di Viccbio . Questa. non folo fu fua Patria; ma de' fuoi guadagni vi comprò ancora qualche effetto in vita fua, siccome ve ne avevano comprati i fuoi.

Or tornando al Baldinucci, egli afferifce in appreffo, di Giotto, e della sua vivacità di spirito parlando: Questa vivacità di spirito ritenne celi fino all' ultima. etd, ed era gid vecchio, come noid il mentovate Giovanni Boccaccio, quando con que' billo, e arguto motto, che è noto , fi difefe dalle beffe di Meff. Forefe da. Rabatta, ritorcendole contro il beffatore medesimo. Egli fu figliuolo di Bondone fabbro, ed ebbe per moglie, nominata in un Protocollo di Ser Filippo Contuccini da Pupigliano nell' Archivio generale, Ciuta di Lapo di Pela del Popolo di S. Reparata di Firenze, qualmente da questa dimostrazione apparisce



In un Libro d' Entrata, e Uscita d' Orto San. Michele io leggo, che Giotto nel 1307. stando in Firenze abitava nel Popolo di S. Maria Novella, imperciocche a 122. vi si dice: A Monna Lapa vocola, ofte ( cioè pigionale ) Giotto dipintore in fulle fossi dalla Porta. dell' Alloro. Ed a 139. stanno in cafa Geotto dipintore in fulle fossi popolo S. Maria Novella . E dico stando in Fi-

renze, imperocchè egli abitò fuori con fua famiglia affai tempo, et nel l'altre in Pactora da giovane, o r'egli conobbe Dante, ricordato da lui (nota il Santovino ne luogii di forra citati) nel Purgatorio. Il Borghini delle l'amiglie l'iventine è di parere, che Giotto paifaifa a miglior vita poco dopo al 1333. Ed in fatti in Benvenuto da Imola fopra Dante ni leggae, che è mori l'anno 1336, dopo effet vistuto lungamente; e la memoria qui in Duono il conferma.

con quelle, e si fatte premelle agevole farà il rimtracciare la vectità dell' accadiment. Una di effe fia la prudenza congiunta colla dottrina in M. Forcie. Quelti fi fia, che fiu Laurearo in Legge Civile, e che in tocmpagnia del Cav-, Simone della Iofa, di Donato dell' Antelia, e di Taldo Visiori fia l' anno 1329, uno de' quattro Ambafeiador rapprefentanti la Repubblica Fiorentinanella Pace di quell' anno tra i Fiorentini, i Pifani, ed altri Comuni di Tofcana; ficcome negli Annali Pifani del Tronci a car 330, vien noratro. Laonde bene fia, che Giovanni Bocaccio dica di lui, che fu di tano fentiviato nelle Leggi, che da molti valenti uomini uno armario di raggion civile fu reputato.

un' altra peraventura si è, che Giotto èbbe uningeno di tanta eccellenza, che (sono le parole del
Boccaccio) niuna cosà di la natura madre di tutte.
Le cosè, ed operatrice col continuo girar de Cicli, che
eqti con lo silte, e con la penna, e col pennello nondipignesse i finile a quella, che non simile, anni più
tosto dest peresse, intanto che moste volte nelle coseda las faite si trova, che il vistoro senso degli umonini
vi prese cervere, quello credendo esser voro, che eradipinto. Ciò, che il Boccaccio stesso replico nell'Amodipinto. Ciò, che il Boccaccio stesso replico nell'Amo-

tofa Visione Cant. 4.

Eccetto se da Giotto, al qual la bella Natura parte di se somigliante Non occultò nell' arte, in che suggella.

al che fece allusione dipoi Angelo Poliziano dicendo di Giotto in sua lode nel terzo verso dell' Epitaffio in.

Duomo per il Campanile cominciato nel 1334, col suo modello:

ILLE EGO SVM PER QUEM PICTVRA EXTINCTA REVIXIT

CVL QUAM RECTA MANUS TAM FUIT ET FACILIE.

NATURAE DEERAT NOSTRAE QUOD DEFUIT ARTA

PLYS LICVIT NYLLI PINGERE NEC MELIVS.

MIRARIS TVRREM EGREGIAM SACRO AERE SONANTEM

HAEC QUOQUE DE MODULO CREVIT AD ASTRA MEO.

DENIQUE SUM IOTTUS QUID OPUS FUIT ILLA REFERRE BOC NOMEN LONGI CARMINIS INSTAR ERAT.

Ed oltre a ciò il Boccaccio medefimo pure fuor di Novella, cioè nel Libro V. della Genealogia degli Dei: 10fun nofler, quo fio avo non fuit Applelis fiperior. Anche Giorgio Vafari nella Vita di Giotto afferma, che egli meritò di effer chiamato difeepolo della Natura, e non d'altri.

Si verifica tutto questo per le parole di Benvenuto da Imola nel suo Comento di Dante, comecchè esso aggiunga ancora, che egli, ed i fuoi figliuoli, peravventura Bondone, Francesco, e Niccola, erano brutti: le quali parole sono queste appunto : Tanta fuit excellentia ingenii , & artis butus nobilis Pictoris , quod nullam rem rerum natura produxit, quam ifte non representaret tum propriam , ut oculus intuentium fape. falleretur, accipiens rem fictam pro vera . Accidit autem femel, quod dum Giottus pingeret Padue, adbus fatis suvenis, unam Capellam in loco, ubi fuit olim Theatrum , five Arena , Dantes pervenit ad locum : quem. Giottus bonorifice receptum duxit ad domum fuam. Ubi Dantes videns plures infantulos eius fumme deformes, & [ ut cito dicam ] patri simillimos , petivit : Egregie. Marifler, nimis miror, quod quum in Arte pictoria dicamini non babere parem, unde est, quod alias figuras facilis tam formofas , vestras vero tam turtes ? Cui GiotGiotsut subrident prasso respondit: Quia pingo de die, sed singo de nocle. Hac responsso summe platuit Danis, non quia sibi esse nova, quam inveniatur in Macrolio, Libro Saturnalium, sed quia nata videbatur ab ingenio bominit. el.

Per quella pronta risposta di Giotto narrataci dal Boccaccio, la quale è il fale di tutta questa Novella, cioè, che a Meffer Forese Giotto prestamente rispose : Mejjere, credo, che egli il crederrebbe allora che guardando voi , egli crederrebbe , che voi sapeste l' A , Bi , Ci ; vede bene ognuno quanta verifimilitudine aggiunga il motto, che ci ha ora narrato Benvenuto da Imola. Al quale si può dare per aggiunta anche questo: che correndo un di un porco furso/amente diede tra le gambe a Giotto per st fatta maniera , che Giotto cadde in. terra . Il quale aiutatosi da se, e da' compagni, leva-10fi, e scotendofi, no beaffoumie i porci, ne diffe verso loro alcuna parola; ma voltofi a compagni, mezzo forridendo, dife: o non banno e' ragione? che io bo guadagnato a' miei di con le setole loro migliaia di lire, e mai non diedi loro una scodella di broda. Cosi Franco Sacchetti con più altre cofe, che confermano ciò, che di lui scrive il Boccaccio.

E certa cofa è, che Giotro, e Meffer Forcfe tornando amendue in Città, l' uno verso S. Mara Novella, l' altro verso Via del Cocomero, di Mugello, dove aveano, come si è veduto, lor possessionis si ha tutta la probabilità di credere, che si accompagnatiero insieme, facendo l' sitessi di accompagnatiero insieme, facendo l' sitessi de avessione como do di motteggiari nel modo, che il Boccaccio ferive: la qual cosa potette addivenire, secondo il mio patere, verso l' anno 1343, alloraquando Giotro era vecchio. Ed io offervo, che essendo di Arorese fispulato siuo Testamento l' anno 1348, dovette egli allora appunto morire, talchè quando il Boccaccio scrisse, doveva esse morto, posiche di contra con la companio del morto, posiche di contra con la contra con la contra con contra contra contra con contra con contra con contra con contra con contra contra contra con contra contra con contra con

Rifposta di L. Manlio Pittore a Servio Gemitio.

dice di lui, che fu chiamato Meffer Forese da Rabatta. Nel 1220. fi fu Giudice in una Caufa efpressa chiaramente nella cartapecora segnata L 95. dell' Archivio di Cestello, ordinata con moltissime altre, e spogliata dal benemerito P. D. Teodoro Davanzati Abate Ciftercienfe, che mi favorifce di tal notizia.

Giornata VI. Nov. VI. Truova Michele Scalza ec.

#### C A P. LIX.

CE mai operò con piena lode Lionardo Salviati a. correggere, e mutilare alcune espressioni ardite, che correvano nelle Novelle del nostro Giovanni, questo fu nella presente, ove gli attori, effendo, come fi dee credere, fempliciffima gente, fi pongono per un frizzo affettato d' ingegno ad un poetico novellare , trasmodato circa la sapienza. di Dio, ricordevoli per avventura di quelle cian-ce, che i Mitologi Gentili raccontavano circa i loro supposti Dei, le quali contenevano ben sovente, errori, vizi, e mancanze, repugnanti del tutto, contrarianti alla eccelfa, e fopraeminente natura nelle loro Deità divifata. Licenza fu questa per lo più de' Poeti f malgrado il costume de' Saggi, e de' Filosofanti, che non l'ammettevano, ficcome i Santi Padri fanno chiaramente offervare ] ed Omero infra quelli trascorse a tanto, che non curò di abbassare la Maestà Divina alle umane passioni; perlochè Platone nella fua Repubblica non ve lo volle, acciocchè la gioventù, che doveasi in essa allevare, vaga naturalmente dei racconti, non s' imbevesse di Favole pregiudiciali, comecchè poco alla Divina natura decenti, e mal corri-Ggg fpon-

frondenti al concetto, che dagli uomini fe ne debbeavere. Quindi S. Agoitino dietro alle parole del Roavere. Quindi S. Agoitino dietro alle parole del Romano Oratore feriver potette Homerus bumana da Deos
transferebat. Pindaro medelimo fembra, che di ciò
tettale in qualche modo feandalizzato, aborrendolo,
merecchè in narrae la Favola di Pelope nella Ode
I delle Olimpire, dice, che vuol fervare, dove fi
conviene, il decoro. Auvi Laugiuro zuna, Coft onefle,
belle degli Dei debbono dirfi. A dunque, per uprefente Novella in specie, lungi si il Salviati dal meritare le besfe di Traiano Boccalini.

Il vero tempo di così fatto ragionare lo ci descrive il Boccaccio stesso, dicendo: Egli non è ancora guari di tempo passato, che nella nostra Città era un giovane chiamato Michele Scalza . Ma quando egli non cel dicesse, pure sembra, che lo possiamo d'altronde congetturare, ponendo mente all' età del giudice dellaproposta questione, che su Piero di Fiorenzino, o come altri legge, di Fiorentino. (I) Vera cofa è . che io non giugnerei ora a ravvifare in qualche guifa costui, ne la età sua, se io non avessi sortito di vedere un manoscritto di Mascalcia, che su del Canonico Pandolfo Ricafoli Baroni, ed oggi fra i Codici a penna de' Signori Dini, Gentiluomini di fimili monumenti diligentissimi conservatori . L' Autore del libro su un Dino d' altra Famiglia diversa, il quale nel Proemio di esso abbozza la sua genealogia nella seguente guisa: onde ho io avuto campo fulle fue parole di formarne, l'appresso dimostrazione, e di alcun pubblico godi-

<sup>2</sup> Pissergios, e Fisserains si frambiano sovente nella nostra Città, Non è già nuova la patentela tra quelle due lettere a anti si vedere il dottiffino Sig. Giovanni Lunis, che il Th si e promunitato specific volte col siono della nostra. Z. Ghì di fopra a est. 319. si diffe, che pet simile cambiamento Margya, e Margine volte col siono della nostra. Al control si vale l'alfoste con più clevulpi alli nuno. Al qual popoli mi sicorda, che Bartis, e Barjis nelle anticle Scitture è l'issessione.

mento corredarla. Nel che se io non colgo nel segno, mi basterà l'avere non risparmiato attenzione a siò tentare.



6. Iacopo 7. Dino Manesc. e Manescalco. Scrittore gode 1362.

Dice adunque l' autore, cioè Dino il giovane: Io ebbi un mio avelo, per cui bo nome, e fu Malifcalco, e fa tenuto il sommo della Città sua, cioè di Firenze, ch' ebbe un suo Nipote, fece simigliantemente l' arte, ed ebbe nome come la nostra Città. Questo mio avolo ebbe tre figlinoli, che il primo si chiamo Cristofano; questo appresso il padre ritenne il pregio della Mascalcia , ed avanzollo. Il secondo Piero; questo su mio padre, ed avanzò Cristofano dell' arte in fua vita ec. Il terzo Apostino ec. Piero ebbe un figlinolo in sua giovanezza, che ebbe nome Iacopo ec. pastò di questa. vita. Onde volendo il padre, che appresso se uno de' figliuoli rimanesse all' arte, convenne a me lasciare le fludio della Gramatica, come piacque a lui, e venir all' arte, onde dinanzi a me furono di mia gente l' un presto all' altro, ciascuno Maliscalco sei, ed io sui il settimo. Mi si accresce il sospetto dal vedere negli Spogli di Pier Antonio dell' Ancifa nel 1347. Piero Fiorentini per Ser Guido di Ser Puccio all' Archivio Ggg 3

# DELLA ILLUSTRAZIONE

Generale, ed ivi pure per Ser Bellondo Roffi da Colonnata nel 1315. Piero di Fiorentino di Borgo S. Minchel Berteide (preffo a S. Trinita, e vicino a S. Maria Maggiore dove flavano i Baronci.) Tenevano questi di Dino bottega fulla piazza di S. Trinita. Ho io ancora supporto, che a Dino il giovane appartenesse l'appresso Sigillo, che io posseggo; ma ciò sia detto puramente per erudizione.



Ne' tempi, che qui andiamo divifando, conviene far gan cafo nella Città nofita del vicinato de' nofiti Cittadini negli aflari privati, poichè non folevano eglino impacciarif se non tra' vicini per tagione delle fazioni. Neri Mannini, che qui nomina il Boscaccio, mi sembra Neri di Manno, detto per diminutivo Mannino, che lo tengo effere de Temperani Cartadori, giacchè leffe un tal noment popolo ivi presso di S. Pancrazio il Senat. Carlo Strozi in una coperta di un Libro dell' Archivio de' Pressanzioni; qualmente in uno Spoglio di simiglianti Scritture egli afferma.

Di questa testa Novella parla il Castelvetto nella Patte principale seconda della Poetica di Atiltotie volgatizzata da lui: Michele Scalza pruova, che i Earonces sono i più gentili uomini del Mondo, e prende la trupitudine del vissi sono per mezzo a sur ciò. La qual turpitudine non è principalmente rimproverata ai Baronci, ma pare per actesiente dimossirata, dicendes, discome i sanciulti, che apparaus a dipingere, sanno da sicome i sanciulti, che apparaus a dipingere, sanno da

prima male le figure, e poiche sanno dipingere le sanno

bene, così ec.

Udeno Nisieli nel Volume primo de suoi Proginnassin Prog. 33. intitolandolo Radicio come si debbaregolare dice: Leggi il Boccaccio Giornata Sessa Novella Sessa, del Sillogismo di michele Scalza, col quale si confronta quell' argomento del Berni in provar , che i Gbiozi per aver gran capo abbiano grande ingegno, e sicionza.

Di questa Novella favella ancora Benedetto Varchi nell' Ercolano a car. 41. Di un fatto di Tommaso Baronci seguito dal 1346. al 1361. ne parla Franco Sac-

chetti Nov. LXXXIII.

# Giornata VI. Nov. VII. Madonna Filippa.

# C A P. LX.

He lo Statuto antico di Prato fosse già rigorosamente crado, si rende credibile non solo perchè il Boccaccio lo affernia, ma perchè venne dipoi, come d' altronde si rileva, modificato, e rinnovato; soltredichè di simili rigorole pene ai delitti gravi necrano altrove per alcune Leggi assegnate. Il Cieco d' Adria, per suo vero nome Luigi Groto, Adrianese di Patria, uomo di gran memoria, per quanto egli soste privo della luce corporale, ed il quale pose mano alla correzione del Decamerone [1] sebbene con poca sottuna al riferire del Crecimbeni, noto si questo luogo della persente Novella, che quesso del quassi la Legge di Scossia, che disce l'Arigino sul Furrio;

Che

<sup>1</sup> Di questa correzione del Decamerone parla il Cieco d' Adria in più Lettere, cioè al Padre Maestro Giulio Isoppo da Cesena al Padre Maestro Girolamo Campognano ec.

### ALA DELLA ILLUSTRAZIONE

Che circa il tempo, in cui fi tiene rinnovellate lo Statuto, foffe in Prato ia Famiglia nobile de' Guazzalotri, addimandata ancora de' Guazzagliotri, e de Guazzalotri, non vi farà uno punto punto intendente dell' liforie, che nol fappia; e si tocca anche con mano, motto nell' antico, vale a dire sui principio del decimoquatro secolo, aver essa avuto uomini col nome di Lazzerino, o come accordictamente dicevano Zarino: fra l'altre da una Caus beneficiale aggitata-aella Curia Romana nel 1440. si dimostra l'appresso Albero.

Leuccio 1250.

Ridolfo

Meff. Bertoldo

Lazzarino detto Zarino

\_\_\_\_

Bertoldo M. Iacopo, testa nel 1364.

Inoltre în un Processo di reintegrazione di alcuni Benefizi rifguardanti la Hessa Famiglia fatto nel 1450davanti a Niccoò Maconi Canonico di Pistoia, e inquella parte Delegato Apostolico , esistente nella Cancelleria di Pistoia, si legge, per notzia, di cui mi fa grazia il Sig. Dottor Giuseppe Bianchini di sopra rammentato:

Item ponit, capitulat, & articulat, & si negetur probare oult, & intendit, quod ex D. Rodulfo, & enter legitima uxore ortus est Zarinus, ex quo, & etwe legitima uxore orti sont Bertholdur, & D. Iacobus, ex quo D. Iacobo, & eiut legitima uxore ortus est, & ad ucem praspinis facult oenit alter D. Iacobus, qui est principalis in eausa dec.

B.

E febbene nell Albero, che io ho veduto della Famiglia, parimente nobile, de Pugliesi di Prato . portandone parte nell' illustrare il Sigillo [ 1 ] di Messer Buondelmonte de' medesimi, io non ho trovato Rinaldo Pugliefi, e quella Madonna Filippa, che mostra qui a noi il Novellatore; ciò addiviene per mancanza. che abbiamo, dopo quattro fecoli, di notizie; [2] non perchè non sia da credersi vera, che come tale !' hatenuta Monfignor della Cafa nel Galateo ragionando di Madonna Filippa : oltrechè l' effere state in Prato nemicizie grandi tra queste due Famiglie Guazzalotri , e Pugliesi, qualmente le Istorie ci fanno persuasi, può esfere addivenuto da questo fatto medesimo; laddove avanti al tempo di fopra divifato, avevano infino i Pugliefi lo stesso nome di Zari, o Zarino, che i Guazzalotri , come nel Sigillo mentovato io diedi a vedere .

Giornata VI. Now. IX. Guido Cavalcanti

#### C A P. LXI.

A Novella VIII. della Sesta Giornata mi riesce fino a qui così oscura di origine, che io stimobene, almen per ora, di passarla in silenzio, applicando alla presente.

Lascio scritto Lodovico Castelvetro nella Parte, principale terza della Poetica d' Aristotile [3] che il Boccaccio la Novella di Guido Cavalcanti l' avea presa dal

r mel Tomo II. de' Sigilli , Sigil, VI.

S Giovanni Miniati da Prato nella Narrazione di Prato impressa nel 1596 consessa ara, 103 che in quel tempo, mediante il Saccodi Prato, le Scritture erano andate unale, e che del Pugliesi, a del Guazzagliotti si erano spente le memorie, e i nomia.

<sup>3 2</sup> car. 216.

## DELLA ILLUSTRAZIONE

dal Petrarca: ma perchè egli non ci addita il lango, io farci forfe ragione, ch' egli possa avere equivocato. [1] Checché sia di ciò, la Novella non perde per questo l'essere, che la rendono credibilisma: rempo, laogo, e costumi. Tanto più che il nostro sitorico Ferianno Leopoldo del Migliore [2] nella Firenze illustrata, se ne vale con riterire delle colonne del possibilità cammemorate da Giovanni villani: Le nomina sindere remente il Boccaccio con dire, che sossibilità productiva del Boccaccio, da non dover credere a una scrittura-pubblica, la quale a lui ingannato pareva, che non-convenise col detto del Boccaccio.

Vengo ora a dire chi fosse Guido. E primieramente notar mi piace, che egli nacque di Mess. Cavalcante de Cavalcanti Fiorentino del Sesto di S. Piero Scheraggio, facendo fua vita parte in efilio, e parte nella sua Patria. Ebbe per moglie una figliuola di Farinata degli Uberti. La sua morte, che Iacope Filippo da Bergamo fa essere oltre il 1313. seguì invero nel 1200. Di sua virtù, e sapere nota qui il nostro Giovanni, ch' egli fu uno de' migliori Loici, che avelle il Mondo, ed ottimo Filosofo naturale. E nel Comento di Dante: Guide Cavalcanti uemo costumatissimo, e ricco, e d' alto ingegno, e seppe molte leggiadre cose fare meplio , che alcuno altro nostro Cittadino , e oltre a ciò fu nel suo tempo reputate ottimo Loico, e buon. Filosofo. Conferma questa verità Franco Sacchetti fino col titolo della fua Novella LXVIII. dicendo: Guido Cavalcanti, essendo valentissimo uomo, e Filosofo è vinto dalla malizia d' un fanciullo: ove moftrando la sua. speculativa guisa di vivere, dà a vedere come in giuosando a scacchi, da un fanciullo gli su confitto un-

z Trovasi del Cavalennti una Canzone al Petraren. 2 a car. 92.

gherone della guarnacca alla panca, dove fedeva. Ma della fua eccellenza nella Filosofia ne fanno testimonianza tutti quelli, che di lui favellano, fuor folamente il volgo de' fuoi tempi, che errando, come è consueto, credeva, qualmente il Eoccaccio dice, che egli tenesse alquanto della opinione degli Epicurei, e nelle speculazioni molto astratto dagli uomini divenendo. correva voce tra la gente ordinaria, che queste eran folo in cercare, fe trovar fi potesse, che Icdio non. fosse. Vera cosa è quella, che afferisce in simil proposito il Conte Lorenzo Magalotti nella Lettera XIII. degli Atei . cioè , che un tempo i Mattematici paßavano per Negromanti, i Fisici per poco religiosi, e che i Professori di belle lettere, punto punto che la loro orudizione sopraffacesse quella degli altri, erano subito diffamati per Eretici ; tanto era sopraffine in quei temps l'ignoranza. Serva di qualche esemplo quel tanto, che della creduta Magia di Pietro di Abano Medico, ed Astrologo contemporaneo del Cavalcanti ha oraferitto con fomma dottrina, ed erudizione il chiarissimo nostro Accademico Sig. Conte Gio: Maria Mazzucchelli Patrizio di Brescia: o la fama, che qui corre circa la Magia di Maestro Cecco di Maestro Simone degli Stabili d' Ascoli, condannato al fuoco in Firenze l' anne 1327. per Eretico, non già per Mago; della quale popolare voce si può dire:

Baia, the avanza inver quante novelle, Quante differ mai favole, o carote Stando al fuoco a filar le vecchierelle. Anzi che la rovina di Cecco si fu, dice il Crescimbeni,

l' aver disprezzato l' Opere e di Cino, e di Dante, e di Guido Cavalcanti .

Per quello però, che spetta il concetto, che si aveva de' fentimenti di Guido Cavalcanti, così Iacopo Gaddi de Scriptoribus non Ecclesiaslicis di un suo figliuolo, che pure doveva aver nome Guido: Fuit home fane diligens, & speculatious, atque authoritates non Hhb

contemnende in physicis , so opinioni patris Epicarum secuni parum modalum annulsti , merigeratur . To per altro con buona pace di lacopo Gaddi non credo , che n's Guido di Meser Cavalcante Cavalcanti pizzicasti di Epicureo, checchè il popolo ne sospitate e molto meno, che ne sentissi il Boccaccio, siccome ssacciatamente Ortensio Lando nel secondo Libro de l'ordo Paradossi (1) s' impegna a supporto; luogo, che altrove con razioni alla mano da noi il andrà rigettando.

Morl Guido !? anno 1300. del mefe di Dicembre; tutochè Iacopo Filippo da Bergamo, sbagliando, dica nel 1313. Il Negri racconta, che chi fece di Guido il ritratto, lo deferifse per nomo melanconico, cogniabondo, medianivo; e forfe volle inferire del Boccaccio. Ugo-

lino Verino:

Ipse Cavalcantum Guido de slirpe vetusta, Dostrina egregius numeris digessi Hetruscis Piudarico versus, tenerosque Cupidinis arcus.

Il Redi nelle Note al Ditirambo, di Guido ne discorre. Passando ora a toccare alcun che di Messer Betto Brunelleschi, egli si su un Cavaliere di gran portata, e di gran nome, sepolto circa il 1211, per quanto sembra, nella Chiefa di S. Maria del Fiore, giacchè in un antico Sepoltuario della medefima, tra quelli, che vi erano stati sotterrati, si legge: D. Bettus de Brunelleschis. Io debbo la seguente notizia al dottissimo, e gentilissimo Sig. Abate Niccolò Bargiacchi, ed è, che si trova una fcrittura nell' Archivio delle cartapecore di S. Maria Novella di questa Patria, rogata da Ser Dionigi da Calenzano nel 1311. concernente una differenza inforta tra 'l Capitolo della Chiesa maggiore, e i Padri di S. Maria Novella a cagione degli scarlatti dell' Esequie di Mess. Betto , donde fi può osservare, che i Cavalieri nel mortorio avevano lo scarlatto.

Ho io volentieri riferita la morte d'amendue que-

Il Libro de' Paradoffi del Lando non porta il nome dell' Autese, ed è stampato in Vinegia 1544, in ottavo,

fii foggetti, perchè si veggia, che il fatto della Novella presente poco dopo al 1290, potè seguire, anche attesa l' etittenza delle Arche, le quaii il Boccaccio descrive . Il Migliore nella Firenze illustrata a 89. Non par unco da tralasciare ec. il dir come quivi attorno ( a San Giovanni ) erano Sepoleri, e Arche delle prime Famiplie venute in Firenze ab Urbe condita , che è dove si itacca il detto del Villani, che a San Giovanni fi feppellisse tutta la buona gente, cioè tutta la Nobiltà; e she Dante reflettendo a questo costume chiamase il popol di Firenze l' Ovil di San Giovanni, o ver, come altri differe, in ordine alla prima voce, Popolo di Marte. Di consenso pubblico furon questi sepolori levati di li, tre de' quali son quegli, che si veggon oggi, come di sopra si disse, dalla Compagnia di S. Zanobi. La deliberazione, che ne parla, presasi in Consiglio nel 1296. in occasione d' allargarsi la Piazza dice , Provideatur ", quod Sepulcra, seu Avelli, que, & qui sunt circum.
", circa Ecclesiam S. Ioannis, eleventur, & removeantur , de ipsis locis, & alibe ponantur ,, Bisogna però, che questo non seguisse substo, perche il Boccaccio, che visse doppo a que' tempi, gli commemora nella festa Giornata del Decamerone parlando di quel famoso Guido Caval-canti, che s' era veduto, dice, fra quell' Arche, situa-te fra le colonne di porsido; ed il Baldovinetti [1] citato pur di sopra in questo senso, narra ve ne susi una della fua Famiglia, e de' fuoi Conforti Giudi . Segue di lì a poco a dire delle colonne presso alla porta del mezzo della stessa Chiesa a 92. Furono queste denate da' Pisani a' Fiorentini per segno della fedelta usata in. affistere alla guardia della lor Città, allorache nel 1117. gli eran iti all' acquifto di Maiorica, e Minorica, Ifole adiacenti alla Spanna nel Mar Mediterraneo, di dove ritornati vittoriosi, fra le spoglie riportate furon queste colonne, chiamate del profferito, che è l' istesso, che dir Hhh 2

z Intende di Francesco Baldevinetti nel suo Memoriale MS. dell'anno 2513. a 43. t.

porsido [accenna il nostro Vocabolario della Crusca] voce, che sonando eziandio la cosa proserta, l'intese in questo senso il Villani, per la predetta proserta sutta da Pi-

fani a' Fiorentini .

Ma questi sono de' soliti sbagli, che prende chi non esamina bene gli Scrittori, che allega. Nè dal Boccaccio, si ricava quello, che di sopra il Migliore pretende, ne dal Villani ciò, che qui ultimamente . Ecco del primo le parole : Avvenne un giorno, che ellendo Guido partito d' Orto San Michele, e venutofene per lo Corso degli Adimari infino a San Giovanni, il quale spesse volte era suo cammino; essendo quelle Arche grandi di marino, che oggi sono in Santa Reparata, e molte altre, d' intorno a San Giovanni, ed egli effende tra le colonne del porfido, che vi fono, e quelle Arche, e la Porta di San Giovanni , che serrata era , Messer Betto con sua brigata a caval venendo su per la piazna di Santa Reparata, veduto Guido la tra quelle sepolture, dissero: Andiamo a dareli briga ec. Ed ecco quelle di Giovanni Villani Lib. IV. Cap. XX. Tornata l'oste de Pisani dal conquisto di Maiolica, renderone molte grazie a' Fiorentini, e domandarongli quale fignale del conquisto volessono, o le porte del metallo, o due solonne del proffersto, che di la aveano recate, e tratte di Majolica.

Quanto al verificaríi le altre circoflanze dellanofita Novella, non è chi non fappla come ufico cammino dovea talora effere di M. Guido Cavalcanti partitofi d' Orto San Michele, il venirfene per lo Corfo degli Adimari, fe i Cavalcanti avevano le. Cafe prefio a Or San Michele, ove pur oggi fi vede toro Arme: ed una bottega con Arme de' Cavalcanti fullo fatucciolo d' Orfammichele nella Via di Baccano, ritiene d' effere fata Loggia i fegnali. Tiravano però le Cafe loro anche verso Mercatonuovo, e Por S. Maria; e quindi nell' Archivio dell' Arte de' Mecratanti si legge; 1352. Silvester de Matteus q. Cantini Domini Teghrai de Cavaleanibus donans de centum viginti partibus unam partem pro indiviso unius pedalis Turris, cui dicitur lo Spedale, possis in populo S. Marie fippa Portam, cuò a primo Via, ssou Platea Fori novi, a secundo Classus, five Via, a terito de Siminettis, Domine Ioanne comspori, & ssilie q. disti Cantini, & uxori Simonis Ser Ioannis de Siminettis.

Il Sansovino ne' luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi, scrive: In molti luoghi il Villani ragiona delle Compagnie, che a quei tempi solevan fare in Firenze i Cittadini, per le quali molto se

enorava la Città ec.

Aleffandro Adimari nella fua Clio fi duole, che il Corfo degli Adimari qui mentovato, a fuo tempo fi

chiamasse per lo più la Via de' Calzaiuoli.

Udeno Nisseli nel Proginnassa VI. del primo Volume-dice: Di questa razione attrecì è il motto pungente di Guido Cavalcani, che onestamente disse villania... a certi, che distarbar lo volevano, appo il Boccaccio Giornata VI. Novella IV. Novella VI.

Riporta tal Novella il Sanfovino fuddetto tralle fue , ponendola nel quinto luogo della fua Giornata V.

Circa le parole: Voi mi potet dire a cafa vosfiraciò, che vi piace, possa la mano spora una di quello arche: elle senono di quello dell' Evangesio: Similer essi sepularia dealbatir; siccome a quelle alluse il Bernidicendo:

In sepoleri dipinti gente morta.



Gier-

Giernata VI. Nov. X. F. Cipolla .

# C A P. LXII.

Vanti, che io m' accinga a trovare quei contraffegni di verità, che porta feco il racconto del nostro Boccaccio, se da noi si pone m nte a cercargli; mi piace di giustificare la taccia, che dà alcuno a quelto giudiziofo Scrittore laddove manco se la merita, incaricandolo di miscredente nelle sacrofante Reliquie. Servirebbe a porlo al coperto il Capitolo del fuo ultimo Testamento da me novellamente rinvergato, e riferito di fopra a fuo luogo nella Parte I. il quale effendo intero, non manomesso, ed informe, com'è la bozza datane da' Deputati, chiaramente persuade del vero : Item reliquit, & dari voluit, & affignari per infraferiptos eius executores, & maiorem partem ipforum fupervenientium ex eis, Monasterio fratrum S. Marie de S. Sepulchro dal Poggetto, five dalle Campora extramuros Civitatis Florentie omnes , & singulas Reliquias fanctus, quas d. Dom. Ioannes magno tempore, & cum magno labore procuravit babere de diversis Mundi partibus .

Ma da chi meglio portà effere difefo il noftro Novellatore, che da quel chiarifimo, e dottillimo Prelato, che in alquante Lezioni non ha gran tempo fece pubblicamente udire nella celebre Accademia della Crufca la maravigliofa arre dal gran Boccaccio inquella fua Opera impiegata? Con permillione del medefimo Soggetto mi fo pregio qui inferire due dellemedefime Lezioni, come al noftro uopo fommamente que conce, e adattate. LEZIONE PRIMA.

. Dum vitant Stulti vitium in contraria currunt (1) Così elegantemente insieme, e dottamente cantò il Poeta Filosofo Orazio. Un simil motto può gettarsi contra el impugnatori della Cattolica Romana Chiefa, e de' suos facrofanti Riti , poiche fe veggono , che noi col debite on re veneriamo le Reliquie di coloro, che essendo mortali come noi , poscia per aver bene i piaceri di Dio mentre furono in vita eseguiti, con lui eterni sono divenuti, e beati ; ci vanno beffando come idolatri, come empi, che il culto verace, e dovuto solo all' Altissimo andiamo alle creature miserabili rivolgendo. E alcuni più moderati ci vanno proverbiando come trascurati nell' esaminare, se ciò che noi spacciamo per Reliquie, fia in verstà tale, o fia altra cofa a quella fomigliante sì, ma per altro del tutto profana, e indegna d'ogni venerazione, e come superstiziosi, e ciechi, che andando dietro alle stolte grida del volgo, quello talora reputiamo per sacro, che d'un apparente prodigio abbia mostrato al popolo grosso qualche malsicuro segnale. Per lo contrario se alcuno con suvia critica propone le regole per fare un accurato esame, e procura di distinguere le vere dalle false Reliquie, per non parere presso agli eretici d' una pieta debole, e che creda facro tutto quello, che la plebe rozza, e muta riguardando venera fioltamente; e per non offequiare gli avanzi, e l'offa di chi non merita offequio veruno; tofto eglino gettano in faccia a' Cattolici, che gli nomini culti, e illuminati anche tra noi sono sprezzatori del culto de' Santi, come cosa superstiziosu; e gid gli annoverano tra' fautori delle loro empie opinioni. Così appunto addiviene al uostro M. Giovanni Eoccacci, di cui intendo io in queflo giorno di proseguire la disesa, per molte bisogne dell' Accademia. e mie particolars intermessa da lungo tempo. Poiche avendo il Boccaccio la follazzevole, e facetissima Nowella

# Horat, Lib. I. Sat. 2

# DELLA ILLUSTRAZIONE

vella narrata, in cui la mostra, e la numerazione si riporta delle Reliquie , che quel vuon fozio di Fra Cipolla fece a' goffi Certaldesi, Tommaso Pope Blount prende quindi materia di calunniarlo, come se egli flato fosse delle sacre Reliquie disprezzatore. Ma che egli non fuße tale non iftard qui a provarlo, virtuofi Accademici, dalla fua vita, o dal fuo testamento, dato in luce dal Borgbino avanti a quelle sue bellissime, e dotte annotazioni sopra il Decamerone, che sotto nome de' Deputati sono in istampa; che ciò sarebbe un far torto alla vostra erudizione, e alla memoria ancora di sì grand' uomo; ellendo e a voi, e tutto il Mondo più palese di quello, che bifogni col mio tagionamento diviostrare. quanto egli pio, e divoto cattolico foffe, e delle mortale spoglie, che i servidori di Dio di se banno lasciare, veneratore; avendo una quantità di Reliquie, che egli religiofamente presso di se conservava, lasciate a Frati delle Campora, sì veramente, che quante volte reverentemente le vedessero, pregassero Iddio per l' anima sua . Io intendo folo di dimostrarvi qual fosse l' intenzione del nostro favoleggiatore in questa Novella, acciocche intefula, vos veggiate, che da quefla medefima non fe ne ricava, che il Boccaccio, come per una mera calunnia. ne inferifce il Pope-Blount, le sucre Reliquie tutte, come vil cofa disprezzasse, o subernisse. Vedeva egli bensì di quella stagione essere alquanto meno accurati coloro, a cui ciò apparteneva, non per difetto proprio, ma per colpa de' minori ministri, che non nsavano tutte quelle diligenze, e quelli esami, che di presente accuratamente si fanno prima d'esporre al culto de' fedeli le Reliquie de Santi. Percid avrebbe egli voluto, che per fuggire ogni errore, in queste materie sempre d' importanza grandissima, si fosse andati più guardingbi, e più cauti, ed avrebbe altresi desiderato, che fossero frate tolte via dal pubblico culto molte false Reliquie . Ma ciò era vano a potersi in que' tempi persuadere , estendo la dostrina delle cose ecclesiastiche to:almente alle feu-

feuro, e l' altre scienze parimente in poca , o niuna. chiarezza. Che perciò egli prese il partito di schierare tutte insieme le false impossure, che in questo genere erano sparse per lo Mondo, non raccontandole per appunto secondo la verità , che ciò sarebbe stato proprie d' un truttato, o d' un' istoria, ma come conveniva ad una Novella, caricandole graziosamente per far dal sonno dell' ignoranza risquoter la gente , e gli occhi far loro aprire dell' intelletto per conoscere, e distinguere dalla falfs superstizione la Religione verace ed incurrotta. E certo egli non fece ciò senza dare agli uomini un grand insegnamento; poiche qual per ignoranza, e qual per fin plicisa, che vale lo stefso, e molsi più per malizia spacciavano per venerabili Reliquie quelle, che non erano in guisa veruna per tali approvate, o erano al certo misferabili avanzi di cose in tutto profane. Perciò adunque degno di commendazione si dee riputare, qual discopritore delle superstizioni, e non di gastigamento, como che di scemo nella fede sentisse, o quasi egli fosse fautore, e sostenitore degli empj dogmi degli Eretici . come afferms rifolutamente il Pope-Blount. Mi dica un poco questo raccoplitore senza giudizio de' giudizi altrui sopra s più celebri Scrittori, se egli annovera tra coloro, che negano il culto alle Reliquie, S. Martino di Turs, tutti coloro, che ufano quel discernimento, di cui egli fi valse nell' esaminare le Reliquie di quel falso Martire, di cui pettò a terra l'Altare. Io credo al certo di no. Adunque ne meno dee tra' suoi eretici annoverare il Bocsuccio, che in questa Novella non ebbe diversa intenzione. Ma sentiamo il fatto di S. Martino, che è riferito da Sulpizio Severo [1] graviffimo Scrittore Ecclefiaflico del quinto secolo con queste parole . Sed ut reli-39 quas birtutes eins, quas in Episcopain egit , aggre-39 diar; eras band longe ab oppido proximus Monasteris locus, quem falfa bominum opinio, velut confepultis lii 2 22 168

De Vita B. Martini cap. 2.

, ibi Martyribus facraverat &c. Sed Martinus non te-, mere adhibens incertis fidem, ab bis, qui maiores natu , erant, presbyteres, vel clericis flagetabat fibe nomen\_ , Martyris vel tempora passionis ostendi , Dalle quali parole, che io qui volentieri bo riferite, si dimostra, che talora anche il mettere in dubbio le Reliquie, e chiamare ad esame la loro identità ( permettetemi l'usar questa voce troppo usata dagli Scrittori di questa materia, e troppo necessaria al fatto mio ) quando giusti motivi, e forti ragioni il richieggono, non è segno di miscredenza, o di poca religione, anzi è un fegno d' una delisatezza maggiore di fede, e di un maggior rispetto alle cofe di noftra Religione, non volendo adottare per facro quello, che non è, siccome si è veduto aver praticato il predetto gran Vefcovo S. Martino ; per lo che Sulpizio annovera questo fasto tra l'altre sue virtù, e quel grand' illustratore delle antichità Ecclesiastiche il P. Giovanni Mabellon esclama in sua laude nella lettera scritta fotto nome d' Eusebio Romano a Teofilo Franzese : , En viri fanctissimi religio Gc. Vide quam accurata 9, oculatiffimi Antistitis prudentia , quem forte multe of fimplicitatis, ut fic loguar, virum effe opinabaris E in vero egli il poteva in sì fatta guifa lodare, poichè egli tolse dalla venerazione, e di fosto al facro Altare un sorpo che non ne era depuo anzi era meritevole di difprezzo, e di vitupero, non essendo altro, che il corpo d'un masuadiere stato gid per li suoi ladronecci ammazzato. E S. Gregorio Vescovo Lingonense, [1] al riferire di Gregorio di Tours suo pronipote, non si oppose egli tutto zelo al culto de' popoli devoti verso S. Benigno Martire di Digione, dubitando, che il corpo non fosse di qualche Gentile? E Ceciliano Arcidiacono Cartaginese non rampognò acremente una devota Matrona per nome Lucilla, perche le vide baciare un ofio d'un won fo che Martire, che non era per anche con autentiche

a De Miracul, Martyr, lib. 1. cap. 51.

che prove autorizzato , come narra Ottato Milevitano ? Per questo fi debbono reputare empi, o non cattolici ? Non gid; anzi egli ne furono encomiati, e approvato il loro operare come un religiofo, e savio divisamento da scrittori seguaci della Chiesa Romana. Così ancora se il nostro gran Prosatore con questa Novella mostra di non credere, o almeno di dubiture d' alcune Reliquie col mettere in redicolo alcune finte da lui a capriccio, e di scoprire gli artistaj di certi, che colla coperta della religione ingannano gli sciocchi, dando loro a credere per proprio interesse d'avere le grandi Reliquie, e singolari, andando in cerca per questa via d'onori, e di guadagni, non è da gridargli addofio la croce, e volerlo acsufare come uomo di mala credenza, e di poca religione, ne il può a buona equita contare tra' suoi Protestanti il Pope-Blount . Quando S. Agostino Apostolo dell' Ingbilterra, e primo Arcivescovo di Cantorberi rigettà come false, o come incerte le Reliquie di S. Sisto Martire da lui trovate in una Chiefa di quell' Ifola, e di queflo ne scrisse a S. Gregorio Magno chiedendogli le vere ; egli non riportò mica da quel santo Pontefice riprensione alcuna come mancante nella fede, anzi ne fu commendato con. quefle parole [1] , Fecimins quod petifli , quatenus , populus , qui in loco quondam Sancti Sixti Martyris , corpus dixerunt venerari, quod tue fraternitati nec , verum, nec veraciter fanctum videtur, certa fanctiff-, mi, & probatissimi Martyris beneficia suscipiens, colere nincerta non debeat. Mibi tamen videtur quia fi cor-, pus , quod a populo cuiusdam Martyris esse creditur nulles illec miracules cornfeat ; & neque aliquid de 3, antiquioribus existant, qui se a parentibus passionis 3, eine ordinem audeise fateantur, sta Reliquie, quas 39 petifli , feorfum condenda funt , ut locus , in quo pras, fatum corpus iacet, modis omnibus obstruatur, nee as permittatur populus certum deserere, & incertum vene-

1 Lib. 11. Indich. 4. Ep. 4. edit. Parif. 1709.

# 438 DELLA ILLUST RAZIONE

, rari , Per lo che considerando a posato animo l'insenzione del nofire Mefs. Giovanni, che fu di deridere la superstizione, o la semplicità troppo materiale d'alcune sciocche femmine, e tulora d' uomini ad esse somiglianti, che sempre esserci state nel Mondo, e perciò esfere venuto ad uoto l'ammonimento del Boccuccio mostrerò ora con esempj , si dee altamente commendare , come è commendabile S. Agostino, che scrivendo a Severino Donatista deride quelli della sua fetta, che non volevano comunicare colle Chiese Orientali , e poi con una materialità troppo prossa adoravano la terra, che era poriaia dalle parts d' Orsente ,, unde terra si eis adjeratur , , adorant ,, (1) La qual dabbenuggine fi trova ufata anche tra' Cattolici, e su molte liste di Reliquie antiche si vede estervi della terra portata di l'alestina. Che più? S. Gregorio Magno (2) ringruzia Leone già stato Confole per avergli mandato ,, oleum functa Crucis ,, al che il Mabillone non potè ritenersi di non esclumare : 30 (2) Miranda majorum nostrorum pia simplicitas a. on moribus nostra ataus longe diversu, qui esusmodi olea ,, pro veris reliquiis babebant ,, E chi fa, che a questo, o a qualche somigliante Reliquia non alludesse il Boccaccio, allorache tra l'altre nuove cose, che egli narra aver donato a Fra Cipolla quel Venerabil Mefier Nonmibla smate, egle annovera, come per una solenne Reliquia, un dente della fanta Croce ? E certo al prefente per la vigilanza de Vescovi, e della Sede Apostolica, · merce l' erudizione ecclesiastica , che in questi ulsimi tempi è flata in fiore, non si procede in questa parte con tanta semplicità, onde si corra rischio di cadere in abbagli di tale importanza, come si trova estere caduti i nostri buoni antichi; anzi che l'accuratezza, e lo fludio de' moderni ba tolto di mezzo molti di questi errori, e di quelle materiali superstizioni, le quali ebbe in mente di

<sup>2</sup> Ep. 52. edit. Parif. 1698, a Ep. 34 Ind 1. lib. 1.

g in Ep. Eufeb.

di bestire in questa Novella il Boccaccio. Corì il dattif. simo P. Daniello Papebrochio trovandosi I anno 1660, in Ravenna, ed estendo andato a vedere il hionastero di Classe, si pose ad orare avanti ad un corpo santo, che ra sotto I Altar grande, che è diccomo estere d' una Santa Martire Greca per nome strepride, di cui solemnizzavano la festa i di 24, di Aprile. Ma accissados il detto Padre, e vedendo estervi questa istrizione Greca.

- (1) FATKITATH FTNAIKI APFTPIAT
- (1) TPODIMOS ANHP ET EEH AG.

siod : Alla dolcissima moglie Argiride Trosmo suo marito. Viffe anni 36. la quale sscrizione era affolutamente d' un Gentile, come si comprende a prima vista da chi ha di esse alcuna pratica, consigliò a torla via, e dipoi di questa cofa fattone il romor grande, e l' Arcivescovo avendone avuto ricorso a Roma, fu saggiamente decretato di levare dalla pubblica venerazione anche quel corpo. Per lo che si vede quanto sia da sesuitare il dotto configlio dell' Abate l'alermitano, che egli, da quel gran Canonista, che egli era, lascio scritto intorno a quella materia dicendo , Nota quod Keliquia , de novo inventa, non funt veneranda in publico fine , aufforitate Sedis Apostolica , La qual dottrina fe l' avellero saputa i Certaldesi, o per meglio dire gli nomini, che innanzi, o intorno a' tempi per anco caliginosi del Boccaccio vivevano, non sarebbe stato d' nopo con questa Novella, all' intelligenza de' volgari conveniente il fargli ricredenti, e alla superstizzione per poco universale porre per bella, e piacevol guisa raffrenamento. Ne per effere questa Novella scherzevole, e piena di piacevolezza , lafcia d' effere instruttiva. poiche:

22 - 76-

<sup>1</sup> i. įvea. 2 i. rejūzorra zai į̃Ę.

motti:

22 - - - - ridentem dicere verum

" Quis vetat ? " come eleganiemente cantò Orazio (1) anzi come mi ricorda avere altra fiata di qui dimoffrato, per tal modo, e sotto la maschera allestatrice di Novellatore imprese il grand' ingegno del Boccaccio a discoprir la faccia verace del guajto Mondo, e a disgombrarne la folta nebbia delle falfe opinioni popolari, dicendo quello steffo, che un grave Scrittore avrebbe potuto dire in un compiuto, e ferio trattato. Ma perche questo sarebbe state dall ignoranza del secolo non uso a si fatti studi schifato , e gli uomini , che non foffrivano , di quella flagione la luce delle chiare, e buone discipline, e soltanto alcuni pochi andavano per le tenebre de'le Aristoteliche sottigliezze miseramente brancolando, si surebbero stranamente alla lucentezza sfolgorante di tante versid adombrati, egli giudiziofamente le riveft) di piacevolezza, e l' austero delle dottrine più massicce per allettare i più schifi, andò spruzzando colla dolcezza degli scherzevoli

> ,, Come all' egro fanciul porgiamo aspersi ,, Di soave liquor gli orli del vaso;

" Succhi amari ingannato intanto ei beve,

5. E dall'inganno sua vita riceve 5.
E di vero in quessa Novella non come a dire altro, se non quello, che gravemente insegnò possita con initatività ori servici duno Sertitore dottisson i un su trattato non continuato l' Ecclessiste, che egli compilò per divistre il modo di predicare bene, e religiosimente. 3. Deseme, dicessi, e exempliam parmacopolarum, qui mensa in sporte procedin, per dicessiste dentra denter eductor, lapides e vesses viscos, disponaria migratum, quor a morte revocarini, 3. marsaque vanitate denarrani sua preclara gesta quae plui gratia. Houm unon dissinies funi quor iminum, diu tulit mundur qui circumserum Reliquiar, ac Statunia.

n tuas Sanctorum fumma impudentia iaclantes miracula, , que nunquam gefta fant ; G .interdum plufquam feur-, rili impudentia fanum, ant firamenta ex lutrina jor-, taffis, aut borreo fumta, offerunt fimplicitus ofculan-», dos: oftendunt carbones e joco fumptos mentientes bie ,, affum fuiffe Laurentium ,, E dalla menzione , che. egli qui fa de' carboni di S. Lorenzo si ravvisa apertamente, che egli allude a questa Novella del nostro gran Profatore: Ed amendue i falfi carbons deridono, non vi ellendo dubbio, che a' veri non fi debba quella venerazione, che a certi, che in Roma nella Chiesa di S. Lorenzo in Lucina si confervane, e si credono tali ancor di present:, fe presta . (1) Del resto, per isconce, che sieno le favolose Reliquie, che quel buon brigante sulla Piazza di Certaldo in acconcio de' fatti suoi alla stolta moltstudine annoverò, non sono mica tanto, che altre tante delle somiglianti non se ne siano anche a' tempi nofire fenza l'approvazione, anzi fenza faputa della Santa Sede , e de' minori Prelati conservate in alcun supre lungo. E per annoverarne pure alcuna, nel Duomo di Magdeburgo si conservava non ba guari, e forse ancor oggi si conserva il Lanternone, col quale il Discepolo misleale andò all' orto di Gelfemani per tradire il fue buon Maestro, e parte della Scala, su cui canto il gallo, che fece ravvedere del suo fallo il Principe del Collegio Apollolico. E in S. Giovanni Laterano erano due piccole Colonne con una fottil rottura per isciagura. divise, che estere del Tempio di Salamone affermavano, ed effersi nella morte dell' Autore della vita spezzate, che poi per ordine di un gran Pontefice (2) furono quindi levate, perche gli offervatori delle antiche erudizioni videro effervi sopra intagliate varie cosette a' sagrifizi di Bacco appartenenti. E a' nostri di, merce di un nostro valente Accademico, fu ritrovato in questa. Kkk Cittd

z De' carboni' di S. Lorento v, quel che fe ne dice da noi di'

<sup>2</sup> Alesfandro VII.

#### A42 DELLA ILLUSTRAZIONE

Città una lettera di uno Apostata, e d'un Eretico em. pio, e malvagio esere venerata come d' un Santo del medesim nome, e della patria medesima. E di presente si tiene in grande stima da alcune nostre Religiose una. sioccbetta del vello di quel misterioso Leone, che presso a S. Marco si dipigne, benebè non fusse mai, come ognun sa, fuori, che nella mente del Profeta Ezecchielle . E quella parte del sacratissimo Corpo del nostro Redentore, che il giorno ottavo appresso la sua nascita gli su fecondo la Mofaica costumanza tagliata, che si dice esfere in S. Giovanni Laterano, alcuni Monaci Franzesi pur anco l' espongono alla pubblica adorazione; il che non maned di rinfacciarci l' empio Calvino nel suo Trattato delle Reliquie, dove aggiugne, che in Ildeseim Città della Magna vantano d' avere questo stesso adorabile, e divino Tesoro. Per lo che si pud giustamente esclamare con Pietro Guffanvilleo nelle note all' Epiftole di S. Gregorio Magno ,, Utinam bis similia non vidiffet atas , nostra, & Episcopi de tollendis tam nefandis reliquia-,, rum abusibus , tandem aliquando sero quidem , sed , ferio cogitarent, veras a falsis discernentes certis ,, indubitatifque documentis ,, Se questo desiderio del Gussanvilleo avesse effetto , e fosse recato ad efecuzione, non avrebbero gli eretici di che rampognarci, Calvino nel suddetto trattato non avrebbe faguto trovare attacco, che avesse del verisimile per lacerare empiamente la veste inconsutile di Cristo, cio? la dottrina inalterabile della Romana Apostolica Chiesa, ne il Boccaccio avrebbe avuto mestiere con questa Novelletta di frannare la volgare, e cieca gente, che crede tutto quello, che le è detto. Alle quali cose tutte reflettendo, virtuosi Accademici, e riconoscendole per verissime, accuserete, fon certo, il Pope-Blount di calunniatore, che il nostro Boccaccio come difensore dell' empia sua setta nel fatto di negare il culto alle secre Reliquie avea malignamente accufato.

# LEZIONE SECONDA.

Oltre l' accusa del Pope-Blount contra il Ecccaccio. per cagione della sejjantefima Novella, dalla quale mi fembra averlo pienamente difefo, non refiano terò alcuns spigolijiri di borbottare jra' denti contro il nifiro ammirabile Novellatore, per avere in questa favola introdutto un religioso, quasi proverbiando, e schernendo i brati, facendo ad uno d' essi fare quella solenne tetja da Certaldefi, e che egli recitaffe al popolo ragunato quella predica per la fua scempiezza famoja, e che con solenno empojiura gabbajje que rozzi forefi, e con poca religione facelle loro venerare cofe fozze, e di niun conto. Al she però to mi accingo a rispondere in questo giorno se per ubbidire a' cenne voftre , vigilantiffimo Arciconfolo , che di ragionare alcun poco per intrattener l' Accademia mi comandaste, e si per esforre al vosiro purgatissimo gendezeo, versuofi Accademici, quello, che nell' animo mi era divisato potersi arrecare per fare di questa Novella una piena, e compiuta difefa. Dico adunque, che il Boccaccio, el quale per detto di Gio: Matteo Tofcano (1)

, Expressit graphiceque mimiceque;

non di tutti i Frati, ma folo d'altumi, ebe fenzarezola, e fenza capo vivvendo andavano per lo Mondo vagadonali intende qui di favollare, i quali à
Santi l'adri medefini non fi aflengono dal mordere atremente, e lacerargli. E per non fare pompa vana di
quanto fi trova fertito contro que Monaci chiemati col
quando to verrò a defendere il Boccaccio da quello, che
ggli generalmente ba detto de Frati, e vi riporterò qui,
volvillimi Accademici, coò che in proposito delle falle.
Reliquie da esti paccatte per vere banno detto gravissi,
mi, e finissimi Seritori. E prima di tutti mi fafaccia alla memorta il gran Padre S. Agostino (2) il più
faccia ulla memorta il gran Padre S. Agostino (2) il più

r Pepl, Ital Lib. I, n. vt.

## AAA DELLA ILLUSTRAZIONE

dotto, il più profondo, e il più grand' uomo, che abbia avuto la Chiefa di Dio, il quale così al nostro proposito · lafetò feritto contro ques Monaci spicresi, che trulle altre ree cofe portavano attorno per offa di Martiri quelle, che forse non erano, dicendo, che il nestro comune Avversario , tam multos hypocritas sub babsin Monacho-, rum ufquequaque dispersit, circumeuntes provincias, , nufquam millos, nufquam fixos, unfquam fantes nufgnam fedentes . Alii membra marigrum, fi tamen , martyrum, venditant, alis fimbrias, & filucleria fua , magnificant , alis parentes , vel consunguineos suos in ,, illa, vel illa regione se audisse vivere, & ad eos , pergere metiuntur, & omnes petunt, omnes exigunt , aut sumptus lucrosa egestatis, aut simulata pretium. ,, functitatis ,, Da che forfe ne venne il divieto, che fi legge nel Codice Teodofiano (1) , Nemo Martyrem , distrahat , nemo mercetur , E benebe le parole di questo gran Santo sieno aspre, e pungenti i Frati, che menano vita simile a quella di Fra Cipolla ; non meno il sono quelle di S. Gregorio Magno, e non meno chiare, e al fatto nostro a propositissimo, poschè ci assicurano de certo, che alcuni religiosi Greci trendevano l' olla de' morti, che giacevano per li campi, e al suo paese porsandole davano ad intendere quelle effere reliquie di Santi . Dice adunque questo gran Pontefice (2) scrivendo a Costantina Augusta moglie dell' Imperator Maurizio: Nam quidam Monachi Graci bue ante biennium ve-, nientes nocturno filentio iuxta Ecclefiam Sancti Pauli, 3, corpora mortuorum in campo iacentia effodiebant, atque ,, corum ofa recondebant , fervantes fibi dum recederent . Dui cum tenti, & cur boc facerent diligenter fniffent , difcuffi, confessi funt, quod illa offa ad Graciam ef-29 fent tanauam Sanctorum Reliquias portaiuri 39 Ma. Gregorio di Tours da me più volte citate non racconta. nella sua Storia apertamente, e senza mistero veruno, che

<sup>2</sup> Lib. 9. tit. 7. De sepulche, violat. 2 Lib. 4. Ind. 12. ep. 30.

che un Eremita fu fatto mettere in carcere da Ragnemodo Vescovo de Parige , perche egle saceva questa. fanta opera di dare a vedere effere reliquie di S. Vincenzio, e di S. Felice alcune radiche d' erbe, che egla portava inviluppate non in uno zendado come il nostro Fra Cipolla, ma in un facco, e de' denti de talpe, e del graffo d' orfo, e dell' offa di topi, e altre corì fatte febrienze? , Hie enim colobio indutus erat, amietus 39 desuper syndone, crucem ferens, de qua dependebans , ampulla, quas dicebat oleum sanctum habere - Aschat 3, enim se de Hispaniis adventure, ac Reliquias beatif-39 fimorum Martyrum Vincentis Levita, Felicifque Mar-, tyris exhibere ,, Giusto come Frate Cipolla, che diceva di venire da quelle sante terre d'oltre mare dove vide le maraviglie grandi , da lui poi alla stolta moltitudine raccontate , Perserutatifque cunctis, que babe-, bat, invenit cum eo sacculum magnum plenum de ra-,, dicibus diversarum berbarum, ibique & dentes talpa, , G offa murium, G ungues atque adipes urfinos ,, Appunto come racconta il Boccaccio esere avvennto a. Giovanni del Eraponiera, e a Biagio Pizzini nel rifrugare le bisacce mal custodite del nostro Fra Cipolla. . To a dir vero non credo, che a una tale storia, benchè simile a questa Novella, volesse alludere il nostro Messer Giovanni, che forse non gli fard ne pure stata nota, ed io non voglio per far la cesa grande spacciar ciò, che non ba tutto il riscontro, e tutti i caratteri di verità. Ma credo bensì, che egli volesse porre alla luce la stessa dottrina, che avea scristo cent' anni addietro Gregorio IX. a' Vescovi del Lionese in Francia, o almeno è certo, che non dice niente di più di Fra Cipolla, e de' Frati chiamate malamente di S. Antonio de quello che dicesse quel Papa, e poscia il Rainaldo, che ne riferisce la storia (1) , Nec minus [ dice egli ] exitialis error in Lugdunensi Gallia nonnullos

37 Per-

s Painaldus ad ann. 1240, m 29.

, perditiffimos bomines infecerat, qui avaritia perciti, no cum ingentia dona a fidelibus in Ecclefiam Sancti Ans tonit Vienne ab iis constructiam, qui eius apud Numen so precious facro igne fuerant liberati, conferri intue-, rentur , obibant provincias , urbes , & oppida , eius . functi bonoris ergo cogebant pecunius, infesta latronibus stinera ementiebantur, ut pecunias a piis bomini-,, bus extorquerent, Apoflolic...s liverus adulterinas profe-, rebant , quibus fe peccatorum veniam imperieri finge-. bant ; quodque sceleratius eft , eruits , collectisque ex , cameterio interto offibus , es pro Divi Antonis Keliquiis ,, colenda, ac fairo igne peruftis bominibus religioso su-, percilio ofculanda porrigebant, proponebantque. Tan-, tum ergo scelus inultum non passus Gregorius in bu-, sufmode bomenum colluvionem cenfuras Ecclesiafticas , expedivit, aique bac regionum illarum Prafulibus imperia dedit : Universitati vestræ districtius pracipien-,, do mandamus , quatenus fingulis vestrum faciatis per , vestras dioceses, & parochias annis singulis publice ,, nuntiari , nequis eleemofynas fuas eroget quefieribus , buiusmodi nomine B. Antonii, fed eos maxime, qui se , a nobis remissionis babere literas mentiuntur, tanquam , falfarios persequatur &c. , Ecco che qui si nominano Frati di S. Antonio, che usavano andare per le Citsa, e per le castella a ricogliere le limosine fatte loro dagli sciocchi; ecco che questi usavano di mandare ogni anno a' poveri del Baron Messer Santo Antonio del loro grano, delle loro biade, chi poco, e chi affai, secondo il loro podere, e la devozione sua, e oltre a ciò solevano pagare quel poco di debito, che ogni anno pagavano una volta, alle quali cose ricogliere fingevano i Frati d'esfere dal loro maggiore, cioè da Melfer l' Abate, flati mandati; le quali cose tutte, colle parole medesime come vi fovverra, virtuofi Accademici, narra di Fra Cipolla il Boccaccio. E siccome coloro , collectis ex cometerio 3, incerto offibus, ea pro reliquiis colenda religioso su-39 perceleo ofculanda porrigebant 39 così Fra Cipolla de Spefezial grazia volea mostrare una santissima , e bella Reliquia, cioè la penna dello Agnol Gabbriello a' Cersaldesi, in luogo della quale trovando carboni, quegli dille essere di quegli, che arrostirono S. Lorenzo, e con effi que' rozzi terrazzani, che con aggrottate ciglia glà avevano riverentemente guardati, furono tutti da lui crociati. Come dunque vorremo dar biasimo al nostro Novellatore d' avere messo in campo i Frati in questo racconto ? se non vorremo riprendere i Santi Padri, co eli altri gravissimi, e venerabili Scrittori qui fogra. allegati, e inoltre il Vescovo Amulone, che senza alcuno scrupolo riferisce, che al tempo di Carlo Calvo due Monaci portarono a Digione un supposto corpo santo, che il predetto Amulone in una lettera a Teobaldo Vescovo di Langres mandò dicendo, che egli il cacciasse fuori di Chiefa , o il facesse in qualche avello segretamente seppellire ,, Ut nequaquam rudibus populis occasio erroris ,, & Superstitionis existat ,, Le quali parole mi fanno sovvenire d' un altro errore de' volgari, i quali aombrano a questa Novella, non sofferendo, che altri mai revochi in dubbio Reliquia veruna di qualsivoglia sorte ella fia, facendofi a credere non vi efsere errore veruno nel troppo credere, ma bensi nel poco, non avendo mai imparato ciò, che infegna il grande Agostino [ 1 ] che ,, Uni virtuti duo vitia opponi folent , & quod ,, aperte contrarium eft , & quod Specie similitudinis ,, adumbratur ,, Ma fe non altro il potevano apprendere dal nostro divin Poeta volgare, che in atto d' infeguarlo cantò: (2)

" E fappi che la colpa, che rimbecca " Per dritta opposizione alcun peccato.

5, Con esso instême qui suo verde secca 3, Ma costoro per mostrarsi teneri amatori della Fede Crisiana, mostrano di non saper dissernore tanto esper nimica della Religione l'eressa per un estremo, quanto la su-

Ep. 167. n. 8. 2 Purg. 22.

### DELLA ILLUSTRAZIONE

perstizione per l'altro ; poiche al dire di S. Tommafo (1) , Superstitio est vittum Religioni oppositum secun-, dum excessum, non quia plus exhibet en cultum divi-, num, quam vera Religio, sed quia exhibet cultum. , divinum vel cui non debet , vel eo modo quo non. o debet o Odano questi devoti ignoranti la funta parola del dotteffimo Santo Agostino, e sì dalla loro non. ludevole semplicità si ricredano (2) , Non sit nobis , Religio in phantasmatibus noffris. Melius est enim. 3) qualecunque verum , quam omne quidquid pre arbitrio 3) fingi potest , Il che bene, e prudentemente segui Innocenzio III. non tanto per la suprema sua ecclesiastica dignità, quanto per la fua dottrina, e faviezza nel governare la Chiefa, venerabile, allorache egli ferifie all' Abate, e al l'riore di S. Vittore di Sens , Fal-35 sitas tolerari non debet sub velamine pietatis ,, E ciò in occasione, che l' Abate di S. Pietro Vivo credeva, e andava per la Provincia spargendo d'avere la testa di S. Lupo Arcivescovo di Sens, quando ella era veramente col reflo del corpo nel convento di S. Colomba. Laonde il dotto Pontefice contra i Monaci di questo convento dopo aver loro minacciata la censura, soggiugne ,, Quum 3, nec faluti , nec fame congruat corundem , questum. , acquirere de pradicatione mendacit , Il che fe insendellero bene, o avessero inteso molte idiote persone, farebbero più caute nell adottare per facro tutto quello, che ciecamente, e senza ragione è posto loro avanti per tale, ne di funtità atteggiati, e di mansuetudine anderebbero certi loro frivoli argomenti mettendo in campo, e quel che è peggio, reputando coloro, che non fanno altr' e tanto, poco meno che eretici , come se la divinitd di colui, che per noi si fece uomo negassero. Bifogna dunque, che effi credano, che tanto per l' uno, quanto per l' altro eccesso contra la Fede si pecca, e she tanto abominabile è nel cospetto del Signore l' impic-

1 1. 1. q. 91. art. t. 2 De ver. Relig. 55.

pieta quanto la superstizione . Fa d' uopo adunque mantenersi nel mezzo (1) , non declinantes neque ad dexteram, , neque ad finistrum , come c' insegnano le sacre carte, e non fare come coloro, di cui in ultro proposito parla il non mai abbastanza lodate S. Agostino (2) , qui dum nimis timent ne quaft ad dexteram rapte , extollaneur, in finistram lapfi demergunt , E quante all' impieta non accade qui far parola, effendo da tutts conosciuta, e detestata, ma benst della superstizione perche pochi la conoscono, e meno procurano di schifarla, anze nel fatto, di cut fi ragiona, e in altri non meno grave, abi quanti la confondono, e la scambiano dalla Religione con danno gravissimo della Religione medesima, benche il facciano secondo che sembra a loro per fine di bene, essende cotali semplici , e semminilmente devots colle loro seccapgine di maggior noia, e di maggiore flurbo alla Chiefa di Dio. , Urrique bomines funt molesti Ecclesia, fed superflitiof 3) imter moleftieres mibi videntur , dice un gran dottore; e la ragione si è perebè gli empjognuno gli abborrisce, e da essi si guarda, e di questi scrupolosi ognuno si sida, e orede loro . Perciò innumerabili fono i fanti decreti di tanti, e tanti Concili contra la superstizione, e la falsa pietd in genere di Reliquie, i quali se io ve gli volessi annoverare qui tutti, non ne verrei a capo port di leggieri, e troppo più noiofo, e spiacevole vi riescirebbe. questo mio ragionamento. Tutti però i Santi l'adri, ed S Concilj concludono, che quelle Reliquie, che non fone serte, ne banno i contraftegni ricercats per effere ficuri della loro identità, non fi debbano Spacciare per certe, anzi non si debbano venerare, e che l'esaminare minutamente i fatti per ritrovare la verità di effe, è opera pia, e religiofa, e a' Vescovi, e agli altri Superiori necessaria; e che per lo contrario l'esporre alla pubblica venerazione, o anche al culto privato quelle, di cui non fi ba certezza, ne riscontro ficuro, è superfizione. Cost

<sup>1</sup> Deuter. 17. 11. 2 Ep. 48.

# DELLA ILLUSTRAZIONE

decreto il Concilio Lateranense IV. così il Tridentino . così quello di Cambre del 1565, e il primo provinciale di Milano, quello di Tours del 1582, quello d' Ex, e di Tolofa, e d' Aviguone, e d' Aquilea, e in fine quello di Narbona tenuto l' anno 1609, che stando al detto de' paßati, e confermandoli, dove viene a parlare di queste dubbie Reliquie ordinà . Si tamen tales in bonore ba-, bitas repererit, de quibus non satis conflet ne false , credulitati, ant superstitions locus sit, adbibitis in. 3, consilium theologis & piis viris ea faciat que pietati , & veritati consentanea sudicaverit , Anzi il Concilio II. di Saragozza del 502. vuole, che i Vescovi provino per via del fuoco quelle Reliquie, che ne' luoghi degli Ariani foffero trovate, secondo il costume rozzo di que' tempi di venire, dove ogni altra prova morale. mancusse, all' esperimento del suoco. E oltre alle auto-rità sacrosante de' Concilj, si dimostra ancora dalla ragione pratica quanto sia nociva questa ridicola pietà alla nostra Religione screditandola appresso gli eretici, e a' malvagi Cristiani, e dando motivo di compassionarla a' dotti, e veri Cattolici , Que res , dice quel gran lume dell' Ordine Domenicano Melchior Cano , impiis , quidem non levem subsannands occasionem prabet, piss , vero lacrimandi , Che cofa volete voi , nobiliffini Accademici , che diceffero i nimici della Chiefa Romana, o coloro, che poco apprezzano le cose d' Iddio, in. fentire, che in Costantinopoli si tropava il capo del Precurfore di Cristo, e in S. Giovanni d' Angieli altres?? Al che ripensando Guiberto Abate di Nogant sotto Cusì non pote far di meno di non esclamare ,, Caput Bapti-, fle Domini cum Constantinopolitani babere se dicant, Angeria censes Monachi idem se babere testantur; quid sergo magis ridiculum super tanto bomine pradicetur ; , quam si biceps effe ab utrifque dicatur? ,, A me pure soviene d'aver vedute due teste in due diverse Città della Toscana, che ambedue si dicono essere di quel Santo, che dallo spandere un aureo fiume d' elequenza. fu

fu denominate Boccadoro. Ora io non so qual male sarebbe, da che una di esse è falsa, procurare di rinvenire qual fia la vera, per toglier cagione d' inciampo agli uomini da bene, e di deriderci, e di schernirci a' miscredenti? Così appunto jece Clemente IV. quando Isabella sorella di S. Luigi Re di Francia si credeva. avere la testa di S. Paolo , a cui per lettera mandò dicendo, che ella al Cardinale di S. Cecilia la confegnaffe, effendo certo la vera retrovarfi in Roma , Scias, , filia , Apostolorum capita Roma indubitanter baberi . qua , felicis recordationis Gregorius Papa IX. pradeceffor nofter 29 de Sanclis Sanctorum suis manibus extrabens Romano ,, populo patenter exhibutt , & in locum fuum restituit ,, cum debita reverentia, prafentibus, & scientibus uni-,, versis; quod si forsitan caput B. Pauli Apostols apud , te effe putas, depone conscientiam, ne fallaris, nec 39 ponas scandalum matri tue Romane Ecclesie, que .. deceptionem busulmodi non cauanimiter tolleraret Io me vergogno, vertuosi Accademici, d' effermi andate sosi lungamente avvolgendo in dimostrarvi cosa, che nella dottrina, e ne' primi insegnamenti Cristiani si dovrebbe comprendere. Imperocchè chiunque fosse della nofira Religione bene iftruito, come necessariamente fi vorrebbe effere, saprebbe tutto ciò, ne alcun poco ne dubiterebbe, e crederebbe senz' altro uopo di mie parole al detto di Lattanzio Firmiano [1] che " Religio veri ,, cultus est, superstitio falsi ,, Il perche non accuserebbe il Boccaccio , nè chi andasse diligentemente esplorando la verità delle Reliquie dubbie, ed incerte prima di prestar loro alcuna venerazione; non gli accuserebbe; dico, di poca religione, ne fi farebbe coscienza di fare il simigliante , Nec metuere debemus , dice il Vescovo Lionese Amulone ,, ne forte ex bac diligentia alia quam offensionem incurramus. Vuls enim omnipotens 39 Deus nos in rebus fuis cautos effe atque discretos , Lll 2 20 141) iunta praceptum Apostols dicentis : Omnia autem pro-. bate : auod bonum eft tenete; ab omni fpecie mala. abstincte vos , Ma fe in niuna cofa fi dee andare con cautela, e con un efame maturo, e ben fondato, ciò si dee fare nella presente materia, dove l'errare è così grave cofa, e contraria dirittamente al primo, principale precetto, e al più facrofanto, e venerabile, e che la maeled sinmediatamente riguarda dell' onnipotente. Perloche con degne laudi encomiare fi debbe l'intenzione del nostro Boccaccio, e non tacciarlo di miscredente. come ba fatto l' eretico Tommafo Pope Blount, fapendofi per molti, ed evidenti argomenti aver egli reverentemente le Reliquie venerate de' Sants , e in questa Nowell a non avere avuto altro in men'e, fe non di diftorre gli uomini goffi, e materials dal culto delle false Reliquie, e ridurgli ad esaminare con più esatto giudicio la loro identità; cofa, che banno fatto, come nell' altra Lezione vi moltrai, molte fants, e dotte uomine dell' antishitd; ellendo in tutti i tempi, e particolarmente ne' pitt rozzi , troppo necessario per le molte false Reliquie, che in aud, e la per una devozione ipnorante venivano al culto esposte de fedeli, e vengono, quando i Vescovi, e gli altri Prelati cura non no prendono, esposte tuttavia. Ne di peca reverenza si dee incolpare verso i sempre venerabili Ordini religiosi per avere in questa Novelletta introdotto a mostrare quelle sciocche Reliquie un faifo Frate, effendo de fimili racconte, come avete vedute, virtuosiffimi Accademici, ripiena l' Istoria Ecclesiastica, e i Santi Padri, per li quali racconti niente si scema di lole, e di venerazione agli altri buoni, e reverendi Religiosi, siccome per molto, che si detesti il Discepolo traditore del suo Divino Maestro, agli altri santissimi Inviati di Dio ad apportare al Mondo la buona novella di nostra salute niuna minima ombra proviene di biasimo, ne di discredito. Ne si vuole tuttavia rampognare il Boccaccio, la non verace dottrina de' volgari, ed ignoranti seguendo, che reputano nel troppo credere di non peter

peter mai errare, e in tal guifa non folo non ifebifano la superfizzione, ma vanno sovo incontro a tractica aperte; ma si debbe grandemente ammirare il nostro grata. Prossarore, e il so miracoloso ingegno con somme landa suconiare, ebe nelle tenebre di quella ignorante silazione spepe con queste piacevosi; ed eloquentissime Novelle, si sostro delle idoma d'uno si supendo lavoro adornando, i volgari errori; e la saccia del guasso Mondo per istrucione degli nomia s'unitamente asseppire.

Difeo fin qui egregiamente il Boccacio dal dottiffimo Autore delle riferite Lezioni; ne viene, che io raggiri il mio ragionare fopra quelle cofe, che o alla Novella danno credito di verità, o che ogni investimilitudine da lei ne difgombrano. Io non voggio addurre, poiche per lo fcopo nito fono antichi anzi che no, gli elempli di quei ciarlatani, o truffatori, che malvagiamente, e con menzogna si appellavano Frati dal foprallodato Autore addotti; onde avviene, che al giudicio di Anton Francesco Grazzini fembrò massiatto il mutilare la denominazione corrente di Fra Cipolla, son disi dopo tanti scoti fostanto Cipolla. [1]

Deb! come senza Frate sciocco pare, Anzi suor d'ogni guisa si disdice Cipolla!

<sup>1</sup> Le nostre Istorie sono ben fornite di altri esempli di malvagi uomini, che o per ceprire la loro malvagità, o per altra cagione hanno assunto il nome di Frate.

# 454 DELLA ILLUSTRAZIONE

vale a dire di S. Reparata, fu qui ricevuto con grandifilma folennità e divozione un braccio di legno ; la qual frode non prima fi feoperfe, che per più di quattro anni folle fiato quello per vera reliquia venerato. [1] I Ammirato giovane dopo aver ciò raccontato fuliabile fede, tra gli altri, di Matteo Villani, dimoltrante , che i Fiorentini dalle Monache di Tiano, ove ia Reliquia vera fi confervava, furono burlati, foggiugne , che egliper fe non fa cui la devozione più accecale ,

o le Monache o i Fiorentini.

Per quello, che sia degli zoccoli del Beato Gherardo da Villamagna non è incredibile punto, giusta il mio fentimento, che effo vivendo gli ufafse [ 2 ] come fervente negli Spedali, ben veggendofi, che anche oggi le donne, che in quelli hanno ministero, un calzare alto di legno vanno adoprando. Quelto bensì, che ai giorni del Beato Gherardo, cui dicono, chedesse l'Abito del Terz' Ordine il Patriarca S. Francesco neil' essere in Firenze, gli zoccoli ai Francescani noa erano introdotti, effendo essi venuti poi in uso negli Osfèrvanti (appellati quindi Zoccolanti) nella loro Riforma, che fu del 1368, nel Romitorio di Brugliano nei monti di Fuligno, comecchè le persone tutte di quella campagna uomini, e donne ufavano di portare gli zoccoli: tanto più, che il primo Convento de' medesimi in Toscana su sotto Bonisazio IX. Ha espressi gli zoccoli un' antica immagine di questo Santo, dipinto a fresco in abito di Terziario nel primo Chiostro di S. Croce di Firenze presso alla scala, che conduce al Tribunale della Sacra Inquifizione. Franco Sacchetti [3] equivoca forse da questo ritratto in dire nella. Lettera a Iacomo di Conte da Perugia, che questi Frati Minori di S. Croce abbiano di S. Gherardo da Villa-

ma-

3 Ne favella del Santo eziandio nella centefimaprima Novella.

z v. il Migliore nella Firente illustrata a car, 32. 3 La Compagnia di S. Bastiano dietro alla Nunziata di questa Città conferra uno Zoccolo eteduto del B. Gherardo.

magna il Corpo, quando in verità fin del tempo del pallaggio al Cielo di quell' Anima, anche colla foldateda del Comune furono custodite le ossa superiori in Villamagna, ove egli abitava. (1)

Rispetto poi ai carboni di S. Lorenzo, che quel parabolano di Fra Cipolla vantava di avere, noi abbiamo di sopra inteso dal celebre difensore del Boccaccio esserne de' veri in Roma nella Chiesa di S. Lorenzo in Lucina. Aggiugnerò quì io di passaggio. come in Roma pure nella Chiefa di Araceli, per autentica di Monsig. Gio: Batista Gamberucci Arcivescovo di Amasia, riferita da F. Casimiro Romano nelle Memorie di Araceli (2) vi ha del grasso di S. Lorenzo Diacono, e Martire, e de' carboni, co' quali fu arroslito. E che altri fe ne conservano in S. Giovanni avanti la Porta Latina, testimonio Gio: Mario Crescimbeni Scrittore ben chiaro, da cui riportata è nell' Istoria di quella Chiefa Tabula magna Lateranensis, ove si dice [3] In alia capfula eburnea funt multi carbones cum adipe, & sunguine D. Laurentii. Oltre di che si legge (4) che nel Santuario di S. Francesco della Città d' Assisi vi sono dell' Ossa, e de' carboni colli quali fu abbruciato San Lorenzo Diacono Martire. Finalmente nella Chiefa di S. Miniato di Pian di Cascia si dice esservi del grasso firutto di S. Lorenzo.

Ιo

Nel Ced. X R. dells. Libreria Stroinen, e el in una Cartaprecea originale della medefina in leggo, che l'anna 1313. Aldokran-dino del q. Meffer Teghinio Cavalenni pronette a Fra Temmadio del q. Meffer Teghinio Cavalenni pronette a Fra Temmadio Prata Precentere; e Ammififattore delle Chifer di S. Scopenco al Ponte Vecchio, cli S. Iscopo tra le Vipne; e di S. Ghenrido di Valinargas della Discrete Fiscorian, di frae fabbiera controle della Chiferia del Cherico. Fin murita da un Nacifro di pietre, Comenfo anch' e gli dell' Origine di S. Giovanni Geraldinitano, e fu Santa Liberto dee di cera l'anno per cenfo alla Chiefa di S. Jacque in Campo Coubbiani paga il Promo del Villangan.

<sup>2 2</sup> car. 312. 3 Lib. II.

<sup>4</sup> Santuarj di Affifi di Giufeppe Ciofe a car. 30.

#### DELLA ILLUSTRAZIONE 456

Io non parlo di certe piccole cose, che postono effere , e non effere fegnali di verità , come tra le altre quel descriverci il Novellatore per minuto il giorno, vale a dire il di 8. d' Agosto di quell' anno ch' ei fu ( non dilungi peravventura dal 1300. ) o sivvero alcuni Luoghi, benche dalla malizia di F. Cipolla mischiante il vero col salso nominati a siccome per ragion d' esemplo il Braccio di S. Giorgio [ 1 ] contrada presso all' Ufizio della Dogana, il Garbo, Vi-

megia, Baldracca, e Sardigna . [2]

Parlo del darcisi minuta individual contezza delle persone. Frate Cipolla veduto volentieri in Certal. do anche per lo nome (2) era di persona piccolo, di pelo rosso, e lieto nel viso, ed il miglior brigante del mondo, ed oltre a questo niuna scienza avendo, sì ottimo parlatore, e pronto era, che chi conosciuto non l'avesse, non solamente un gran rettorico l'avrebbe stimato, ma averebbe detto esser Tullio medefimo, o forse Quintifiano; e quasi di tutti quelli della contrada era compare, o amico, o benivogliente. Questi avea incontrato Maso del Saggio, ed a Gherardo di Bonfi aveva donato uno zoccolo del B. Gherardo. Parimente aveva Frate Cipolla un fuo fante , il quale alcuni chiamavano Guccio Balena, e altri Guccio Imbratta, e chi gli diceva Guccio Porco. Costui eratanto cattivo, che egli non è vere, che mai Lippo Topo ne facesse alcun cotanto; il quale vago di stare in cucina, in quella dell' ofte veduto avea una fante così malfatta, che pareva essere de' Baronci. Certa cosa è, she di Fra Cipolla io non ho fin qui trovato cos' al-

. Vedi una Gicalata del celebre Bustiano de' Rossi in lode del Vino, che si crova MS. Se ue parla eziandio da Anton Maria Sal-

cuna.

<sup>8</sup> Erra il Sanfovino nella dichiarazione de' Vocaboli del Boccaccio . dicendo effere il Braccio di S. Giorgio una strada, che se ne va S. Giorgio di là d' Arno in colle

<sup>2</sup> Sent' altre una Cipolla fu già la divisa di Certalde ; eggi è un Loone con un Giglio in una branca,

cuna, ma degli altri tutti io non fon destituto di prove; nè credo complire, che io, non trovando del primo, tenga occulto ciò, che degli altri ho fortito di trovare-

Di Maso del Saggio adunque ne discorre il nostro Novellatore non foio in altra Novella, ma ne tratta nell' Urbano . Ne favellano i Compilatori moderni del bellithmo Prioritta Fiorentino ridotto a gran perfezione d' ordine del Granduca Cosmo III. laddove si trova, in Firenze per S. Giovanni, Vaio: Pierus Saggi Tavol acciarius de' Signori nel 1345. nel 1360. nel 1368. e nel 1272. ove si fanno egiino a indovinare, che il nostro Maso sia di coitoro, tanto più che negli Spogli di Pierantonio dell' Ancifa fi trae indietro fotto l' anno 1329, con dirfi Saggio di Ser Iacoro. Se ne parla dal Sacchetti Novella XCIII. così: In Firenze fu gid uno piacevole, e follazzevole nomo, che ebbe name Mafo del Saggio, e fu Senfale. Veggendo coffui per la nostra Città una brigata di Cittadini, che avevano grandissimi nasi, pensò di ragunarli tutti una mattina, e preso tempo d uno di, a uno a uno gli andò invitando ec. Così inoltre ne favella Filippo Baldinucci nella Vita di Bruno di Giovanni : Occorfe ciò in Firenze ec. nel fecolo del 300. allorache Buonamico Buffalmalco, uomo per certo ingegnofo, e di belle invenzioni, lontano da ogni malinconta, e tutto dedito al godere, si dette al frequentare la bottega d'un certo giovane Senfale di Professione, chiamato Majo del Saggio, la quale era un ridotto di Cittadini. e di quanti piacevoli uomini avea la nostra Città ec.

Di Gherardo di Bonf, altramente di Bonfignore, vuolfi fapere, che alle Marticole dell' Arte della Lana di quefta Patria fi trova Gherardo di Bonfi nel 1332. matricolato per quell' Arte, ed io lo-trovo anche nominato negli Spogli dell' Ancia dell' anno dopo. Che quefto fose il tempo della età avanzata di Gherardo, io lo raccolgo a un dipresso dal vedere, e he nell' anno 1336. Tuccio fuo figliuolo è in età apch' esfo da godere de'

Mmm '

Magistrati, mentre in quell' anno io leggo negli Soogli dello stesso Ancisa: Tuccius Gherarde Bonfe de' Capitani d' Or San Michele.

Guccio Imbratta fi diffe altrove, cioè fovra la. Novella VII. della IV. Giornata, che egli fu fupposto da persona eruditissima, e nelle nostre memorie molto versata, effere stato quel Frate Guccio, o per vero fuo nome Arriguccio Aghinetti appellato Frater Porcellana, che nel 1225, fu Spedalingo dello Spedale di S. Filippo detto del Porcellana, ove fon oggi le, Religiofe di Ser Vettorio dall' Ancifa in Via della Scala, altramente le Stabilite.

Della bruttezza delle persone di Casa Baronci se ne ragiona nella Giornata VI. medefima, Novella V.

e Novella VI. Lippo Topo fu più antico, e per lui si esemplisica la tristezza di Guccio Imbratta. Di questo si prenderebbe alcun lume dalle Facezie, e Motti di Lodovico Domenichi, parlandoli di un forese, che lasciò per testamento de' debiti, ove fi dice in una nota: Il Testamento di questo contadino si poteva chiamare il Testamento di Lippo Topo; quando più chiara luce non fomministratse il comun. proverbio, che corre: Qui sta il punto, disse Lipetopo, fopra di che il Menagio nell' Origini della Lingua. : Fra Ruberto Caracciolo di Licio dell' Ordine de' Minori, Vescovo di Nazzi, Sermone 46. della Quadragefina. : , Secundo , Testamentum est irrationabiliter factum., , ratione rei teftate, quin quis Teftamentum facit de. , re , quam non babet ; ficut de Lipethopo . Ipfe enim , tum in extremo vite veniffet , testamentum condidit , , in quo multa millia ducatorum in pios usus dimittebat. , Cum vero circumstantes interrogarent quis effet Exe-, cutor tante pecunie distribuende, respondit testator : , Hic eft punetus. Unde tractum eft vocabulum illud, ,, aut vulgare proverbium ,, Qui fla il punto, diffe Lipetopo . Dicefi altrimenti Il Testamento di Lippo Topi; e Come diffe Lippo Topi: coffi fla 'l fatto. Veggafi il MoMonofini a carte 415, che scrive: Come dice Lippo Topi; costi la l'astro ... Appoblogema prolatum juti, quando ... condebat Testamentum. Unde alterum dictum ... Il Testamentum ... Unde alterum dictum ... Il Testamento di Lippo Topi ... quando ex inani beredi; tate quammaxuma relicta sunt legata. Che più à Lippo Topa è nominato in un antichissmo Libro di Memotie della nobil Famiglia de Gianni appresso il Signor Niccolò degnissimo Cavaliere di questa. Casa.

Circa il tempo adunque, che noi non dilungi dal 1200. essere stato per le persone lvi nominate opiniamo notevoli fono le appresso parole del Boccaccio circa la penna del pappagallo fatta passare per dell' Angelo Gabbriello: Egli il poteva a quei tempi leggiermente. far credere, perciocche ancora non erano le morbidezze d' Egitto se non in piccola parte trapassate in Toscana, come poi in grandissima copia , con disfucimento di tutta Italia, son trapassate: e dove che elle poco conosciute. foffero, in quella contrada quafi in niento erano daglo abitanti fapute: anzi durandovi ancora la rozza onella degle antichi, non che veduti aveffer pappagalli, madi gran lunga la maggior parte mai uditi non gli avea ricordare . Chi de' primi ne desse contezza ai volgari nomini della Toscana si fu, penso io, Bono Giamboni, che traducendo il Tesoro, che Brunetto Latini [ 1 ] prima di fua morte ( che fu l' anno 1294. ) essendo in Francia composto avea in lingua Francesca. , così voltò: Pappagalli è una generazion d' uccelli verde , e banno il becco torto a modo di fparviere ec. Ciò fece il Giamboni circa al 1300. Non è per questo, che se non era noto il pappagallo in Toscana, nol fosso nè pure per l' Europa, testificando Ulisse Aldrovandi del pappagallo verde: Hic omnium pfittacorum primus exe India in Europam allatus, antiquis longo tempore folus Mmm 2

Di questa Tesoro he io un Testo MS. d' ottima note , sebbena mencante di molto.

eognitut suit, neque a temporibus Alexandri Magni ad Neronis atatem usque. Questo bensi occorre, che ponendo il nostro Novellatore

Pfittaeur ille plage viridis regnator Eva,

come dise Stazio, tra le morbidezze d' Egitto, convien tredere, che ne' nostri paesi i pappagalli venisero al-

fora dall' Egitto per lo Mar rosso.

Del reito perchè si possa anche credere, che questa sia vera istoria, il Baldinucci soprammentovato dopo parlato di Maso del Saggio , e de' suoi Compagni afferma in questa guisa: Onde avvenne, che non folo ne follazzò quell' etd., ma da i loro altrettanto ridicolofi , quanto frani ritrovamenti prese materia il un'iro celebre favoleggiatore Giovanni Boccaccio d' arriccbire il suo Decamerone, impiegando la fue penna in dar notizia di loro anche a i polteri. Na fia chi dica, che le cofe, ch' ei raccontò di coftoro , foffero pure invenzioni per abbellimento de' fuoi feritti, perche non folo fappiamo noi di certo per molti indubitati riscontri, che surono al. Mondo questi tali uomini, de' qualt ei parlò; che eglè non averia nominate in cofe tali, s' elle non foffero flute were; ma io fosso ricercando fra l' antiche Scristure, bo ritrovato effere anche veriffime alcune delle prit minute circoftanze , che egle ci propone ne' fuoi racconti -

Giornata VII. Nov. I. Gianni Lotteringbi.

#### C A P. LXIII.

S E io avessi prestato sede senz' altro, come si sucle benespeso sire, a Francesco di Iacopo Tatti, appellato il Sansovino, fulla considerazione della capacità sua, che invero su grande, sebbene diltratto ed occupate in

461

in varie arti egli visse; o del suo grande studio nelle istoriche materie anche la Città nostra rifguardanti (il quale per altro attefa la fua dimora fuori della Patria non potette effere esattiffimo ) prenderei solenne sbaglio in fiffare prima del 1390. l'avvenimento di Gianni Lotteringhi, Stamaigolo nella Contrada di S. Brancazio, ammogliato con una vaga donna, e favia, ed avveduta molto per nome Monna Tessa figliuola di Mannuccio dalla Cuculia . innamorata già di Federigo di Neri Pegolotti. Scrive egli adunque ne' Luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolti i nomi, in quelta guisa: La donna di Gianni Lotteringbi s' innamord di Federigo figliuolo di Neri Perolotti. Facendo menzion di costui dice il Villani, che nell' anno 1290. s' apprese suoco in Firenze in Cafa Pegolotti oltr' Arno di la dal Ponte Veccbio , ed arfono le lor Cafe, e la Torre, e Cafe di lor vicine intorno, ed arfero un Meßer Neri Pegolotti con un fuo figliuolo, che a un bisogno su questo Federigo, del quale rapiona il Boccaccio.

Avrebbe egli accennato peraventura anche l'autorità di Sinone della Tofa, se così fatto Autore fotte flato allora alle stampe, essendochè egli narra: All xxviit. di Maggio l'apprese il fluso in Firme in Cafà i Pegdotti Olirarmo di Id dal Fonte Vecchio, e anfe la Force, e le loro Cafe, e quelle de vicini dirimpetto, ed arfevi Meller Neri Pegolotti, e l'affiliaclo, e una donna con tre figliandi, e un finte, onde fue allora grau pieti e danno di prime, perocchè poi fu quasi figunto quello lignaggio.

Cerro è, che fenza penfar più oltre apparifee molto verifimile il, difcorfo di fopra del Sanfovino, checchè egli fi inoltri poi nella fua D chiarazione de i Vocaboli, e Proverbi del Boccaccio a fpiegarci, che cofa fofse lazcuola de Laudefi di S. Maria Novella, che G'anni come Capitano, ed Ufiziale riteneva a'sai fovente, regalando intanto or la cappa, or le calze, or di bunon pietane a quei frati, che gl' infegnavano, come a laico, di belle

COn.

canzoni, ed orazioni (1). Così egli: Nella nostra Città vi fono alcune scuole di Artigiani; tra le quali vi è quella di S. Michele, e di S. Maria Novella. Questi ogni subato dopo nona s' adunano in Chiefa , e quivi a quattro voci cantano 5. 0 6. Laudi, o Ballate composte da Lorenzo de' Medici, dal Pulci, e dal Giambullari, e ad ogni laude si mutano i cantori, e sinito, a suon d'organi, di campane, e di voci, scuoprono una Madonna, ed è sinita la sesta. E questi tali, che sono detti Laudesi, banno sopra essi un capo, che si fa chiamar Capitan de' Laudesi, e cosal officio avea Gianni. Nel 1204. per certo documento nella Libreria Stroziana bruciarono i Libri di una Compagnia di Laudesi, che io sospetto essere stata questa di S. Maria Novella . Per questo, e per altro molto difficile si è il trovare appunto quando Gianni Lotteringhi fosse Capitano de' Laudesi di S. Maria Novella, Compagnia inflituita da S. Pier Martire, dacchè il Codice X R della celebre Libreria Strozzi, da cui si trarrebbe alcun lume, ci dà folo, che di questa Compagnia de' Laudesi nelle scritture se ne sa menzione nell' anno 1311. ma che nel 1339. fi radunava nella detta Chiefa di S. Maria Novella di fera, e qualche volta di giorno a cantare le Laudi in onore di Maria Vergine.

Lungo tempo altresì durò, e da non potersi appo-

a Girea il Immero di S. Bernardo, e in Lunda detta l'Internetria, io infepteto, che il primo fia cib, che fia nona coggi i Verfi di S. Bernardo, e l'a litra dovea effere una Cassone incominciate cost, deciche via pur oggi una Orazione longidima ulla Santification de la comparti de la comparti della compar

stare quindi l' avvenimento, il mendicare vitto, e vesito de' Frati di S. Maria Novella, come si ritrae frall' altre da' Libri delle Limofine de' Capitani d' Or San Michele, ove fi erogano in lungo fpazio di anni alcuna volta, di esse per servizio loro. E circa le Romite di Fiefole alla perdonanza (forfe il di 6. Luglio) qui nominate, il Senator Carlo Strozzi ne vide fatta menzione fino l' anno 1350. A tale che più minuta, e diligente ricerca vi vuole, e negli Archivi sempre più che su' Libri stampati per condurre un' impresa qual è la nostra, di rintracciare il vero: Quindi ho stimato bene di assicurarmi eziandio delle altre persone, oltre a Gianni Lotteringhi, ed al Pegolotti . Perciò facendo inchiesta intorno a coloro, che in quel Quartiere medesimo della Città avevano, che e' si posta sapere, il nome di Mannuccio, e che potesse dirli dalla Cuculia (1) ho osservato un Sepolero nel Chiostro di S. Spirito, di forse pari antichità, che dice

#### & MANNVCCI NERI DE MAZZINGHIS DE SIGNA E FILIOK

Ma l' escre de' Mazzinghi da Signa, mi ha fatto deporre ogni applicazione. Leggier fospetto mi cadeva, che potesse anch' effere un Mannuccio Begnamini , che dalle Scritture del Monastero di Suore di Monticelli. allora fuori di Porta a S. Fridiano, si vede aver ivi vestita una sua figliuola fino del 1308. ma qualche distanza di luogo mi ritraeva. Posi mente alla fine a quello altro Mannuccio, che abitar doveva afsolutamente al Canto alla Cucula, attesi i segnali, che adesso diviferemo.

<sup>1</sup> La Cuculia, come è noto in Firenze, è un Canto di due contrade nel Popolo di S. Fridiano, che ha presso un tabernacolo di Maria Vergine dipinta a fresco una Cueula, il tutto per opera di Lorenno di Bicci Pictore fatto oltre il 1400. In lode di quello Canto alla Cueula elifte una Lezione giccofa infieme ed erudita molto, che alcuni dicono effere di Carlo Dati, altri di Gio: Cofinio Villifranchi, impressa da Giuseppe Manni poco sa .

I'u questi della antica Famiglia de' Mannucci, che allora non avevano cafato, appellati un tempo dopo Mannucci de' Cori, de' quali il Verino

Sit plebeia licet, vetus est Mannuccia proles.

Questa Famiglia fu descritta per gli onori supremi, che ha goduto molte fiate nella Repubblica Fiorentina, fotto il Quartiere S. Spirito ne' Gonfaloni Drago, e Ferra, ed appunto per l'antica descrizione de' Gonfaloni da me veduta, il canto alla Cuculia entra in amendue quelli Gonfaloni. Ciò supposto, eccone troppo chiara la conferma. Presso il Signor Valentino Felice Mannucci, in cui, ed in un suo fratello il Signor Cosmo si racchiude di presente questa nobile Stirpe, si hanno le apprello Ricordanze a penna, tratte da un esemplare di molto maggiore antichità , lasciate da Iacopo di Benincasa del suddetto Mannuccio:

Richordo chome eghi è chofa vera, che Manuccio mio Nonno nachque i di di Sancto Thomaso nell anno 1277. e fu batezato alla Pieve alla Antella, e fuo

Patre fi chiam) Manno Gc.

Richordo chome detto mio Nono vene a flare a. Fioreza doppo morto su padre Manno, e su per l'ano del Giubileo, & bavea circha 23. anni, e tornò di chafa di qua d' Arno chon su' Madre, e faceva il Badaiuolo per champare.

Richordo chome mio Nono Manuccio morì del mese

di Luglio 1356. su sepolto in Santo Fridiano .

Vede bene ognuno, che dalle ricordanze fin qui, fi può dedurre il tempo, che facilmente fu, non come il Sansovino andrebbe opinando, prima dell' anno 1290. ma bensì intorno al 1320, non però si va fermando di Mona Tessa; lo che si ottiene a maraviglia. dalle ricordanze, che ivi si soggiungono, cioè

Richordo chome eghi è cosa vera, che Manucco mio Nono prese per sus Donna Mona Betta figbiuola. di Chimente Vinastiere , da Santo Fridiano fiava di

chafa.

Richordo chime Renichasa mio Padre fecie sempre

botegba di Legnamolo in Lorgbo S. Fridiano.

Kichordo chome Mona Teffa mia zia figbiuola de Manucco mio Nono fu maritata a Neri Pegoloti , e la. medefima era nata l' año 1207.

Mio 210 Antonio nachque di Giugno 1314. e poi fe fece frate de Servi.

Richordo chome mio Noño Manuecio mort del mese de

Luglio 1356. fu sepolto in Santo Fridiano.

Dalie quali cose tutte si viene in chiariss ma cognizione, che Monna Tessa figliuola di Mannuccio fu forella carnale di F. Antonio Mannucci de' Servi, che fu uomo illustre, Generale di sua Religione; di cui a lungo il Giani, il Negri, il Sig. Cerracchini, e più altri .

Per intendere poi come veramente sia di Monna Tessa, che il ricordo ci dà maritata a Neri Pegolotti, bisogna supporre, che Gianni Lotteringhi premorisse, e che la donna si rimaritasse al Pegolotti, e che poi il Boccaccio fcambiaffe ( ficcome fcambiò di fopra ac. 196. da Sandro a Nardo) da Federigo di Neri Pegolotti, a un Neri di Neri Pegolotti nato forse postumo, dacchè Neri il vecchio coll' altro figliuolo Federigo erano riniafi incendiati 23. anni innanzi, che nascesse il Boccaccio; laonde bene sta, che Simone della Tosa dica, che il lignaggio de' Pegolotti rimafe quasi spento, ma non. affatto; e bene sta altrest, che il Boccaccio nostro qualifichi allora il Pegolotti per un bello, e fresco uomo, com' ei fa.

Con non molta difficultà si troverebbe la Villa qui descritta di Camerata, ove il segnale di Gianni con un teschio d'asino su dato [1] se noi fossimo certi di qual Nnn

a Avvi un Libro intitolato Opur novum di Iacopo Silvestri Cittadino Fiorentino, che tratta di Cifre. Quivi a car. 41. si dice: Una donna come vedeva, e alira persona masculina dirà, puta, a Meffer Grevanni quefte parole : L' eccbio finifico del gatto, Meffer Grevanni intenderà, che ba senire a parlare a Madenna alle cin-

Famiglia foße Gianni Lotteringhi. Per altro ella non port eßer dilungi al luogo, dove la brigata di queste giovani persone si una al raccontamento delle Novelle. Il Senator Carlo Strozzi in una sua dottilluma Seritura da ma ad altro uopo da citarsi più siare, scrive, che secondo le donazioni fatte gli anni 955. e 1032. daz. Zanobi, e lacopo Vescovi di Fiessle alla loro Chejsa., nelle quali è fatta menzione di Campus Martis, si comprende da confini, che le sono allenniti, che eggi e que circuito di paese sebe Campus ti donanda, posto cucno alla Badia di Fiessle: E che Campus Martis, e Comrissi fa la Badia di Fiessle: E che Campus Martis, e Campus si figuida quessione della Badia di Fiessle: E che Campus Martis, e Campus si persono con la segui per con con con contra si persono di pesso, non credo, che si i dubbio, essenzione della segui mome Camarti una abbreviamento dell'altro.

Maistre Anthoine le Macon nella sua Traduzione del Decamerone in Franzese appella Gianni Lotteringhi

Ieban le Lorrain.

Giornata VII. Nov. II. Peronella mette un fuo amante in un doglio.

## C A P. LXIV.

Hecchè dir fi possa di questo avvenimento, che si mostra dal nostro Scrittore feguito non molto anteriormente al 1348. in Napoli, io stimo, ehe ei fosse una vivissima imitazione del fatto di Apuleio, o copiato, per dit così, da un' astuta donna a suo uopo in Napoli nella solitaria contrada, che Avorio si chiama, il di di S. Galeone; o, quel che più verissimile sembra, finto a bella posta nel novellamento. Anche Girolamo Morlino descrisse la sua Novella LXXVIIII.

que ore, o coed farà fecreto fus venire et. e questo medefino, o p.à altri fecreti pi pissono aftendere, o fare intendere figurando animali terrefiri, steelli et. LXXVIII. De Comite, qui adulterum, uxorem dedolan-

Così adunque Apuleio cirea al principio del Libro IX. Cognoscimus lepidam de adulterio cuiusdam pauperis fabulum, quam vos & cognoscatis volo. Is grasile pauperie laborans, fabriles operas prabendo, parvis illis mercedibus vitam tenebat. Erat es tamen wxorcula, etiam fatis quidem tenuis & ipfa , verumtamen postrema lascivia famigerabilis. Sed die quadam, dum matutino ille ad opus susceptum proficiscitur, flatim. latenter irrepit eius bospitium temerarius adulier , ac dum Veneris colluctationibus fecurius operantur, maritus egnarus rerum, ac nibil etiam tum tale fuspicans, improvifus bospitium repetit. Iamque elausis & obseratis foribus , uxoris laudata continentia , sanuam pulfat , fibilo esiam presentiam fuam denuntiat . Tunc mulier callida, & ad bususmodi flagitia perastutula, tenacissimis amplexibus expeditum bominem, dolio, quod erat in. angulo semiobrutum, sed alias vacuum, dissimulanter abscondit, & patefactis adibus adbuc entrocuntem maritum afpero fermone accipit. Siccine vacuus, & otiofus infimuatis manibus ambulabis mibi, nec obito confueto labore vita noftra prospicies, & aliquid cibatus parabis ? As ego mifera per noctem, & per diem lanificio nervos meos contorqueo, ut intra cellulam nostram saltem lucerna luceat. Quanto me felicior Dapbne vicina, que mero, G prandio matutino facia, cum fuis adulteris voluptatur. Sic confutatus maritus: Et quid iffic ? ait . Nam licet forensi negocio officinator noster attentus ferias nobis fecerit, tamen bodiernæ conulæ nostræ prospexi . Vides istud dolium, quod semper vacuum frustra locum detinet tantum, & revera prater impedimentum conversationis nostra nibil prastat amplius : estud ego quinque denariis euidam venditavi , & adeft , ut dato precio fecum rem fuam ferat : quin itaque pracingeris, mibique manum. tantisper accommodas, ut exobrutum protinus tradantur emptori? E re nata fallacia; mulier temerarium tollens

Non 2

vachinnam , magnam, inquit, iftum virum, ac frenunm nenociatorem useta fum, qui rem, quam ego mulier, & intra bospitium contenta, samdudum septem denariis vendidi, minoris deftraxit abdetamento precii. Latus maritus : & quis eft ille, ait, qui tanto prastinavet? At illa: olim , mepte , inquit , defcendit in dolium , fedulo foliditatem esus probaturus. Nec ille fermoni mulieris defuit , fed exurgens alacriter : vis , inquit , verum foire . materfamilias, boc tibi dolium nimis veruftum eft, & multifariam rimis biantibus quaffum. ad maritumque eius dissimulanter conversus, quen tu, quicunque es bomuncio, Incernam, ait, actutum mibi expedis, ut erufis intrinfesus fordibus diligenter, aptum ufui possim dignoscere, nisi nos putas as de malo babere. Nec quicquam moratus, ac suspicatus, acer & egregius ille maritus, accenfa lucerna: difcede , inquit , frater , & ociofus udfifte , donec probe procuratum istud tibi repræsentem. Et cum dicto, midatus ipfo delato lumine fcabiem vetuflam cariofa testa occipit excalpere. At vero adulter bellissimus ille pusio inclinatam dolio pronam uxorem fabri fuper incurvatus secure dedolabat. At illa capite in dolium demiso, maritum fuum aftu meretricio suctabat ludiere , boc , & illud , & aliud , & rurfus aliud purgandum demonstrat digito suo, donec utroque opere perfecto, acceptis feptem denarits, columitofus faber collo fuo gerens dolium conatus est ad hospitium adulters perferre .

Mirabil cofa è inoltre, che il nostro D. Agnolo Firenzuola con quella liberta, che potrava quel secolo, nel suo Asino d'oro non meno si seconore delle parole d'Apuleio in voltandole in Toscano, che egli nel condurre simil parafrasi ebbe davanti, serivendo: Era un povertio, che di giorno in giorno lavorando a opere, a vivere à autava. Aovas cossini una mopite giovanetta, e di vive bellexesa, solla quale era ancora giunta quella: piacevolepas, che posentieri con beltà s'accompagna.

Ora effendo il marito una mattina ito a lavorare, ficcome sempre era usaso; la moglie raccolse in casa un bel giovane ec. E avendo già lavorato ec. eccoti il marito improvviso ritorna a casa; il quale siccome più intendente dell' arte del manovale, che delle femmine, mente di ciò fofpetta; e trovate la fua porta chiufa , ringraziò molto Iddio dell' onestà della moglie. Dopo batte. com' era usato, e fischiando fa chiaro, ch' egli è venuto. La moglie dolente a morte di non aver voto il fulo, nasconde l'amante subito in una botte, ebe in uno de' cantoni della cufa flava vota, e scoperta; poi aperto al marito con turbato enfo pl' incomincio a dire: questa ora mi torni tu a cafa colle mani a cintola? di che viveremo noi, se non ti affatichi, o fciagurato? Che credi, che so ti abbia a pascere? so non sono di quelle, che su credi. lo sventurata tutta la notte, sutto il giorno mi siento a filare per tenerti coperto; e potrei anch' io fare, come dell' altre fanno. Tu meriteresti una femmina, com' è la Tullia, che si pascelle de adulteri, laftianto morir di fame il marito. Ab nonti turbare, moglie mia bella, diffe il marito, che benche oppi il nostre maestro sia eto in Villa , ne possiamo lavorare . bo percid trovato modo al viver noffre per parecchi giorni. In vedi questa botte, la quale & sempre flasa veta , ed è tanto tempo , obe c'impedifee. questa picciola casetta; so l' bo venduta teste cinque danari ad uno, che fard qui incontanente per portarfela: ficebe aiutami un poco, che la nettiamo; perche io bo cost promesso di dargliela netta, e forbita. La moglie pigliato d' improvviso nuovo partito, forridendo eli diffe : Beata me , che pure ho per marito un buon mercatante, uomo di molta afinzia, e che sa molto ben fare 's fatti suoi, e i miei; che quando gli mancasser le sue mani, pascerebbe la famiglia collo ingegno. E come non ti pare, che quefta botte tanto grande vaglia epiù che einque danari ? To triffen femminella , the non mi fpicone mat dall' afceo tre palmi , ne bo fatto meroato in fette

danari. Il marito allora della buona vendita molto contento, diffe: E chi è colui, che l' ha comperata per queste pregio? O babbione, dice ella, che pure me lo convien dirtelo, egli è già dentro nella botte per veder s' ella è fana. Colui, che dentre aveva intefo il tutto, Salto fuori con buon vifo , e diffe : o tu , che mi bai venduta questa botte, ell' è molto vecchia, e per lo tanfo, che vi è dentro, non posso vedere se c' è alcun buco. Ma tu buon uomo, che qui se' venuto, portami una lucerna accesa, che io raderò via la feccia; che non intendo comperar quel ch' io non veggo. Ciò non voglio comportar per niente, diffe la moglie; che tu potrefli fare alcuna fellura col ferro nella botte, per diffornare il mercato, che con esso meco bas conchiuso; ma il mio marito, ch' è qui presente, entrerra egli dentro, e siopriralla a tuo piacere. Così dicendo, lo fece spogliare, e mifelo nella botte, e presa la lucerna, sopra l'orlo si pose ella a fargli lume. Il giovane, che conobbe il tempo, prestamente incominciò di fuori a scarpellare ancora egli; ma con manco romore ec. e sentendo la cattivella femmina, che egli alquanto sconcio stava, e temendo di qualche grandissimo pericolo, che apevolmente, intravvenir ne poteva, più pianamente si piego facendo arco della schiena. E chinatase col lume più presso al fuo marito, diceva: netta qui; teccando fopra il fondo: e da que ancora, e da questa banda, e da quest' altra; e dava ad amendue i maestri bonissimo aiuto a compir l' opere loro. Le anali posche quasi ud un tempo furono fornite, il manovale ricevette i fette danari per prezzo della venduta botte; convenendogli anche portar quella. forra le spalle fino alla casa del giovane adultero.

Questa versione del Firenzuola ho io qui volentieri riportata poco men, che intera, perciocchè favedere e che egli ebbe davanti in questo su presente portate, anche il Boccaccio, e che il Boccaccio sello col suo usato artifizio ando cangiando alcuna costadia Nogella d'Apuleio ; se pure s' avvenimen-

-1.70

to non accadde di bel nuovo, con tal picciola diferepanza eziandio in Napoli presso a' tempi del Boecaccio. Testifica ciò pure Filippo Beroaldo ne' suoi Commen. tari ( 1 ) fopra Apuleio ferivendo intorno al tefto del Favoleggiatore (2) Ioannes Boccatius eloquio vernaculo difertiffimus condidit centum Fabulas argumento & flilo lepidifsimo, festivissimoque; inter quas Apuleianam bane inseruit, transposuitque commodissime, non ut interpret, fed ut conditor ; quam femine noftrates non furdes auribus audiunt, neque invite legunt .

Anche il Castelvetro nella Parte principale terradella Poetica d' Aristotile a 216. scrive, che la Novella di Peronella il Boccaccio la tolfe dall' Afino d' oro. ma che Apuleio avea di esso Asino d' oro rubata da. 1,130

altri l' invenzione.

Girolamo Morlino racconta l' ufo prepostero al n. XIIII. E nella Novella XXXV. vi si dimostra uno. qui uxorem in prasentia viri in dolio permanentis retro Marte delibabat , foggiugnendo Lucius est Auctor, vale

a dire Apuleio.

Circa alle parole Te questo lune. Anton Maria. Salvini nel Tomo II. de' suoi Discorsi Accademici. Discorso LXXV. Te diffe il Boccaccio, ed altri nostri antichi per tieni, siccome io giudico. Così al cane diciamo te te, cioè teni teni, dal verbo tenere, per chiamarlo indietro; ed ognun sa, che anticamente i Toscani alla Provenzale soleano senza il Toscano dittongo dire tene ec. Da tene adunque, in Provenzale ten e fenza l' ultima n, la quale in moltiffime loro voci la-Sciavano, te fi è fatto.

Or-

s imprest. Lugd, in ottavo nel 1527;

<sup>2</sup> Qui è luogo, che io mi ritratti di quelle, che he detto di fopra a car. 163. per una fvista ; che il Beroaldo nel Comentario fopra. Apuleio non se menzione del Boccaccio ; potendo altresi soggiugnere, che le due Favole del Beroaldo mederinio sono anche stampate in Bologna nel 1493. Lo sbaglio mio per altro è nato dall'aver after-maro il Castelvetro, che la Novella X. della V. Giornata su rolta di pefo da Apuleio , mentre in Apuleio il Beroaldo non ne dice cofa alcuna ,

Ortensio Lando Milanese, prima Medico di profesfone, e poscia religioso Agostiniano, indi secolare, dopo aver bialimato ne fuoi Paradolli l' Autore di questa Novella, quasi che ella insegni nuovi modi, ed inutitate guise di offendere altrui; si dissice nella confutazione de' medefimi Paradossi; ed in una sua Esortazione allo studio delle Lettere parimente si ritratta, benchè sempre scriva senza mostrare d' esser egli l' Autore di ciò, che dice: Configliovi eziandio ad avervi quelle cento facete narrazioni in dieci giorni raccontate, alle quali il Cardinale Egidio, che fu ne' suoi giorni un lurgo fonte d' eloquenza, confessava d' effer tenuto di quanto sapeva all' Arte rettorica appartenente. Ardisco 10 dire, che ne la Lingua Greca, ne la Latina ebbe. mai, ne mai avera sì pregiato Libro. Quivi imparerete voi a guardarvi dagli donneschi inganni, imparerete a conoscere la possanza dell' Amore ec. e per conchiudervela in poche parole, sarà questa lezione Boccaccesca una vera Maestra della vita voltra.

Quanto alle parole Colle mani spenzolate, vuola intendere Ciondoloni. Lat. pendule.

Giornata VII. Nov. 111. Rinaldo .

## C A P. LXV.

S'Egli è pur lecito in ofcurità, e tenebre brancolando, il volgerii, dirò così, ove traspare alcunalbore di luce; fentendo qui raccontare dal Novellatore nostro, che Rinaldo da Siena, il quale amava
ardentemente una sua vicina, rendutori poscia Frateincominciò a fare per lei delle Canzoni, e de Sonetti; full' espenenza, che il Boccaccio talvolta equivoca, siccome segui nella Novella I. della secondaGiornata da Sandro a Nardo, così per poco sossicio.

rei, che potesse peravventura aver colto sbaglio qui appellando Rinaldo da Siena colui, che il Creicimbeni . ci dà per Bernardo da Siena, conciofhache lo trovi il Crescimbeni medesimo annoverato tra' Poeti, dic' egli, del Codice Isoldiano autore di una Disperata, che incomincia:

Serrinse omai l'infastidite labia, e di un' altra, il cui principio è

Cerbero invoco ec.

Io stava ancora pensando [benche io nol creda ] se attese le variazioni, che nel riferire Istorie, o Favole passate più fiate di bocca in bocca si fanno, potevaquesta, o l' una cosa, o l'altra, che ella sia, averelazione alcuna ad un avvenimento, che ci descrive così nella, seconda sua Libreria Anton Francesco Doni: In una Terra d Italia fu un nomo, che fi propose d' aver cura alla sua donna; ond ella non poteva pure andare un. passo, che 'l marito non gle fusje a canto. Dopo molts anni , per abbreviarla, la giovane s' innamore, e di queflo suo amore non potette cavarne mai frutto, salvo che lettere, e risposse da una vecchia, che in casa le pratieava. Alla fine con un tratto mirabile la fi cavò que. sta pulce dell' oreccbia in questo modo. Per un Carnovale la fece andare il marito suo en maschera a accompagnarla, e lo vesti da donna facendolo andare innanzi, e lei si acconciò da fante, e gli portava dietro lo strafeico della cioppa, con dire: va di qud; passa di la; molte volte, tanto che lo condusse a passare avanti a una cafa, dove era il fuo amante, e in quel luogo aveva apparecchiata un' altra fante vestita come lei , la. quale subito, che fu passato il marito, il qual fe n' andava in contegno, tolje la coda della gamurra in mano, e la donna resiò con il suo amante. Dopo ec. eccoti il marito, che ritorna (che così era l'ordine dato a colei che lo guidava ) e in quel modo, che lei lo lafciò, gli prese lo strascico, e l altra fante se ne ternò a casa ec. Il nome del Frate, e dell' Opera è questo: RINALDO F. Ooo

Il Doni affolutamente riferifee i Libri da fe veduti; onde qui F. Rinaldo s' intende puramente l' Autore. Chi verrà dopo di noi, a guifa di coloro, che viaggian di notte, appreffandofi la luce del giorno andrà di punto in punto meglio feoprendo, e diferenendo le cofe, che ora fono ofcure.

Conunque sia la verità di questa Storia, o Favola; il notro Novellatore prende a Cenerzare, si qui, come nella Novella X. di questa Giornata sulla beslaggine di quella Nazione per altro cultissima, che poscia su di suo grandissimo vantaggio nella persona del Beato Petro Petroni, qualmente nella Patre I. Cao. XXVII.

di questa mia fatica ho dimostrato.

A quella Novella prende a dar biafimo Ortenfio Lando, dicendo, che il notro Novellatore pretefe con esta di metterci in difgrazia le persone, ch' egli quivi introduce, e d'infegnare a fare d' ogni erba fatcio. Ma si distilee poi in una sua Efortazione allo studio delle Lettere, con dire, che da quelle Novelle s' impara a guardarsi dagli 'inganni donnechi:

Tintillano. Spezie di panno fine. v. il Velluti.

# Giornata VII. Nov. IV. Tofano.

### C A P. LXVI.

Ebert, qui prend title de clers, cff Autheur du Romans der fept faget, ou de Dolopatho; laun Mine de l'Abbite de Haute-clève, nommé danz labans. Così racconta Claudio Fauchet altrove da noi rammentato (1) in un suo Libro, il cui titolo Recued de l'origine de la Langue, co Poefe Françoife, Ryme Gr Romans. Or di questo Eberto il medetimo Fouchet affer-

g Giora. III. Nov. II.

afferma rifguardo al Beccaccio: La IIII. Newvelle de la feptime journée eff de espí autheir, pour le regard de la pierre jettée dedant le pais. Sia di ciò la tece patio di lui, dacché intorno a Tolano, e a Monta Chitadi d'Arezzo io non ho rifonorto delle Famiglie loto, ne d'altro; quando è frequente il nome d'Crifofaro, e quello di Margherita, donde fon nati Tofano, e Chita nelle Cafate Aretine in antico, da non poter trovare fe a forte in quella Città, qod originalmente, od a fequela di quello d'Eberto fosse accaduto giammai si fatto avvenimento.

Anche Monfg, Giufto Fontanini Arcivefcovo d' Ancira aderi nell' Eloquenza Italiana della moderna fuaimprellione, all' afserto del Fouchet, che queffa; e alcune altre si fatte Novelle del Boccaccio fusero fiate tolte di pelo da Scrittori Franzesi, foggiugnendo, che forfe tali fusero le più licenziole.

Villan matto Dopo danno fe patto, modo proverbiale antico, di fignificato atlai intelligibile.

Giornata VII. Nov. V. Un geloso in forma di Prete confessa la moglie.

### C A P. LXVII.

Primieramente Monfignor Fontanini nella fua Eloquenna Italiana, e innama' a fui Sperone Speroni, che egli cita, Libro II. Cap. XVIII. nota, che il comincianento della prefente Novella, quanto alleparole: Pifo avea fine la Lauretta al fue ragionameno, è tolto dal principio del Canto XVIII. del Divino Poeta nel Purg.

Posto avea fine al suo ragionamento L'also Dossore.

O00 2

Ma .

Ma quello, che quì dee seguire, è curiosa cosa circa il fatto, alcun vestigio del quale si ravvisa in un. certo Libretto di antica stampa di Parigi; il cui titolo Mensa philosophica optime custos valitudinis. Quivi come raccontamento cavato da un certo Frontonio si legge a car. 52. Quidam miles voluit audire confessionem uxoris fue, que renuit dicens, quod ipfe non haberet fuperpellicium , neque folam, qui querens ea cam vocavit ad confitendum, que ait : iuvenis fui , & dilexi invenem armigerum, poffea militem, poffea fatuum, demum sacerdotem. Tunc ille proisciens superpellicium, & folam , quafivit fi facerdos adbuc veveret , que dixit and fic, & rogavit ne ifta revelaret. Poft triduum cum permifijjet eum affligi, vocavit eam ad fe dicens : Scitote, quod ea vobis in confessionem retuli, ex industria dixi, & verum protult; vos enim accepi domicellum, post babui vos militem , poft fatuum , quod talia volebatis andire, & moilo facerdotem, quia confessionem audivi-Stis .

Di questa Novella del Boccaccio parla Anton Fran. cesco Doni nella sua Libreria seconda sotto Drusiano Battifolli Autore di cento Novelle in questa guisa : Epli è stato uno animaletto d' affai buono ingegno . ma al mio parere di poco giudizio a voler concorrere. con il Boccaccio; il quale ha fatto cento Novelle al paragone; e fer buona forte fuz io n' bo una nelle mant . talmente che non mi terrebbe tutto il mondo, che io non. la mettessi a siampa: bene è vero, che io tacerà il nome dell' Autore. La Novella adunque, ch' io bo nelle mani. è simile a quella del Ecceaccio, il titol della quale è questo , Un geloso in forma di prete confessa la moglie .. la quale gli da a vedere, che ama un prete, che viene a lei ogni notte, di che mentre che il gelofo nascosamente prende gnardia all' uscio, la donna per lo tetto si fa. ventre un amante, e con lui fi dimora. Quello, che conteneral quest' altra, la quale è fatta a imitazion di questa, leggendola lo vedrete. Un Barone entrato in gelofia .

lessa, in forma di frate consessa la sua moglie, la qual redutasi tradir dal marito, con una subita arguzia sarimanere una bestita lui, ed ella rimane scusata.

In un certo Regno di questo Mondo ( per non far nome al luogo ) avvenne alcuni anni fono, che an no ilissimo Cavaliere, quasi un de' primi Baroni della Corona, prese moglie giovane e bella, non meno di nobil san-" gue, che conveniente al grado suo; e godendosi felicemense insieme, era tanta e si fatta l'affezione, che si porsavano l' uno all' altro, che ciascuna volta, che 'l Barone andava per alcun bisogno del Re in paese lontano, sempre nel ritorno fue trovava o di mala voglia, quafi distrutta dit' penfieri, o inferma la fua bella conforte. Ora avvenne una volta infra l' altre, che dal Re fu mandato il Barone a Cefare per Imbasciadore, e dimorando più del folito fuo molte meft, o per cafi fertuiti che fi fofe, o per ispedire faccende importants, o come si volelle, diede la forie, che la Donna sua dopo molti dolenti sospiri, e lamenti, gli venne nel rimirare gli uomini della fua Corte indirizzato gli occhi , dove peravventura lei non avrebbe voluto, e fu lo sguardo di tal maniera, che fieramente d'un Paggio molto nobile, e costumato, il qual la serviva, senza poter far riparo alcuno s' innamorò, onde aspettato più volte tempo comodo, senza trarre de questo suo amore motto ad alcuno; una sera gli venne a effetto il suo pensiero, perchè chiuso destramente la camera fingendo di farsi porgere alcune lettere e leggerle, e con questa comodisa diede ardire al giovane di passar più innanzi, che non era razionevole, ec. Quindi fi fa a. dire più altre cose della sfrenatezza della Dama inversodue altre persone d'altro stato. Finalmente segue, che tornato il marito dall' Ambasceria, trovando la donna fuor del costume lieta, e in migliore stato, tentò di voler faperne la cagione, e trovato e un abito da confessore. e luogo atto a ciò, ascoltar volle la confessione di lei; nel che senti quello, che non voleva non solo, ma molto. più di ciò, che si sarebbe supposto; onde trattosi il cappuc-

succio di testa, e ad un tempo aperta la grata, dove i Confessori li stanno ascoiti, diede in escandescenze. La donna vedutali scoperta senza riparo, su quali per tramortire, pure alzati pli occhi verso il marito infureato con un arguto modo (quase che da un nuovo sonno fregliata fosse) gli disse con un mal riglio: O che nobil Cavaliere, o che gentil fangue di Siguore, o che real Barone, che tu fei divenuto! [ o mia infelice forte! ] Non fo qual debb' efter più riprefa in te delle due vilta dell' animo, che t' è entrate nel petto; o l' immaginarti. che la tua buona donna faccia fallo alla tua persona, o l' esterti vestito sì vilmente astretto non meno da dappocaggine d'intelletto, che da furiofità di poco fenno. Io mi contento bene, che per infino a ora tu abbi ricevuto il premio, che tu andavi cercando; ben è vero, ch' io non voglto usare i termini con teco, che tu meco bat usato, e tenerts ascoso la tua stoltizia, e non ti palesar la mia bontd . Dimmi : fei tu fuor del fenno? non fet tu Pa gio del Re? non fet tu Barone? ultimamente non fet tu divenuto un maladetto Frate ? Quali altri Paggi ? quali altri Baroni? e qual altro Frate ba avuto a far con. meco, che tu? sei tu si uscito del cervello, che tu non lo conofca? cb' 10 fin vicina per questo caso disoueste, e della poca fede, che tu tient nella mia persona, quasi di trarmi gli occhi di testa per non vedere un si brutto spettacolo. Deponi uomo savio si orribile sospetto, e cerca, di coprire sì sciocco, e sì vituperoso modo, che tu bas usato di vestirti Frate; chi io giuro a Dio, chi io non posto più dinanzi alla faccia tua flar ginoccbioni, tanto mi pefa questo caso e duole. E in piedi levatasi tutta. turbata in faccia, fenza far più parole, alle fue donne fe ne tornò. Il Barone veduto scoperta la sua pazzia, e creduto fermamente alle parole della valente donna , cercò non meno di coprire il fallo, che d' emendare il fuo errore.

Ortensio Lando nel secondo Libro de' suoi Paradossi, serive: Ho so conosciuto una bellissima fanciulanella

mella Città nostra di Milano, la quale avendo letta la Novella del Geloso, che in forma di prete confessava la moglie, anch' effa d' indi a pochi giorni, che letta l' elbe, fece un bucolino nella parete dell' anticamera, per donde favellando con un gentiluomo si discretamente dall' una, e dall' altra parte si operò, che la buona. fanciulla dette bando all' onore, quale fino allora avea. diligentemente conservato. Ma quello rifguarda appunto il cattivo ufo, che dalla malizia altrui fe ne può fare. Di tanto ancora fece scalpore Ferrante Longobardi , ferivendo, che le Cento Novelle è opera da vergognarfene ( sia detto con buma pace ) il porco d' Epicuro, non che l' Afino d' Apuleio, si piena è di l'aidissime difonesta, e come un pantanaccio, che per non affogaros dentro, ancorche fi fia gigante, convien paffarlo fu' trampaui. Ma per que to appunto simiglianti opere non si permettono a chi per la non ben ferina età, e per le bollenti pathoni non è lecito vedere l'aspetto guarto, e corrotto del Mondo fenza pregiudizio ricavarne. Per altro il Lando medefimo in ritrattarfi dice, che la Lezione del Boccaccio è maestra della vita, in quella guifa, che il Santiffimo Patriarca di Coffantinopoli Gio: Grifoltomo volle, che fosse sua famigliar lettura. Aristofane, per trarne quella forte esficacia nel riprendere la malvagità, e i vizi, che nelle sue Omelie si ammira con frutto.

Giovanni Gioviano Pontano nel Dialogo intitolato.

Antonius induce il fuo piccolo figliuolo Lucio a raccontare la confessione di fua madre, moglie del Pontano.

dal medefimo figliuolo afcoltata.

Del cappuccio, che in capo portavano i Preti, che oggi si chiama Guso, si veggia il Vocabolario della. Crusca.

Circa il porfi alcuno delle pietruzze in bocca per alecrare l'ufata pronunzia, fi legge ciò fatro da Demofiene in Plutarco nella Vita di Democrito, in Fozio nella Biblioteca Cod. 265, ed in Cicerone de Oratore Lib. I. Giere.

Giornata VII. Nov. VI. Madonna Isabella .

#### C A P. LXVIII.

TOn fono io a leggieri congetture appoggiato nel mio supposto sopra la presente Novella: vergendo una nobil Donna, e maritata ad un Cavaliere esfere amata da un Mets. Lambertuccio; giacchè questo nome di Lambertuccio è principalmente. nella nostra Famiglia de' Frescobaldi. E sebbene di essa Famiglia ne sono più di uno, per mio avviso, si vuol prendere di mira un antico, in cui confrontano e i tempi, e la Cavalleria accennata col titolo di Messere : ta chè fi potrà dire col Crescimbeni (1) e con Donato Velluti (2) che questi sia Lambertuccio di Ghino Frescobaldi Fiorentino, Poeta antico; e col Boccaccio medefimo nella Vita di Dante, che ei fusse Padre di Dino Frescobaldi in quells tempi famosissimo dicitore per rima in Firenze, intorno all'anno 1300. E quelto si trova avere avuto per moglie Adimaringa vocata Minga de' Cavicciuli.

Questi su Podetta di Padova nel 1291. succedendo a Tommaso Quirino figliuol di Marco, Veneziano, ed avendo per successore un anno dopo Paolo Quirino del

fuddetto Tommaso fratello.

Di questo Lambertuccio poteva esser motro insormato il Boccaccio, come d' un Poeta padre di D.no pasimente Poeta, e della Poessa di Dante motro bene
merito. Dice di lui il Novellatore nella fuddetta Vita di
Dante, che dopo la cacciata di lui, o signa, che si debba
chiamate, avvenne, che alcuno per alcuna sina seritura
forse a lui opportuna, cercando tra le cost di Dante in
certi

<sup>1</sup> Vol. IV. Lib. I. 2 14. 2 Stor. 2 34.

certi forzieri state fuggite subitamente in luogbi sacrò nel tempo, che tumultuo/amente la ingrata, e disordinata plebe era psù vaga di preda, che di giulia vendetta, corfa alla cafa trovò le detti fette Cante ( primi dell' Inferno ) flati da Dante composti; li quali conammirazione non sapondo, che fi fojje, lesje, e piacendogle sommamente, e con ingegno sottrattigle dal luogo, dove erano, li portò ad uno de' nuffri Cittadini, il cuò nome fu Dino di Messer Lambertuccio, in quelli tempi famoliffimo dicitore per rima in Firenze, e mostropliels ; li quals veggendo Dino uomo di alto intelletto, non men che colui, che portati gli avea, si maraviglià, sì per le bello, e pulito, e ordinato stile del dire, si per la profondità del senso, il quale sotto la bella corteccia delle parole li parea fentir nascosta. Per le quali cose agevolmente infieme col portatore di quelli, e si ancora per lo luogo, onde tratis li aveva, estimo quelli esser, come erano, opera stata di Dante. E dolendosi quella effer imperfetta rimafa, come che effi non potessono seco presumere a qual fine fulle il termine suo, tra loro deliberarono di sentire dove Dante sujje, e quello, che trovate avevano mandarli, acceocche, fe possibil fuste, a tanto principio desse l' immaginato fine. E sentendo dopo alcuna investigazione lui ester vicino al Marchese Marovello, non a lui, ma al Marchese scrissero il loro desiderto, e mandarono li VII. Canti, li quali poiche il Marchefe uomo affat intendente ebbe veduti, e molto fece lodatoli, li mostrò a Dante, domandandolo se esso sapeva cui opera stata suffe, li quali Dante riconosciuti, rispose, che sua. Allora il prego il Marchese di non. lasciare senza debito fine si alto principio.

Per altro il compento della Donna fembra effere in per perco dall'Epithole d'Arithenteo Lib. Il. Epift. XXII. in cui in legge: Maritut eiut peregre redient pulfare fores, & vocare cepit. Ille fonum, ac vocem agnofcent, furrexit e cubiti, firatoque turbato, confaite commodis altretut corporis vessigna, certa quispe cottut indicia. Den

Quelta Novella vien riportata dal Sanfovino nelle fue Cento Novelle, colla confuera mutazione del principio, ed è la Novella X. della Giornata III. di quelle.

Giornata VII. Nov. VII. Lodovico .

#### C A P. LXIX.

E di due Novelle dello flesso argomento vera isloria fe ne potesse credere una, io nos so: so bene, che il Boccaccio fu il primo a metter siori la suappente la pose in persona di un Lodovico l'iorentino, chiamatos per soprannome Anichino; e che Ser Giovanni Prete Fiorentino, che ferisse le Novelle sue l'anto on 1378. trovandos a Dovadola, pose l'islessimimo fatto con tutti gli stelli accidenti nella persona di Ceccolo di Cola Raspanti di Perugia, facendogli feguire ina Bologna, nel modo che sa il Boccaccio, e con tanta uguagianza dioco e, che nulla più. Vegga adunque chi dalla curiostà si fente mosso a sa sul consono con la Novella seconda della Gionnata terza del Peccorner.

Il nome d' Egano nelle Famiglie Bologness è usitato. D' alcuni soggetti della Famiglia Galluzzi ho veduto parlatsene nella Narrazzone Storico Genealogica. della Famiglia Galluzzi compilata dal Capitano Francesco Galluzzi nobile Volterrano, Bolognese, e Fiorentino, stampata da Bernardo Paperini nel 1740.

Per altro questa stessa Novella fettima del Boccaccio è inferita nelle fue da Francesco Sansovino penendola per prima della fua Giornata IV. con tralasciare totalmente l' introduzione del Novellatore alla medefima .

Giornata VII. Nov. VIII. Uno diviene gelofo della moglie.

#### C A P. LXX.

Uesta Novella VIII. della fettima Giornata è riportata nella fua Raccolta da Francesco Sansovino, ed è la terza della quarta Giornata.

Circa le parole: Frate, bene sta, elle fono un modo di dire antichissimo venuto innanzi anche alquanto dopo al Boccaccio. Mai Frate il Diavol ti ci reca diffe Monna Teifa a Calandrino fuo marito nella Giornata VIII. Novella III.

Di questa, e della seguente, che è Lidia moglie. di Nicefirate, nen ho io fino a qui cefa alcuna da. dire ; fe non fe che le parole Per lo primo colpo non eade la quercia; dette qui in proverbio, esprimono il Latino: Multes ectibus desicitur quereus.

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

Ppp 2

Gior-

Giernata VII. Nov. X. Due Sanesi amane una Donna.

#### C A P. LXXI.

Hi foñero Tingoccio Mini, e Meuccio di Turagiovani popolani in Siena abitanti in Porta Salaia, ed Ambruogio Anfelmini, che flava inCamporeggi, io nol so dire, ed appena trovo, che un
angiolo di Tura fu Autore di una Cronica Senele fino al
1332. pubblicata dal celebratisismo Sig. Muratori negi
Scrittori di Italia Tom. XVII. I aonde per poco foßpetterei
in quedia Novella d' invenzione. Per questo ancora io farei forfe per accordarni all' opinione di Ortenio Lando,
che bialimandone il Boccaccio, come inventore, ferive nel Paradosso XXVII. del Libro II. de' Paradosfi
fuoi dicendo, che fu quella Novella di cattivo infegnamento quando l'autore fe dire altrui, che delle comadrinell' altra vitta non fe ne teneva conto.

Se pur non voletimo noi fupporre, che effendo forfe quelo Tingoccio Mini, o di Mino ( come peravvenura potrebbe effere flato ) figliuolo, e della flesia Professione, insteme col compagno, di quel Mino da Stena pitrore, di cui Franco Sacchetti, racconta un fatto de più curiosi, e che ha gran soniglianna ad alcune delle già riferite Novelle del Boccaccio; per la fantafia alterata, che talvolta questi Professori hanno, paresto loro di vedere, e di udire quelle cose dell' altro Mondo, che qui si narrano. Chi ha pratica de' fatti di questi Artenici [ ela Vita di Benvenuto Cellini ne informi] conosce bene quanto la loro immaginativa possi agrecomente ingannarsi; e quanto altresi eglino vaghi feno d'inventare.

Gior-

## Giornata VIII. Proemio .

#### C A P. LXXII.

Id nella sommità de' più alti monti apparivano la Domenica mattina i raggi della surgente luce; tolto è da Virgilio nel XII. Postera vix summos spargebat lumine montes Orsa dies.

Sulla mezza terza, e fulla mezza nona, fi trovano negli antichi Tofcani, e principalmente nelle Vite de' Santi Padri.

# Giornata VIII. Nov. 1. Gulfardo .

#### C A P. LXXIII.

IL Cavalier Salviati nel Libro primo Cap. XIV. degli Avvertinenti difende il luogo, », Perciocoba, p. concioffico/a cho il a donna debbe effere enefififima, e p. 12 fua cafitid, come la fua vitta guerdare, no per al come capital e come la fua vitta guerdare, no per al come conciona e contaminarla conducerfi, e questo non popular endosi così appreno tuttavia, come si converrebbe, per 1 la fragisti di moltra; a fifremo colei effer deput del fuote, p. 16 quale a ciò per prezzo si conduce. Questa ciansila par, the restis sipperfa, o admoni intrigata siranamente e consigla. Ma tutto nasce dall'espe da mezzo si giuntata la costrunone, e il concioliccosa che rivolto si participio, nelle parole: e non potendos; le quali se farem conto, che dicano: e conciossiccosa che non si fuenti capitali conto conto che dicano: e conciossiccosa che non si

possano, per cui elle son poste, e come vagliono nel

vero, ogni cosa rimarra piana.

In queita Novella fi fa menzione della VII. della Giornata VI. a conto di Madonna Filippa moglie di Rinaldo Pugliefi da Prato; ma io circa l'i-ftoria della prefente non mi fono incontrato a trovare cofa verana.

## Giornata VIII. Nov. II. Il Trete.

#### C A P. LXXIV.

On si dubitò punto dalle persone più culte, e di miglior fenno fornite, che il fatto, che qui si narra, non fosse veritlimo. Ho io trovato una scrittura antichetta anzi che no, che fu prodotta ad alcuni Teologi deputati a rivedere il Decamerone, affine di permetterne, come si fosse potuto, la stampa, che così dice a queito propolito: I casi racccontati da lui [ dal Boccaccio ] fono beneffesso, non una, ma molte volte avvenuti, ne fa egli, come è notato nella censura 152. Parochum gregis lupum, perocche non fu suo trotato quello [ così fuso egli stato ne allora, ne poi mas accaduto ] ma perche vi fi lasciasse il nome di Prete, oltre alla cagione vera ec. fu anche questa potissima, che in quei giorni appunto, che questa [ Novella ] veniva alla stampa, ju preso uno qui di questi Parrocchiani di contado, che non aveva mai veduto il Boccaccio, e non folo aveva. ec. la moglie d' un suo populano, ma ammazzatolo davvantaggio ec. onde per ispeziale ordine di Sua Santità fu digradato, e qui pubblicamente giustiziato, il perchè su questo accidente si giudicò dover parere cosa ridicola, e forse scandolosa, che quando colui andava sul carro per la Città alle forche, e' s' avesse in simil caso ri-(petto

487

fretto di nominare un Prete, comecche si volesse dissimulare, o coprire quello, che l' esempio vivo faceva toccar con mano. Comunque sia rispetto al costume il lamento moderno riferito da Monsù Baillet, che il Boccaccio masors scrupulo caveret puritatis lingua regulas ab bominum arbitrio ac voluntate tantum ortas violare, quam pracepta de morum puritate ab ipfomet Deo nobis tradita; pure io veggio, che il Boccaccio ttetto non dà il nome del Pretetuttochè potesse allora malamente mostrarsi a dito, giacchè in quella Chiesa si poteva a quell' ora esser mutato più volte il Prete, come di permute varie in quei tempi ne ho io notizia. Questo non lo nominare parrebbe, che impotlibilitaffe molto più a noi il trovare dopo quattro secoli, e più, se il fatto su vero. Confesso però, che se non sono io giunto per la lontananza de' tempi a. veder il fatto verificato nella prima, e principal persona, vale a dire in quella del Prete, si veritica a maravigia in quella di Ser Buonaccorri da Ginestreto qui chiaramente nominato.

ive mi si dica ciò, che Udeno Nisieli riferì nel secondo Volume de suoi Proginnasmi, Prog. 42. dicendo. Eentivegua del Mazo, contadino semplice, ignorantuzzo. Viene con tanta naturalezza delineato. che Fidia, e Apelle perderebbono in contrasto. Gnaffe. io vo infino a Citta per alcuna mia vicenda; e porto queste cose a Ser Bonaccorri da Ginestreto, che m' aiuti di non so che me a fatto richiedere per una comparigione del perentorio per lo pericolator suo il giudice del disicio-Scambia ridicolofamente vicenda per faccenda, Bonaccorri per Bonaccorsi, parentorio per perentorio, pericolatore perprocuratore, il giudice del dificio per del maleficio. Perchè quivi Udeno Nisieli, vale a dire Benedetto Fioretti. ancorchè Fiorentino, colse sbaglio egli in credendo Buonaccorri una corruzione di Buonaccorfo. E che ella non sia così, io leggo, mediante il favore del Sig. Gio: Batista Dei Antiquario di S. A. Reale, nel 1321. Sen Buonaccorri Notarius filius Geris de Ginestreto topuli S. Si-

433

3. Simonis; e per notizia comunicatami dal Sig. Simone Peruzzi degnitlimo, ed eruditiffimo Cavaliere leggo: Demina Beatrice filia q. Chiarissimi Averardi de Medicis, & uxor Roggerii Ser Buonaccorri Gersi pop. S. Simonis; e ciò all' Archivio Generale per Ser Piero di Giovanni Burelli da Samminiato al Tedesco, il qual si crede de' Buonaparti di quella Città, conciossiachè all' Archivio detto vi si trovino tre Protocolli dal 1454. al 1466. uno de' quali è intitolato Hic est Liber Imbreviaturarum Gc. mei Iacobi q. Ser Georgii D. Iacobi Ser Guidonis olim Ioannis Guidonis de Bonaparte de S. Miniate. Questo Ser Buonaccorri, bisogna sapere, che su della. nobil Famiglia nostra de' Bistoli, e che egli visse fino almeno al 1341. in cui io trovo Roggerius Ser Bonaccorri de Biffolis populi S. Simonis. Non giunte però al 1254. in cui si legge per altra Scrittura loannes, & Rogerius fratres, & filis quondam Bonaccorri Geris de Biffolis.

Per le quali cofe, e per le parole di Panflo introdotto dal noftro Novellatore: Dico adunque, che a Varlungo, villa uljai vicina di qui, come ciafcuna di vio o fa, o punte avvere udito, fiu un valente ce. si viene in cognizione, che circa al 1320. o <sup>71</sup> 1330. accadefici il fatto e che altresi il luogo del novellarefosse vicino a S. Piero a Varlungo, siccome di fotto nella Novella IV. di questa Giornata, più minutamente i contrassegni fino a 11 dati dal Boccaccio raccoeliendo. «divisferemo.

Ma tornando al Nifieli, fegue egli a dire. :
Qual acutifimo feberzo si pud assimigliare alla artistico
fa allusimo quivi del pamo di duagno, treagio, e quartragio? Come appunto se alcuno disesse, cotale esse
dottore non folo in utroque, ma in troque, e un quattroque? Girolamo Ruscelli nel suo Vocabolario dellevoci ustre dal Boccaccio dice: Doaggio nome di panno
grossi. Serive l'Accariso da Cento nel suo Vocabolatio, che Panno di doagio, treagio, quattragio, estacon contra del doagio, treagio, quattragio, esta-

some noi diciamo Panno di tal forte, cicè di cinquanta, fejianta, e finili. Certamente Duagno (in lat. Duatum) è una Città della Fiandra, donde venivano a noi pannine. E ficcome fembra, che imitasse questo luogo il Burchiello nel Sonetto, che principia: Lu. gatto fi dorniva su mante tetto, dicendo:

Veggendomi vestito di doagto.

così pare, che in certo modo prendese Pansilo presso il Boccaccio questa espressione da Havio Vop. scon cella Vita d'Aureliano, laddove dice: Paragaudas vessico sipse primus militibus dedit; quum ante nonussi rectata prupuraras accessission: se qualem altis monolores, altis diores, trilores altis, & usque ad pentelores, quales bodie linea sun.

Bene è vero, tuttochè sbagliaffe il Nisseli nel credere diverfinente da quel che fu il nome di Ser Bonsecorri, moitra di conoscere, che tutta quella Nevella in parole, in fatti descrittivamente, e imitativamente vale, d'artissa ella fola per tutto Luciano, Petrono, e Afu-

leto .

Della voce Rimorchiare, che qui è, vuole il Varchi nell' Ercolano a 53. effere il vero fignificato Dolerfi, e Dir villania amorofamente.

. Mette in dubbio Girolamo Ruscelli nel Vocatolario accennato la dizione Di fitto meriggio, dicendo d'aver trovato non Di fitto, ma Di fotto, e più pia-

cergli; ma dimoftra in ciò cattivo gufto .

Su quelle parole: la Domenica a piè dell' Olmo, afferisce Francesco Sansovino, che i Cimiteri delle. Chiese in contado siglicono aver cort dall' un de latte grand' olmo: quivo sotto la state s' adunano all' ombra s' contadini, e mentre che essi aspetiano l'attra brigata, il Prete gi' intrattiene.

Giornata VIII. Nov. III. Calandrino, Bruno, e Buffalmacco.

#### C A P. LXXV

A presente Novella di Calandrino abbreviata nel titolo, e cangiata nella Introduzione si è la VI. della Giornata V. di Francesco Sansovino.

Quanto all' avvenimento di essa tenuto per issorio de chichessia, uno de primi a same parola si su Franco Sacchetti nella Novella LXVII. raccontando come-Messer Valore de' Buondelmonti disse una volta in-brigata: Duale avete voi, che sia la più preziosa pietra, che sia? Chi sicca: il balastio, chi il rabino, e chi la contra di Calandrino; e chi una, e chi una altra. Dice Misser Valore: voi non ve ne intendete; la più preziossa pietra che sia, è la manima del grano; e i ella si potto pietra che sia, è la manima del grano; e i ella si potto pietra pietra pullerobe in bontà.

E nella Novella LXXXIV. Io ti concerò peggio, che la Tessa non acconciò Calandrino, fa dice alla mo-

glie di Mino da Siena Pittore.

Finalmente cacconta quello avvenimento Elippo Baldinicci dicendo: Di quello l'ittore adunque, del qualle per abbellire le fue Novelle, fece, come avianno asteemato, si frequente mensione il nosfro Giovanni Boccatcio, non strebbe apprefio di me la noticia del overo nome, fe non ne avelle aiusato la varia lettura d'antichifime firsture pubbliche di que' tempi. Trovasfi nell' Acchivo: Firentenio in na ropito di Ser Grimaldo di Ser Compagno da Pefinola del 1301. 3, Nozzas vocatur Calandinus Pictor, quondam Perini Populi S. Laurentii testi y, e non se può dubitare, che non sia quelli colui, del quale ora

fi raziona, trovandofi oltre al nome tutte le qualità contenute in tali parole Verificate nella persona ai lui; il soprannome di Calandrino ; la projessione di Pittore ; ed il luogo di sua abitazione, che ju nel popolo di San Lorenzo, dicendo il nominato Autore nella Giornata ottava Novella terza: Calandrino senza arrestarsi venne a enfa fua, la quale era vicino al Canto alla Macina. ( il che non può avverarsi se non di luogo contenuto nel popolo di S. Lorenzo ) il quale è così chiamato da una grande, e grossa Macine, che fino al presente tempo si vede in uno degli angoli degli edifizi delle due contrade, che fon da Penente, e Mezzopsorno. Volendofi ora sapere ciò, che significalle il nome di Nozzo, e di Perino, l' uno, e l' altro tronco, e corrotto, vedafi quanto aviamo detto verso il fine delle Notizie di Giotte intorno all' antica usanza, che fu nella Città di Firenze di mozzare, e corrompere fino ad una, due, e tre volte i nomi propri delle persone; e così trovasi il neme di Giovanni ( che fu il proprio di Calandrino ) ester detto Giannozzo, e poi con duplicata corrottela Nozzo, e quel di Piero, si diceva Pero, pronunziate con l' E largo, e l'ierino, che poi si diceva l'erino. Circa al tempo, nel quale e' viffe, e operò nell' arte fua, già aviam mostrato, che del 1201. egli era Pittore, e vien confermato dal detto dello stesso Eoccaccio nella citata. Novella, alle parole: Fu ancora non è gran tempo un dipintore chiamato Calandrino. La parola non è gran tempo, deve referirsi al tempo, nel quale singonsi raccontate le Novelle, che fu per la Peste del 1348. il che fa anche credere, che e' vivesse fino a pochi anni avanti il 1248. e così, ch' egli avelse lunga vita; perchè nella Giornata nona Novella quinta è fatto dire a lui stesso, qua do era innamorato: lo non son vecchio, com' to vi paio; e nella stessa in altro lungo fa dire il Foccacoio alla slefra Donna di lui, arrabbiata per gelosia : Vecchio impuzzato ec. ecco bello innamorato! er non ti conosci tu tristo? non ti conosci tu dolente? che premen-Q99 2

giugnesse alla vecchiaia ec.

Venendo ora ad altri particolari di Calandrino , i quali da più luoghi pure del Eoccaccio ho raccolti, dico, ch' e' fu nomo semplice , e di nuovi costumi , di prosia pafla, avaro, e che volentieri beveva quando altri pagava. Usò praticare il più del tempo con i già notatà due dipintori Brano, e Buffalmacco, uomini fellazzevols molto, ma per altro avveduti, e sugaci, i quali conesso usuvano; percioccho de' suoi modi, e della sua semplicità sovente gran festa prendevano, ed a questi aggiunse un altro lor compagno pur dipintore, e su il sopravnominato Nello. Ebbe per moglie una bellu, e vialente donna, parente dello siesso Nello, chiamata Tessa, nome tronco di Contessa, che gli voleva bene, ma lo faceva flare a fegno, ufando con lui, com' e' fi fuol dire, il pettine, e'l cardo. La semplicata di coffui ba dato luogo al proverbio, o destato, che dice: Fare altrui Calandrino; e vuol dire, dare ud intendere cofe. impossibili, e voler che gli sii creduto, come su fatto # queflo tale, al quale davano ad intendere i fuoi compagni le più strane cose del Mado; ed io per dar qualche notizia maggiore del foggetto, ne acceunerò alcuna così fimmariamente, lasciando luogo a chi volesse sentirne le parparticolarità più minute, e più curiofe, di leggerle nel Decamerone, dove con mirabile eloquenza fono raccontate . Un giovane chiamato Maso del Saggio maravigliofamente piacevole, e di be' ritrovamenti, avendo alcune cofe inteso della semplicità di cossui, trovatolo un di nella Chiesa di S. Giovanni, e vedutolo stare attento. e riguardar le dipinture, e gl' intagli del Tabernacolo, che era fopra l' Altare di quella Chiefa , flatevi pofte non molto tempo avanti, accordatosi con un compagno, pensò di prendersi diletto di lui, con fargli credere alcuna nuova cofa, e diedegli ad intendere d' essere flato in quel paefe, che volgarmente chiamafi Cuccagna, da. lui nominato Bengodi, descrivendogli tutte le delizie di quel luogo; ficche fe fufse stato più vicino d' Abruzzi, ch' es stimava per avventura un l'aese, che fusse, come fi fuol dire, di la dal Mondo ] Calandrino fi farcebe cimentato di andarvi, tanto lo credeva vero. Non men grofsa fu quella, che gli fece credere, che quando le Macini fatte di macigno di Settignano, e di Montisci [1] si fusero portate al gran Soldano d' Egitto legate inanella prima di forarle, se ne saria cavitto gran tesoro, perche in quel paese erano afeat più stimate, che gli Smeraldi, de quale la avevan montagne più alte, che Montemorello. Gli perfuafe, che in Mugnone torrente contiquo alla Città si trovasse una pietra nericcia di colore chiamata Elitropia, che rende invisibile chi la tiene addofio [2] onde egli invagbitofi di questa pietra, per adempire con l' aiuto di quella un cattivo pensiero suz. peritogli dalla sua avarizia, d' andare invisibile a pigliar danaro alle tavole de Cambiatori , che moltissimo ne erano allora in Firenze, ne volle far consapevoli alcunt Pittors povers uomint come lui, suos amici, cioè s gid

a In Scritture del fecolo XIII. leggo latinamente dette de Monte Tisci, oggi volgarmente Montici.

a Simile all' elmo di Perfeo, di cui favoleggiato fu, che chi il portava non era veduto. Simile è l'anello di Gige in Erodoro; o quello d' Angelica nell' Aziofio.

giá nominsti Bruno, e Enffalmacco, i quali come chejustres invitats al lor giucos, sepero così bene reggere i lazzo, che vi segurione cosè reppo belle, sinchè avendosti coloro dato ad intendere, chi e' l'aveva trovata, e che gia s' era fatto loro invisibile, eggis entornò a casa, dove su scopero dalla moglie; ma egli sondato sorra quella vana opinione del volgo, che lejemmine ad ogni cosà saccian perdere la su vivi, arrivò anche a credere, chi ella l'avoste sitta perdere all' Eltropia, chi e' si credeva d'avore addosto.

Di Buttalmacco, cioè a dire di Buonamico di Criftofano detto Buffalmacco, Pittore Fiorentino discepolo d' Andrea Tafi scrive Giorgio Vasari, ch' egli su come nome burlevole celebrato da Meffere Giovanni Loccaccio nel suo Decamerone, e che fu, come fi fa, cariffino compagno di Bruno , e di Calandrino l'ittori ancor effi faceti, e piacevoli. Cita il Vafari Franco Sacchetti, che ne parla nelle Novelle 161. 163. 191. e 192. Poi da Filippo Baldinucci, the allega anch' egli il Boccaccio contemporaneo di Buffalmacco per teilimonianza di storia, dopo varie altre cofe, ti fegue a dire: Fbbe coffui, come scriffe Meßer Gio: Boscaccio, sua abitazione in Firenze nella Via del Cocomero , nella quale non fono ancora. vente anne paffati ( scriveva il Baldinucci verso il 168).) che si scoperse, a mio credere ( e il dico per la molta offervazione, che bo fatta fopra le fue pitture ) un' opera di sua mano, e andò il fatto in questa maniera. Nel muro d' una Cafa della nobil Famielia de' Pecori, la. quale fa cantonata nelle due vie, cioè il chiassuolo, che viene di via de' Martelli, e la via, che da S. Giovannino porta a S. Maria Nuova, eransi cominciale a vedere certe enfiazioni nel detto muro allato appunto ad un Tabernacolo, dove è una bella Madonna col bambino in collo, e appresto alcuni Santi di mano di Fra Filippo Lippi, e quella parte così smossa minacciava rovina, onde i Padroni per timore di maggior male ordinarono, che fulle raccomplata. Una sera di state nello smurare ,

re, che facemano è murateri, cadde una buona quantità di quella parte, che era così gonfia, e spiccata dalla. correccia intersore del muro, e remafe scoperto en un. grande e mal proporzionato Tabernacolo fatto al modo antico de' tempi di quest' Artefice, prima il santo volto di Maria Vergine col Figliuolo su collo, poi apparivano i volti di diversi Sante tutte figure intere grandi quanto al naturale; finalmente fi fe vedere il rimanente delle figure difinte in elfo Tabernacolo, il quale, come è probabile, e quafi evidente, era anticamente Stato fatto ebiudere, e rimurare per fare allato al medesimo l'altre bel Tabernacolo, che aviamo detto, che su dipinto per mano del celebre Fra Filippo Lippi. E perchè gli nomini di quei tempi nel ferrare l' antico, per reverenza non. vollero ne guafture, ne imbratture di calcina le vecchie immagini, non appiccarono a quelle il nuovo muro, onde in processo di tempo venne quella parte esteriore di esso, che noi diremmo fatta a mattone forra a mattone, a dare in fuori con quella enfiagione ec. Fu poi dopo pochi giorni rimurata la maggior parte del vano dello slesso Tabernacolo, e lasciatovi solamente un'apertura per quanto fe poffa tuttavia vedere il facro volto con parte del bufto di Maria sempre Vergine, e del Figliuolo.

Ma per tidite per minuto le azioni di Bufialmacco troppo più lungo ragionamento ci vorrebbe. Io mi riltringerò a quello, che più fa al caso nostro, ed è circa al tempo; giacchè scrive Giovanni Boccaccio neltra presente Novella, che Bruno, e Bufialmacco lavoravano, quando successo tale segui, nel Monastero delle Donne di Faenza. Questo lavoro ce lo dà anche il Vasari in Bufialmacco, con sicrivere: Bufialmacco duaque fra le prime opere che fece, lavorò in Frienze nel Monasterio delle Donne di Faenza, che era dovo è oggi la Cittadella del Prato, tutta la Chessa di sua mano ex Mel fare questa opera alle gio dette Donne di Faenza, perchè era Busilalmacco una persona molto assistante para la gio dette Donne di Faenza, perchè era Busilalmacco una persona molto assistato, con en di vovere, avvenne, non

portando egli così sempre il cappuccio, ed il mantello, come in quei tempi si costumava, che guardandolo alcuna volta le Monache, per la turata, che egli aveva fatto fare, cominciarono a dire col Castaldo, che non piaceva loro vederlo a quel modo en farsetto; pur racchetate da lui se ne stettono un pezzo senza dire altro; alla per fine vedendolo pur sempre a quel medesimo modo, e dubitando, che non fujje qualche garzonacchio da pejtar colori, gli feciono dire dalla Badessa, che averebbone voluto vedere lavorare il Maestro, e non colui. L'esito del che fu bizzarro. Or non dice il Vasari in che tempo fosse dipinta la Chiesa delle Monache di Faenza. lo leggo nella breve Vita di S. Umiltà (1) che della Chiefa predetta fu posta la prima pietra ne' 14. Marzo 1282. alla Fiorentina, e che nel 1295, non era per anche perfezionata, e che in fine l'ultima perfezione l'aveva avuta l' anno 1297, quando Francesco de' Monaldeschi da Bagnarea nostro Vescovo vi consacrò l'Altar maggiore a S. Giovanni Evangelista dedicato. Bussalmacco mort di anni 78. in Firenze l'anno 1340, e fu seporto nel Cimitero dello Spedale di S. Maria Nuova, fecondo il Crescimbeni; ma il Baldinucci si fa a credere, che Buffalmacco molto sopravvivete, dal vederlo descritto nel 1351. nell'antico Libro degli uomini della Compagnia de' Pittori, che io conservo in cartapecora, originale, falvato dal taglio, e dalla dispersione, che per altro uso ne era già stato cominciato a fare con danno considerabilissimo dell' istoria di quei tempi.

Di Bruno finalmente si veggia quel poco, che ne sacconta il Baldinucci dicendo, che el si chiamò Bruno di Giovanni, e che nel dipignere su egli compagno di Bustalmacco.

#### 411441144114

Gior-

# Giornata VIII. Now. IV. Il Tropefto.

#### C A P. LXXVI.

"Hi fosse costui, non solo non l'ho io trovato, ma mi fono ancora per degni riguardi dispensato dal ricercarlo. Quetto bensi, che io tengo per cofa certa, che la curiofa fcena, che qui fi delcrive, accadesse nel lungo spazio di anni 45. dal 1282. in cui su Proposto di Fiesole Messer Tedaldo, al 1327, in cui Messer Fuligno d' Ulivieri Carboni da Campi Proposto, poi Vescovo di Fiesole. E per istrignere maggiormente questo tempo, e palesare insieme tutto ciò, che io ne fento, io fon di credere, che ella accadesse sotto il Vescovado di Fiesole d' Antonio d' Orso, dal 1201, al 1200, dicendo quanto al difegnare. il tempo il nostro Novellatore nel 1248, che vi ebbo

gid una gentildonna ec.

E qui mi pare di dovere avvertire, che non dilungi da Fiesole su il luogo, ove molte delle Novelle presenti si recitarono, checchè altri abbiano sentito diversamente. Il che assinche resti con qualche fondamento perfuafo, vuolfi uno rammentare, come il Novellatore nell'Introduzione scrive: Il Mercoled) in fullo schiarir del giorno, le Donne con alquante delle loro fanti, ed i tre giovani con tre loro famigliari , ufciti della Città fi mifero in via, ne olire a due piccole miglia si dilungarone da essa, che essi pervennero al luogo da loro primieramente ordinato. Era il detto luogo fopra una piccola. montagnetta, da ogni parte lontano alquanto alle noffre Arade, di varj aloufcelli, e piante, tutte di verdi fronde ripieno, piacevoli a riguardare: in ful colmo della. quale era un l'alagio con bello, e gran cortile nel mezzo, e con logge, e con fale, e con camere, tutte, ciafound verso de se bellissima, e de lete dipinture ragguardevole, ed ornata; con pratelli d'attorno, e con giardini maravielsoft, e con pozzi d'acque freschissime, e con volte. E nel principio della Giornata III. si dice, che di qui si portarono costoro, senza esere andati oltre a duemila paffi, ad un belliffimo e ricco palagio, ove poi a baffo discess, e veduta l' amplissima, e lieta corte di quello, le volte piene d' ottimi vini, e la freddiffima acqua, e in gran copia, che quivi surgea ec. quasi di riposo vaphe fopra una loggia, che la corte tutta fignoreggiava ec. Indi ti patta a dire, come l' acqua, che foprabbondava al prano d'una fonte per occulta via del pratello usciva ec., e che finalmente due mulina volgea. Poscia nella Novella II. della Giornata VIII. fi dice Varlungo Villa alfai vicina di qui. Nella presente finalmente Fiesole, il cui poggio noi possiamo quinci vedere . Le quali cose tutte, non meno, che la fama, la quale da anticocorre, che una mansione, ove i Novellatori, e le Novellatrici lungo tempo delle divifate giornate dimorarono. fosse la Villa, che è presso Camerata, luogo detto il Podere della fonte, stata prima de' Neroni di Nigi, e che oggi è del Sig. Batista Pandolfini, ci persuadono. Si aggiugne, ch'ella finora è stata appellata commemente la Villa del Boccaccio. Finalmente la lontananza dalla Città . i. mulini vicini, ai quali porge le fue acque, i refidui della fontana, i fotterranei con ant chiffime pitture, che quivi. si veggono, ne danno conferma; e il mirarti di quivi non. pure la Villa di Varlungo atlai vicina, che il Pogg.o. di Fiesole parimente in qualche vicinanza, non ne lasciano dubitare. Ma torniamo alla Novella.

Questo peccato șii fece il Vestovo pizgure quaranta:

de, ma amore, e stleeno gliele fece piagnere più de quarantanove; senza che poi ad un gran tempo gli nonpueva mai andar per via, che egli non susse de si cuilii mostrato a dito ec. il che gli era zi gran nova., che egli ne su quassi sullo "mpazzare. La vergogna, che whe ebbe il Propollo, suproto peravventura il gasigo datogli dal Vescovo, che era putte solo indulgeria e pietolo; sebbene passato al Vescovado Fiorentino gli piacque di dar suori Confinutioner D. Epstey, Antoni Fiernini ad reformationen Cleivi ogata per Lenedislum Magistri Martini Notarium. I Canconi penitenziali si vecto, che dispongono, che non solo Sacerdo I puiten sir duodecim annir, ma che in Monasserio Deo serviat omnibus dicbur vitte sue.

Questa Novella appellata della Ciutazza (peggiorativo di Ciuta, accorciato da Benricevuta) vien riportata dal Sansovino facendola effere la Novella VII. dellasua V. Giornata con piccola mutazione nel principio.

Giornata VIII. Nov. V. Tre giovani traggon le brache ad un Giudice Marchigiano.

#### C A P. LXXVII.

Hi fosse Maso del Saggio Sensale in Fienre, si vide di spara Giorna III. Novella X. e Giorna VIII. Nov. III. Chi fosse Ribi altro suo compagno rella bessa a Messer Niccola as S. Lepidio fatta, e di qual gente lo stesso Niccola, sil vedremo in appresso dalle parole di un altro Novellatore, che il Poccianti, e dimili altri Scrittori vegliono essere stato vero ilforico. Francus Sacchettus Historicus sillustris. Or così questi nella Novella XXXXIX.

Molto su più ardito, e più coraggioso Ribi kussome incontro a un Cavaliere d'uno Podessa, chi presevosissimo di antora col Podessa co Duesso Ribi su piacevosissimo, e su Fiorentino, e molto si radusse, come samo li suoi pari, nelle Corti de' Signori Lombardi, e Romagnuoli, perche con loro sacca bene i satti suoi, che dava parole, e ricevea robe, e vestimenti; e quando venia in Firenze, non guadagnando, ricorrea alcuna volta alle nozze, dove pure alcuna cofa leccava. Effendo costus in Firenze una volta, e faccendosi la verso Sunta Croce un bello paie di nozze, egli vi fette quasi tutto il di; e vegnente. la notte avendo ciascun uomo, e donna e cenato, e ballato, e coricatosi lo sposo, e la sposa, il detto Ribi com una brigata di giovani di buone famiglie si parti per andare a albergo con loro. Avvenne, che pzijando questa brigata da San Romeo, s' abbatterono nel Cavaliere del Podelta, che andava alla cerca: il quale comincia. a dire : Che gente fiete voi? rispuosono : Amici, Messere, paffate innanzi. Quanti ficte voi ? Diffono: Vedetelo. E fra 'l noverare, e dire: tanti uomini, tanti torchi, al Cavaliere venne veduto un torchio, la cui cera non. era fei once. Diffe il Cavaliere: Quello terchio non & di pefo. Ribi fassi innanzi: Messersi, è. Disse il Cavaliero: E' dee pefare tre libbre. e' non è quattro ouce, Ribi rispose, e subito: L' avanzo aveste voi in c . . . Come il Cavaliere ode questo: Zd [cioè: quà] fumiglia. pigliate coflui ; piglia zd , e piglia ld ; menategle tutto al palazzo. Ribi dicea : Perche, Meffere, ome, perche? Come perche, dice il Cavaliere; dunque credi, che io fia un bambarottolo; to ci bo impefo gli uomini per minor parola. che quella in vituperio della Corte ci bai detta tu. Dicea Ribi: Do, Meffer lo Cavaliere, noi venghiamo dalle nozze, e siamo caldi; quello, che noi diciamo, diciamo per follazzare. Per follazzare nella malora, dice il Cavaliero. e dite , che siete caldi , altrimenti vi si far) riscaldare : se giunghiamo al palazzo, ci parlerete d altro verso su la colla. Menateli oltre; e con que to buffo furiofo la. famiglia conduße la brigata in palagio. E giugnende dentro nella corte, il Podestd, che credo era da Santo Gemino, andando per lo verone in capo della feala, perocche era di flate, e'il caldo grande, veggendo cofforo diffe , che gente era quella. Il Cavaliere , che ratto andava verso lui , disse, se volca gli menussi dananzi dan lui. Rispose di si; e così tutti vennono dinanzi al Podesid. Il quale addomando al Cavaltere, perche coloro foliono prefi. A cui il Cavaliere rispose volgendosi verso Kibi, e dice: Signor mio questo rubaldo ba fatto gran vergogna a voi, ed a tutta la voffra Corte. E che ci ha fatto? dice il Podestd. Dice il Cavaliere: Hacci fatto cofa, che mai non ce la direi. E'l Podested dice: Che ba detto nella malora? Diffe il Cavaliere: La viù laida cofa, e la più vituperofa, che tu udiffi mai ; pracciate, Signor mio, non la volere udire, che ee troppe a bominevole. Il Podesta: al tutto (dice) so ce la voglio sapere; e se mi ci metti a ira, quello doverò fare a loro, fard a te ipfo. E'l Cavaliere alla maggior pena del Mondo gli diffe: Podesta mio , questo cattivo nomo, efsendo con questa brigata, che è qui, a luegana, avez questo torchio, che qui vedete, che non è sei once; io ci dicea, che non era al pefo fecundum formam Siatute ; elfo dicea pur de se; ed io diffe : come de tu de sì, che non è quattr' once? E quello diffe: l' awanzo avellu in c . . . Difse Ribi: Mester lo l'odestid . io non diffi con l' afte. Difse il Cavaliero: e che ci banuo a fare l' afte? ec. Allora il Podeftà, che come favio aven pid compreso el fatto, e pigliavane deletto, si volse al Cavaliero, e dille: Se softui non diffe con l'afte, e la cera è poca, come tu di , e vedi, efsendo intervenuto ciò, che ti diffe, non te ne farebbe venuto ne debilimento di membro, ne altro male: avesse detto con l' afle. farebbe stato cassale, e mortale. Difse il Cavaliere. quafi sidegnato: Facci che ti piace, che ec. se ce l' avesii a punire, la lingua, con che lo difse, gli farei trarre della canna. Difre il Podesta: Io ti dicea, Cavaliero. che si vuole aver disgrezione; se costui non disse con l' afle, non mi pare, che meriti alcuna pena. Difse uno Indice del maleficio, che era col Podefta, ed era fratello di quello Meller Niccola da San Luvidio, a cui Ribi altra volta traffe le brache, come se narra nel Libro di Meffer Giovanni Boccacci: questi Toschi ci sono tutis'

gavazzieri ; Deafi lo faramento a ifso fe difre : con. l'afte. E'l Podefta difre: E cost fi faccia. E datoli al suramento, Ribi allora alzando la mano dice : Io giuro per quello Dio, quale adoro, che io non diffi: con I' afte. Do, Mefser lo Podefta, fere' so si fuors della memoria, che so, che se io l'avessi detto, n' andrebbe il suoco, o la mitera? Diste il Podesta: vacci con Dio; per quella fiata t' aio perdonato, e guardate bene per un' altra volta, quando la cera del torchio fofse di più pelo, ad un altro Cavaliero non dicelli simils parole; perocchè benchè tu non dicessi con l'alle, e la cera fosse tanta, quanto vuole lo Statuto che fia, ed ella entrafse al Cavaliere dove tu dicefts, e' farebbe si perscolofo, che tu potrefli aver la mala ventura. Ribi ringraziò il Podella della licenzia, e dell' ammaestramento, e pariissi con tutta la brigata; e'l Podesta ne rimase in gran. follazzo con li Iudici fuoi, e'l Cavaliero dicea, che di ciò la Corte fi era vituterata, e rimafe tutto fcormato .

Tal Novella pone in chiaro lume quella del Boccaccio, he fi vede apertamente per le parole di fopra raccontate da Franco Sacchetti; il quale inoltre nella Novella fequente, il cui titolo è Rivi bnifione voltiro di Romagmuolo, ejiendo retta la zometla, fe la fa ripezzarecon fariatto alla Donna di Mefier Amerigo Donatti ecfegue a darci il crattere di Ribi, e di quei Marchigani d' allora, venutine alquanti in Firenre fotto il Vefcovado di Francefo de' Silveltri da Cingoli.

Si legge per ricordanza a penna in un Decamerone flampato, che il fatto di quello Giudico Marchigiano fi trova in Agnolo da Peruga L. t. C. f. que Frede, pgf. ove diece, che Agnolo fu prefente al fatto, e che di Giudice era rognoso. Se ciò rifcontra, che io non mi fono imbattuto a trovario, quello Agnolo da Perugia, par contemporaneo di Franco Sacchetti, mentre nellafua Novella XXXX. Ed io Strittore esendo con certi festari, che udiano da Migher Agnolo da Perugia, affir,

# DEL BOCCACCIO PAR. II. 503

che si perdeano il tempo a siudiare in quello, che sacetto; rispaosono: perché è ed io segui: che apparate ene è dispuo: apparatmo ragione; ed io dissi: o che ne farete, è clia non è usa è usa è

Giornata VIII. Nov. VI. Bruno, e Buffalmacco imbolano un porco a Calandrino.

#### C A P. LXXVIII.

Hi fosse Calandrino, e quando siorise, lo abbiamo noi pure ora nella Novella VI. veduto. Or mi piace di portare le parole del Baldinucci, che nella Vita di lui sa capitale di questo presente fatto

istorico, e cost lo riferisce:

Un' altra volta questi suoi buoni compagni l' andarono a trovare in una sua Villuccia, in tempo che v' era folo, non molto lontana da Firenze, ch' egli aveva avuta in dote della Tella sua moglie, con animo di restarsi a cena da lui, e anche passarsi con esjo, e alle sue spese qualche giornata. Al loro arrivo, per mostrarfi un buon massaso o come noi oggi diremmo, un buono economo, fecegli Calandrino di subito vedere un porco , ch' egli aveva mortoin ful suo podere ; ma per quel che toccò alla cena , per la sua solita taccagnería invitogli così alla trista » che e' non vi vollero stare, e in quel cambio pensarono al mido di rubargli il porco, il che venne loro benfutto. E dipoi con un bizzarro firattagemma seppero cott ben fare, che diedero ad intendere a lui d'efferegli stesso stato quello, che a se medesimo l' avesse rubato; e di più riufci loro con due paia de' suoi capponi: farfi pagare l' invenzione ..

Buffalmacco è ricordato dal Padre Abate Niccolò-Baccetti nel Libro III. della fua Hiftoria Septimiana a.

cat. 91. dicendo di Buonamico: Hie elle Bonamieus Buffalmacour est, urbanus bomo, ac falfus, cuus facestar in susrum Decadum fabula quadam, iucunda ella sua. Hetrusca sacundia prosequitur sobannes Bocaccius &c.

Francesco Sansovino nella Giornata V. Novella.

IX. riferisce questa Novella con cangiarle la Introdu-

Zione .

## Giornata VIII. Nov. VII. Uno Scolare ama una Donna vedeva.

#### C A P. LXXIX.

Uigi Groto appellato il Cieco d' Adria in una fua Annotazione al Decamerone del nottro Novellatore lafciò feritto, effer parere di molti, che lo Scolare rapprefentato in quelta Novella foffe il Boccaccio flesso. Tanto serifici il Sansovino ne Luoghi, e Autori, da quali il Boccaccio prese i monte il Ricerando, che Elena è la medessina Vedova, contra alla quale fu da lui statto il Corbaccio. Soggingendo: È ben wero, chè egli sinse di averne fatto a vendetta, ma mon ne su mulla; cosa per altro, che io non so donde se la cavi.

Tanto feriffe pure Aleffandro degli Überti Fiorent'no, o piuttoflo (1) altri, e hev a pasando otto fuo nome, mentre in un ragionamento, ch'egli fa tra Claudio d'un retrebre France; e se medeimo fopra alcuni luogii del Boccaccio dice a car. 74. Il Boccatcio dijo parlindo nil Laberinto d'Amore ce. di quella Velova., adalla quale à opinione di molti, che egli ricevos qualta quale dopinione di molti, che egli ricevos qualta quale diraggio, che sotto mome dello Scolare Fiorentia.

g Si & dette di fopra , non effere veramente autore l'Uberti.

da lui nella settima Novella dell' ottava Giornata. eaccantato ec.

Parimente chi fece le Note al Corbaccio, o fia Laberinto d' Amore, pose nella margine dell' edizione di Filippo Giunti del 1594. Questo fi conferma con la Vedota dello Scolare. E poscia vi su nuovamente notato, essa -Donna essere discesa da alto, e nobile lignaggio, ed al Magistrato de' Priori non piacente ec. Finaimente altre note vi raffigurarono affolutamente il Boccaccie.

Ciò supposto, io mal sostro, che qui nel Laberinto venendo uccellato questo Scolare, e dalla Donna dicendofi per dileggio in affenza : Torni a farchiare le sipolle, e lafci stare le Gentildonne, che queste parole fieno state credute come ben dette al Boccaccio, mentre offervo, che i fuoi progenitori vennero sì di Certaldo, ma ebbero ogni civiltà in quella Patria. Certaldo, come si avvertì a car. 456. faceva per divisa una Cipolla.

Similmente in altro luogo del Corbaccio stesso appaiono dette per la Donna di questa Novella le parole: Quante gid fu per le fommité delle case, de palagj, ec. andate fono, e vanno, da' loro amante chiamate.

o aspettate?

Inoltre si osservi, che nella Dedicatoria, che di esso Libro fa lo Stampatore Giunti ad Amideo dal Pozzo, fi nota : Favellando l' Autore per esperienza, e raccontando a benigno spirito per via di sogne il ma-· lavventurato suo amore, da esso in guisa è egli certificato della malvagità della Douna sua, che farebbe flate gran futto, che , non che egli dotato di tanto ecceliente engegno, ma extandio qualfivoglia altro malaccorto ucmo, dalla terannide velenofa di quella vipera non fi foße. con agevolezza grandiffina liberato.

Non è piccolo argemento, secondo me, dell'essere qui espresso un farto proprio del Boccaccio, il vedere il racconto così minuto, e prolifio come egli è; mentre, ficcome venne fatto refieffione: Somus a natura laudis avi-

avidissimi, & res nostras extolli variis modis exoptamus, gloriamque nostram nemini concedimus.

## Giornata VIII. Nov. VIII. Due ec.

#### C A P. LXXX.

PUò ben effere, che la vendetta prefa, o direm meglio la pariglia renduta dall'un amico all'attro, raccontara qui dal Boccaccio, feguiffe veramente nelle perfone di Spinelloccio Tanena, e di Zeppa di Mino, na non refla per quelo, che l'avvenimento non fuecedefic ancora prima dell'età del Boccaccio; onde fi può anche dare, che di quello avvenimento i checché fieno i fuddetti nomi] egli intendelle, il qual fu fefitto già in latino dal Monaco della Badia di Alta Selva, di cui ora debbo parlare.

Son debitore di quefla notizia all' Eloquenza Italiana di Monfig. Fontanini, laddove parlando del Bocaccio egli accenna, che l'ottava Novella dell'ottava Giornata fu dal Bocaccio prefa da Claudio Fauchet nelle fue Vite degli antichi Poeti Franzeii. Queflo Autore raridimo in Italia a trovarii, e di cui ho dovuto fare più volte mensione, l'ho io pouto vedere mercè la gentilezza del celebre Letterato Sig. Apoflolo-Zeno, il quale riguardando con parzialità d'amorecoloro, che a pubblico benefizio s' implegano, mi hau-

trafmeilo si fatta Opera. Così adunque il Fou

Così adunque il Fouchet dell' accidimento noftro ragiona nel fecondo Libro contenente l'Opere di alcuni Poeti, e Rimatori Franzefi, che visero avanti l'anno-1300.

De Hebers XII. Hebers, qui prend tiltre de clers, est autheur du Ro-

Romans de Sept Sages, ou de Dolopathos: le quel il dit avoir translate du latin fait par un Moine de l' Abbaie de Haute-Selve, nommé dam lebaus, ainsi qu'il dit au commencement .

Li bon Moine de bonne vie De Haute-Selve l' Abbeie A l' Estoire renouvelee, Par bel latin la ordenee . Hebers la vieut en Romans traire, Et del Romans un Livre faire El nom et en la reverence Del Roi fil Phelipe de France Loeis qu' en doit tant loer. Gc.

Ce Loeis Roy fil Phelipe, me semble estre Louis pere de Saint Louis, le quel du vivant de fon pere fut couroneé Roy d' Angleterre ; ou bien Louis Hutin, Roy de Na-

varre, par fa mere.

Or parlando poco dopo del nostro Boccaccio, dice: La VIII. de la VIII. iourneé jeut aussi estre prise de luy mesme, pour le regard de la revange du Sienois, que accoultra la semme de son compaignon sus sa teste . Il envoye son Livre a l' Evesque de Megux, qu' il ne momme :

Hebers define ici fon livre. A l' Evefque de Meaux le liure, Qui diex doint benor en fa vie.

Per le parole poi Aveva sentita la danza Trivigiana; nota il Menagio, che dicono in Francia: La. danse du lou: la quelle entre les jambes. Danza Trivigiana, scrive il Sanfovino nella dichiarazione de' vocaboli del Boccaccio, che fu un ballo antico, e men che onesto, che usava già a Trevigi.

### CE3 643 643

S58 2

## Giornata VIII, Nov. IX. Maestro Simone Medico.

#### C A P. LXXXI.

Uanto ha di veritiero la presente gravosa besta; altrettanto si trae dietro di difficoltà per gli sbagli presi da coloro, che il sentimento del Novellatore andarono già in essa indagando.

Siccome noi veggiam tutto il dì, i mofiri Cittadini da Bologna ei tornano qual Giudece, e qual Navaso' panni lungui, e larphi, e con gli scarlatti, e co vagi, e con altre elfia apparenze grandiffine ec. tra' qualt un Maesfro Simone da Villa, più ricco di beni paterni, che di scienza, sono ba gran tempo, veglia di scarlatto (1) e con un gran batalo, dottor di medicine, scondo che egli medesfino diceva, ci rivorno, e prese casa uella Via, la quale noi oggi chiamiamo la Via del Cocomero.

Di Maestro Simone dice Benedetto Fioretti ne' suoi Proginnasmi Poetici (Volume secondo Proginn. 41.) che egli era un Medico plebeo di generazione; lo che mi

a La finggia d'andure i Medici sellici di statiato ha dorsto fino a dope il 1520. In un Dilago nitribator Busharmadia, fine Medicia e parlamdoi de' Medicii Mit (i dice) negatigo i popula finanta, a capacida par bushar mala submana, populari, yan finanta, a capacida par bushar mala submana, populari, yan finanta di submana parlambar na parlambar na submana parlambar na submana parlambar na submana subman

. mi ritrae da un leggier sospetto, che io avrei, cioè, che egli a forte fosse stato di quella gente, di cui su Ricciardo da Villa nel 1250. e nel 1255. per la feconda volta Potestà di Bologna, nel 1257. di Pifa, giacche Bolognese lo fa il Baldinucci, non fo come, nella Vita di Bruno, Forestiero il Nisieli, quando solo esprime il nostro Novellatore, che egli a Bologna da giovane era stato a Studio. Sottofopra il confiderar, ch' io fo, che Maefiro Simone vantava, che il padre fuo fu gentiluomo in contado, e che egli stesso avea per madre una da Vallecchio, non me lo lascia credere ne quale lo asserisce il Fioretti, nè Bolognese come il Baldinucci. Dopo avere avvertito queite due difficoltà, un'altra se ne va a incontrare di Benedetto Varchi, che nel suo Ercolano alla pag. 80. lo domanda Maestro Simone da Vallecchio, quando era da Villa, e per madre, come fi difse poc' anzi, nasceva di quelli da Vallecchio.

Quanto alla verità del successo, basti per ogni testimonianza, che si potesse addurre, l'afferto, e con esso gli sperimenti del Baldinucci, allorchè nella Vita di Bruno di Giovanni , che fu uno de' principali attori di questa Novella, e intieme di Nello di Dino altro Pittore, ferifie: Da i loro altrettanto ridicolofi, quante strani ritrovamenti prese materia il nostro celebre favoleggiatore Giovanni Boccaccio d' arricchire il suo Decamerone, impiegando la sua penna in dar notizia di loro anche ai posteri. Ne fin chi dica, che le cofe, ch' ei raccontò di costoro , fossero pure invenzioni per abbellimento de' fuoi seritti, perche non solo sappiumo noi di certo per molti indubitati riscontri, che furono al Monde quelli tali nomini , de' quali ei parlò ; che egli non averia nominati in cose tali, s' elle non fossero state vere ; ma to stesso ricercando fra l'antiche Scritture, bo ritrovato efsere anche verissime alcune delle più minute cirflanze, che egli ci propone ne' fuoi racconti, come potra melle notizie, che bo dato di Calandrino , ciasibeduna wedere a fuo piacimento.

Perch's poi entra bellamente nel racconto la perfona di Buonamico Builalmacco, convien sapere, checoltui, siccome Bruno, stavano di Casa, per asserzione del Boccaccio, in vicinato di Maestro Simone, cioè adire in Via del Cocomero . Riferisce anche I abitar quivi Bruno il Baldinucci, non tacendo, che fiscoperse in quella contrada un opera del pennello di Buonamico in una Immagine di Maria, che da noi fi dice delle quattro lampane : del che abbiamo parlato di fopra. Scrive adunque Era in quei tempi in Firenze, ed abitava nella viadel Cocomero vicino ulla cafa di Buffilmacco, e di Bruno un certo Medico Bolognese chiamato Maestro Simon da Villa, uomo di cervello si groffo, e dozzinale, che più non fi pu) dire, e avria creduto, ch' e' fapellero volare gli afini , come gli uccelli. Coflui per fua fuenevolezza avendo dato alle mani di Eruno, e per opera dello stesso anche di Euffalmacco fu da essi così len pelato, quanto mai altro tale, che venifie loro fra l'ugna; ed oltre a ciò feciongli quel tauto refaputo feberzo de dargle a. credere di volergii fare aver per moglienna gran Dama da loro immaginata, alla quale avevan dato nome la Contella da Civillari, e dojo efferficon varie beffe, che gli fecero, prefi gran pufto di lui , finalmente col farlo nel più fiuro della nosse cadere in una gran fojfa di brutsure, fu dato fine al trattato. Per co/tui dunque fece Bruno quanto dice il Eoccaccio, parlando del continovo mangiare, che questi Pissori facevano alle spese del Medico.

Indizio del tempo non si può tratre dalle appresso patole del Novellatore: Dorete adunque, disse Buno, Maestro mio dolciato, saspere, che egit non ha ancora, guari, che in questa Città si un gran Maestro in Niegronanzia, il quale chò none Michele Sosto, percente di Scozza era, e da molti gentiluonini, de quale dob pochi oggi sino vivis ricevette grandssimo onore; e volendos di qui partre, ad insanzia de preghi loro, ci lasciò due suoi sossicioni Discopii, a a quali impote, che ad ogni piaccee di questi cotali gentiluonini, che de ad ogni piaccee di questi cotali gentiluonini, che

onorato l' avevano, fossero semtre presti . Nella Libreria Magliabechiana vi ha un' Opera fattami cortefemente offervare dalla gentilezza di cin va quel a distribuendo con bell' ordine, e con immensa applicazione facendone gl' Indici, vi ha un' Opera, ditti, in cartapecora a penna Autore Leonardo Fibonacci Pifano, composta, dic' egli stesso, l'anno 1202, ed emendata. da fe l'anno 1220, ful bel principio della quale dice il Pilano: Scripfilits mibi. Domine mi. & Marifler Michael Scotte, funme l'belofofe, ut Lebrum Ge. que dudum composui, vobis transcriberem. Ma da me sul bel primo fi dubita, se col nome di Michele Scotto sia stato veramente un folo, o più, poichè un Michele Scotto è dal Toppi, e dal Mazza creduto Astrologo Salernitano; d' uno ti ha, che fotfe Fiorentino, raccontando nella. Prefazione a Leone Urbevetano il chiariffimo Sig. Giovanni Lami nel parlare di un tello contenente la Cronica del medelimo Leone, ed altre cole: In quorum. fine versus quidam Mapistre Michaelie Scott de Florentea, at ferebetur, Sedules, & Oveder leguntur, cum fabularum quarumdam explicatione &c. Di un Michele Scoto fi dice da Giovanni Baleo [ de Script. Anglis ] e dal Pitseo [ de rebus Anglis ] che egli era Inglese, anzi fecondo altri, ch' egli fu veramente Scozzefe. Dante Inf. XXI.

Quell' altro, che ne' fianchi è così poco-Michele Scotto fu, che veramente

Delle magiche fredt spipe il giusco.
Sovra del qual passo Cificiano Landino va serivendo:
Alcuni vogitono, che quesso Michele susse supranelo, la
consultatine de qualti in que tempi era portare vestimmenti molto assettuti, e ciapersi siretto. Onde vogitono,
che per quesso dica: Che ne sianchi è cori pero. Algunia
ti diemo, che su dell' 130d as securi ; e però le denima Michele Scoto. Ma tutti cinchindono, che susse sus mossibile ori
into Astrologo, e gran Maga. E spesso comotiava sanca
alcuna preparazione di vivuande, e dipoi in full em del

mangiare constringena spiriti a condurle di diverfi lueghi; e diceva: questo viene dalla cucina del Re di Francia, e questo di quella del Re d' Inghilterra. . Fu Ajtrologo di Federigo Secondo, e a lui scrisse un. Libro, el quale Benvenuto afferma aver letto, ed in quello dice aversi notizia di molti segni della natura. . Predifice a Federigo, che morrebbe in Firenze, ma ingannollo la equivocazione del nome; imperocche non. mort nella nostra Città, ma in Puglia in un Castello detto Firenzuola. lo fiesso ho veduto Michaelis Scoto verum naturalium perserutatoris secreta natura, il cui Proemio è indirizzato ad Dominum Fridericum Imperatorem. Ma tornando a Dante; così fopra di esso Benvenuto da Imola: Heis Vergilius notat alium. divinatorem latinum modernum Michaelem Scottum, famofum Astrologum Friderici II. de quo iam toties dictum eft, & dicetur . Et nota, quod Michael Scottus mifcuit Necromantiam Astrologia: ideo creditus est dicere multa pera. Pradixit enim quadam de Civitatibus quibusdam Italia , quarum aliqua verificata videmus ; ficut de Mantua pradicta, de qua dixit:

Mantua, ve tibi, tanto dolore plena!

Male tamen predicti mortem Domini fur Friderici, cui predicteri, quod erat morturu in Florentia; fed mortuur ett in Florential in Apulia. Et fic Diabolus quaff femper fallit fin equivoco. Michael tames dictum predictive enim fe mortemi guam ottare non potuit. Previderat enim fe morteurum parvoi lapili cafi in capus fum. 14co fipi providerat, quis selatum ferream femper fibi caputeo ad cottandum tatem cafum portadat. Sed femel dum interferi in num Ectefam, in qua pulfabatur ad Corpus Domini, removit caputum cun calata, su knonraret Dominim; removit caputum cun calata, su knonraret Dominim; removit caputum ucalata, su knonraret Dominim; removit tamen, su credo, ne motaratur a vulgo, quatu amore Chrift; in quo prum credestate. Et ecce flatim eccidi Iapilius fuper caput mudum, & parum lafi cutim. Quo accepto & ponderato, Michael repetri, quod tauti erat ponderite, quanti previde-

ent . Quare de morte sua certus, disposuit rebus suis, & eo vulnere mortuus eft. Con tutte queste favolette Federigo II. mort i' anno 1250, e perciò il narrato fin què di Michele Scotto, che fu fuo Aftrologo, e potette pochi anni dopo all' Imperatore morire, nen fissa il tempo dell' avvenimento presente della Novella. Sopra costui si odano pur qui i Deputati nelle Annetazioni al Decamerone: Così certo pare la pigliasse il buon Comentatore parlando di Michele Scotto , il qual luogo ferche è pieno di belle parole, e fa alla Novella del Maestro Simone, oltre alla confermazione principale del luogo di Dante, non fard fuor de proposito porlo qui tutto. Dice dunque così. Del qual si dice una novella tra le altre; che effendo egli in Bologna, e mangiando in brigata di Cavalieri, e di Gentiluomini, quando elli metteva tavola per la sua vicenda, niente in casa sua apparecchiava, ma avea spiriti al suo comando, e li faceva recare la vivanda, una parte della Diftenfa del Ke di Francia, una parte del Re d' Ingbilterra: li tramessi di Cicilia, lo pane di un Signore, il vino di un altro, così li confetti, e questi in imbandigione dava a sua brigata; & poi dopo il cibo raccontava: del lesso su nostro osse il Re di Francia, dello arrosto quello d'Inphilterra.

I medelimi Deputati notano, che credono alcuni, che Cavalier bagnato sia nome sinto da quet piacevolissimi Dipiniori; ma la bisogna pussa altrimenti, perchè Cavalier bagnato è una propria sorte, e la più onorata, che siglia dilora, di Cavaliera ce. Erano dunque allora i Cavalier Bagnati i primi in onore, e si dava quesso forado con grandssima pompa ec. In un bagno ter quesso solicier bagnati, che erano i patrini in quesso da altri Cavalieri bagnati, che erano i patrini in questo solici di quindi tollo, so riponevano in biambellimo letto. Vegganti le Cento Novelle antiche Nov. Il. la Vita, di Cola di Rienzo, e il Dittirambo del Redi sopra tutto, di Cola di Rienzo, e il Dittirambo del Redi sopra tutto,

Questi stessi Deputati, prima che cichiamo di difcorso, fanno vedere, che in quattro Testi principali Ttt del

del Decamerone mancano tre versi, to che effere feguito in altre Novelle affermano; talche egli flettero alcuna volta dubbi , fe nel principio fuffero peravventura usciti fuori, e dal medesimo Autore, duoi Telli, l' un prima, e l' altro poi, e l' ultimo ia qualche cofellina, come farebbe quella, diverso dal primo; o pure se son quelle di tali aggiunte, quali trovarono tante, e tante volte in tutto il Decamerone, che fel'aveilero dovute notare tutte, ne avrebbero fatto ( fon loro parole ) un volume. Quindi è, che in alcun testo da me veduto mancano, qualunque ne sia la cagione le parole fopra il Medico, che a Bologna nato, e cresciuto era, e forse per vilore state stimate repugnanti à quelle di fopra: i noffri Cittadini da Bologua ci tor-'nano ec. tra' quali un Maestro Simone da Villa ec. Dotfor di medicine, secondo che egli medesimo diceva, ci ritorni. Dal che si va indagando, perchè il Baldinucci, 'ed il Nisieli abbiano creduto il Maestro, Bolognese anzi 'che no.

Anche dalle notizie di questi Pittori non si chiarifce se prima del 1200, in cui dipigneano, o pur dopo feguisse l'accadimento presente. Ma il nominarsi qui le Donne di Ripole in Via della Scala, non dispregevole indizio ne dà, mentre queste dopo la dimora nel Monastero di S. Iacopo di Ripoli fuori della Porta a San Niccolò, facendo un baratto con Giotto, e Arnoldo. d'un altro Arnoldo Peruzzi, di alcuni pezzi di terranel popolo di S. Marcellino di Ripoli, riceveronne da essi settanta stiora di terreno nel popolo di S. Lucia di Ognisfanti, e vi edificarono il Monastero presente di Ripoli in Via della Scala, ove tornarono ne' 16. di Febbraio 1300. all' uso Fiorentino. Si ponga altresì mente alle parole del Novellatore in su uno di quegli avelli rilevati, che poco tempo ba si fecero di fuori a Santa. Maria Novella; mentre effi furono edificati per lamaggior parte l' anno 1314, e alcuni poco tempo prima .

Miglior segnale ne dà peravventura la denominazione di S. Maria della Scala verso il Prato d' Ogniffanti, mentre questo luogo non si potette domardare così prima dell' anno 1216, mentre, giusta l'asserzione del celebratissimo Senator Carlo Strozzi: Maestro Cione del q. Lapo Legnatuolo (1) del popolo di S. Maria. Novella di Firenze l' anno 1316. donò allo Spedale di S. Maria di Siena posto dinanzi alle scale della Chiesa maggiore di detta Città di Siena, due Cafe con fedici letta, una delle quali Cafe era deputata per ricevere i poveri uomini, e l' altra le povere donne pellegrine, ed altre Cafe, Camere ec. Il medesimo anno 1216. lo Spedale della Scala di Siena ottenne dalla Signoria di Firenze di poter fare uno Spedale nella Città di Firenze, simile a quello di Siena. Fu fondato, e dotato da Cione Pollini da Firenze, per ricevere i poveri infermi, ancora bambini. Quindi e, che vi fu posta l'appresso memoria fotto l' Arme de' Pollini

ARME DI CIONE DI LAPO DE POLLINI
DI ESTO PIETOSO LOCO FONDATORE
E DOTATORE P LI POVERI MESCHINI.

Dimodoche si può concludere, che oltre al 1316. si facesse la segnalata bessa a Maestro Simone.

Lodovico Caflelverro nella Parte principale feconda della Poetica d'Ariflotile volgarizzata a car. 95,
ragiona così dell'attifizio di quefia Novella. Ernno comincia a melirare quanto gran ci/a fin rivolare i fecreti dell'andare in vorfo, dicendo: Epil è trepto gran
fecreso quello, che volete fapere, ed è cofa da dirfarmi e da cacciarmi del Nondo, anzi da farmi metre in bocca del Lucifero, e fuggingnendo: da San Galto, con quefia ginnta, e differenza tra Lucifero, e
Lucifero, tira la grandezza del fecreto in nulla. Il

i Il suo busto si vede nello Spedale degli Innecenti, dove su tra-

Sansovino poi nella dichiarazione de' Vocaboli del Roccaccio: Lucifero da San Gallo. Era questa Chiesa tredici anni sa suor di Firenze, e nella sacciata avez dipinto il Diavolo grandissimo con più bocche, lande i fanciulli avean grandissima paura a vederlo. Scriveva adunque il Sansovino verso il 1542.

O Maestro mio, diceva Bruno, 10 non me ne maraviglio, che io bo bene udito dire, che Porcograffo,

Vannaccena non ne dicon nulla.

Il Molea nel Capitolo de' Fichi tra le Rime del Berni Tom. II.

Questo segreto così degno, e raro Maestro Simon studiando il Perco graso

Scoperse a Bruno, che gli su si caro. La Donna de' Barbanicchi, dice il Sanfovino, che è parola burlesca. Io poi trovo Barbanicchi nel Burchiello in quel Sonetto, che comincia: Andando fuor l' altra sera a sollazzo, spiegato insieme con diversi altri con abbondevolezza d' erudizione dal nostro Sig-

Gio: Antonio Papini.

Il Cav. Salviati così scrive nel Libro I. Cap. XIV. de' suoi Avvertimenti: La Contessa a Civillari. Così en tutti , fuor di questa tutte l' altre volte l' ba nominata di Civillari ; Forse perche di sopra il luogo di Civillari, come giuridizione, e dominio della Contessa, ed in quel caso, cb' è proprio delle cose, che fon poffedute da chicebe fit, secondoche fi dice, il Conte di Monforte, il Conte d' Anguersa, il Conte di Proen-24: e qui non come dominio, ma come titolo noma il predetto luogo, il qual peravventura, non di Civillari, ma a Civillari si chiamava comunemente; come sarebbe. a dire il Ponte a Civillari , la Fonte a Civillari , la Nave a Civillari; e come ne' nostre tempi: la Fonte. alla Ginevra, la Volta a Legnaia, la Nave a Camaione. O forse era di quei nomi, che dir si sogliono nell' un. modo, e nell' altro; si come oppi la Pieve di Cercina, e la Pieve a Cercina: la Pieve di Monteloro., e 14

e la Pieve a Monteloro, e molti altri di quella.

Non tralascinsi per ultimo le osservazioni su questa Novella di Udeno Nisieli, o tia Benedetto Fioretti, quantunque egli la tiri ad invenzione, e non anzi ad istoria, com' ella è. Dice adunque nel luogo sopraccennato: Indicibile artifizio, e suavissima ridicolosita è quivi nella imitazione di Bruno , Buffalmacco, e il Medico in parlare conforme a' sopraddetti ammaestramente Chi. A chi : apgiugnici Di che per accomodarlo allo Scrittore. Ragiona sl Medico, e dice, che andrebbe per fervigio di Bruno da Firenze a Peretola, non sapendo come forestiere, e come gosso, che in un ora si farebbe quel viaggio per la vicinità di que' luoghi. Dipoi promette di mettere a fovvallo in quella cuccapna una. ferva da Cacavincigli prezolata fin a dieci bolognini groffi. Nota qui la persona, il paese, la valuta col suo addiettivo, e ammira, e ridi. Ma come ridicolamente. si vede goffeggiare nelle sue millanterie; come d' aver un vifo come una rofa; che gli stanno ben le gambe in su la persona; d' effer un bel canterino di barzellette; d'esser di contado e gentiluomo; di possedere aruesi per lire presso a cento di bagattini ; d'esser tanto dussus che movea ciascuno a riso [ matricolandos per un uccellaccio da follazzo ] d'effer tanto bravo, che fece forza una notte a una femminuccia tristanzuola, e nana; d'esfer tollerante del freddo talmente, che di notte forzatoa levarfi, non adopera se non un farsetto, e un velliccione [ ripari, che sarebbon troppi nella Scitia. ] Ora. Eruno, e Buffalmacco ragionano al Medico trattandolo fempre da barbagianni col parlar goffo in prova, dandogli dello allocco pel capo con titoli infamatori, che a lus come straniero pareano di onore; narrandogli appresso nomi di luogbi, e di persone, che in quel tempo doveano effere in Firenze parte significative di cose laide, e disoneste, e burlevoli; parte erano luoghi propri, ma incogniti, e maruvigliosi al Medico; parte inventati per far

far Calandrino Sua Eccellenza. E fono cotali: Cofa da farmi mettere in bocca del Lucifero da San Gallo, Vostra qualitativa mellonaggine da Legnaia, Maestro mio dolciato, Zucca mia da fule, la Donna de' Barbanicchi. la Reina de' Bastbi, la Imperadrice d' Osbec, la Ciancianfera di Norniera, la Semistante di Berlinzone, la Scalpedra di Narsia, la Schinchmurra del Presto Giovanni, che ha per me' il c... le corna, la Gumedra del Gran Can dal Tarifi, la Contella di Civillari ( luogo dove si scaricavano le immondizie de destri ) e però con opportuno artifizio firavolge Catalogo in Culattario; e dice: Cavalier bagnato, e Kenderle tributo a fuon di naccare, cioè di coregge; e Andare ad Arno a lavarsi i piedi, cioè Deporre le some di fiffatte schisiltà, e La fua dimora effere in Laterina; fimilmente Il Tamagnin della porta, Don Meta, Manico di scopa, lo Squacchera, la Verga, e il Piombino, fono apparienenze di questo esercizio, benche io fia d' un credere, che molti soprannomi ci sieno di gente vile, che allora si dovevano insendere. Ma questa è bella: Quando noi vorteamo un mille, o un dumila fiorini da loro, noi non gli abbiamo. Confonde, e pone in dubbio per vis della negativa quel ch' era vero in effetto, ma in apparenza parea il contrario rispetto alla groffolanita di colui. E quest' altra: Le vostre parele trarrebbono le pinzochere degli usatti. Dove si scorgono due cose, l' una impossibile, che dice di trarre le pinzochere degli ufatti, traendoft gli ufatti alle pinzochere; l'altra è contraria , perocchè quelle donne doveano in quel secolo, siccome ancora talvolta si vede, andar sempre scalze. Così : Calterita fede l' apparar l' a bi ci in sul mellone . E Porco graffo per Ipocrasso, e Vannaccena per Avicenna; sutte cose dette a rovescio per dare indizio della castronaggine del Dottore: fervando in parte anche il costume di coloro, che parlavano come idioti, e materiali. Quanto allo Serittore, egli trapassa i termini dell' artifizio umano. In prima e' descrive quel Medico efter curiosissimo en sapere i fatte

d'altri, segno evidente di siclidità qual era in lui; Sunt' Agolino d' Agone Cristiano 3, Omnis anima indo-Els cursosa est 3, Teognide:

,, Stultus est qui meam quidem babet meutem in custodiis,

, Suam vere ipsius propriam nibil curat ,, Sentenza adombrata da Plauto nello Stic. Se. Famem . Orazio pift. 19. lib. 1. e Plutarco d. Curiofitd, ammoniscono, che simil vizio va sempre in compagnia della. Garrulità, la quale anch' essa è segnale infallibile di poco intelletto. Quindi avviene, che il Medico fusse anche molto credulo, e opportuno alle beffe, e agli inganni; fopra che tutta la pincevolezza di quella favola si fonda. Il dipignere un orinale sopra l'uscio del Dottore, e nella sua loggia la battaglia de' topi , e delle gatte; il dire, ch' egli a pena supea medicare del lattime i fanciulli, con lo introducimento di tanti, e si ben formati verisimili da incalappiare una golpe, non che unpecorone, con lo scioglimento si ben tirato; il continuo largheggiare su' nuovi concetti, e parole, e digressioni per obbligarsi l' attenzione, la grazia, e l'applicuso del lettore, e farfelo febiavo in catena, fon tutte cofe da. incoronare il grand' uomo sopra qualunque mitologista. Greco, Latino, Tofcano, paffato, prefente, e futuro.

Filippo Bionaventuri fră gli Accademici della Crufea appellato il Secco, recitô, quando che fofse, nel. l' Accademia flesa una Lezione piacevole fopra la Novella del Maeftro Simone in corió, dove con faldecagioni mefeodate con lícheral difese il buon Medio dell'. eferer troppo credulo flato per ire alla fua Concrisa; ciò che fi ricava dal Diario del Trito, yale a

dire del Conte Piero de' Bardi.

Giornata VIII. Nov. X. Una Ciciliana ec.

#### LXXXII-

On Vincenzio Borghini afferisce, che la presente Novella di Niccolò da Cignano appellatoli Salabaetto, e della Siciliana fu prefa dal Boccaccio e dalla Novella LXXIIII. del Novellino antico. e sì ancora da un Libro Latino, che correva in quei tempi. A quest' oggetto stimo io necessario il riserir quella, ed il titolo, per dirlo così, è tale: Quì conta di certi, che per cercare del meglio, perderono il tutto .

Uno s' era messo a scrivere suste le follse, e le fcipidezze, che fi faceffero. Scriffe d' uno, che s' era. laffaso ingannare a uno Alchimifta, perche per uno gli avea renduto il doppio di quello, che gli avea dato ; e per raddoppiare più in groffo, gli diede L. fiorini d' oro, ed celi sen' andò con essi: andando questo ingannato a lui, e domandando, perche l' avea schernito così, e dicendo: Se egli mi avese renduto il doppio, come dovea, ed era ufaio , che avrebbe feritto , rifpofe : Averene tratto te, e messovi lui .

In questo modo Messer Lamberto Rampa, avendo donato ad un giullare Proenzale uno fiorino d' oro, quelli scrivendo, che 'l volca poter contare, che gli faceffe cortesta, diffe : Se io l'avesti suputo, avrei dato più, e con questo intendimento gli tolse il siorino. Poi disse: Ora scrivi, che io te l' bo ritolto, che lo mi terrò in... maggiore onore.

Molte volte si conduce l' uomo a ben fare, a speranza di merito, o d' altro suo vantaggio, più che propia virtu: per ciò è fenno da cui l' uomo vuole alcuna cofa.

metterlo prima in isperanza di bene, anzi che faccia la domanda. La vecchia configliò, che non potea riavere un fuo teforo, che gliel negava, a cui l'agea accemandato, e gli fece dire a uno altro, che gli volca accomandare un gran tesoro in molti scrigni, i quali cominciando a fargli portare, disse a colus allora: Viens, e domanda il tuo, ed allora gli rihitui a fteranza dell' altra maggiore accomandigia, nen per propia lealtd, e virtude; e per ciò fi trovée febernito, che gli ferigne cominciati a portare si tornaro in dietro, e quegli, che erano portati, fi trovaron voti di quello, che credea: e fu ragione.

Passo ora ad altro. Così s' incominciarono le 'ndizioni a mutare. I Deputati: Il motto è preso dall' uso de' Notaj , che forzati per legge antichissima a metter ne' lor contratti queste benedette indizioni, che ne loro, ne altri sa oggimai più che si siano, o che s' importino, e perchè le si mutano ld di Settembre, e a mezzo il mese, cioè in tempo non fegnalato da poterlo tenere a mente, come fe foffe verbigratia in capo d' anno: come s' accosta il tempo, se lo vanno ricordando, e come bandendo fra loro , mutatur inditto.

Ecco, fe tu fuffi crucciato meco. Oul nota il Mannelli : Credo, che voglia dire : Se' ti tu forfe crucciato meco ?

Egidio Menagio ne' modi di dire Italiani, riferifce questo del Boccaccio: Chi ha a far con Tosco, Non vuole ester losco .



Giornata IX. Nov. I. Madonna Francesca.

#### C A P. LXXXIII.

A Buonaccorfo Pitti Fiorentino nato l'anno 1354. si scrive di se nella Cronica a car. 19. Sendo in quello stato, e innamorato di vedere, e d' udire una Donna, che ebbe nome Monna Giemma, moglie che fu di Iscopa di Meßer Riniers Chavicciuli, e figlinola di Giovanni Tedaldini, adivenne, che fendo ella a uno Munistero fuori della Porta a Pinti , io passando fu' invitato da suoi parenti a merenda: accettai . Achad. de, ch' io ebbi deftro di parlarle da parie, pure nella presenzia di molte, e onestamente le diffi : Io sono det tutto voftro, e a voi mi raccomando. E fe tu fe' mie, ubbidirestimi, i' io ti comandassi? mi rispose ridendo . Diffi: provatelo, e comandate. Rispose, e diffe: Or wa' per mio amore a Roma. Tornai a chafa, e il fecondo di montai a chavallo, e partimi io, e uno famiglio, fanza dire a chafa, dov' io m' andaffi. Efempli. ficano gli Annotatori di questa Cronica il fatto così dicendo: Ripiego di quei tempi per levarsi modestamente d' addoffo la seccappine d' un amante prosontuoso. Così M. Francesca de' Lazzari da Pistoia tenid di levarsi d' attorno Rinuccio Palermini, e Aleffandro Chiarmonteli, facendo entrar uno in sepoltura per morto, e l' altro per quello trarne. Bocc. Giorn. IX. Nov. I.

Se fu adunque la presente Novella tenuta per vera, nol su, come io penso, a torto, poichè non manca di verisinigilanza nessua. Primieramente la Famiglia de' Lazzati [1] in Pistoia gentili uomini in quei tempi; i

a Un Sigillo di Zarino Daturci Latzari è nella Raccolta de' Sigilli de' Signori Conti della Gherardesca,

Chiarmontefi, ed l'Palemini di Firente banditi a cagione d' offer Ghibellini, o d' altro, fono cofe troppo radicare nel vero dell' ifloria. Nè io credo impoffibile, altresi il trovarif quando che fia, la perfona di Scandio in Pilloia, fe pure upo ve ne fofic per verificare il noftro avvenimento; lo che farà pensiero pur d' alatri. La Chiefa de Frati Minori in effa Città farà fia quella, mi penfo, di S. Francesco, dettafi prima di S. Maria Maddelna al Prato grande.

Anton France(co Doni nella fua feconda Libreriaporta una Favola, o Novella cavata dal Libro del Cavalier Brettore, ove fi narra, che il Cavaliere eta in itato di non potere avere l'amore di una Donrelladi Brettagna, fenra portarle uno fparviere, che flardo nella Corte del Re Artú era difficilifimo ad avertí fen-

za un fiero combattimento.

Giornata IX. Nov. II. Levafi una Badessa.

### C A P. LXXXIV.

I afferifee il Sig. Dottor Anton Maria Bifcioni Soggetto di notifimi pregi [i il quale avendo fuile Novelle di Giovanni Boccaccio fatto fludio particolare, mi ha comunicato gentilimente ciò, che è andato trovando ) di aver veduto in Giovanni Morlino, che diede in luce alquante legidatre Novelle, che, a fui a Novella XL. viene intirolata: De Abbatiffa, que moniales corripient, futer caput brachas tembat.

Io poi nel foprammentovato Libretto antico, il cui titolo: Mensa Philosophica optime custor valitudinis, edizione di Parigi a car. 69. leggo: Contigit in quadam Vyr a

domo Begbinarum [ 1 ] quendam Co . . . nocte inventum fuisse cum una; ubi ad cameram illius multæ aliæ convenerunt ad videndum fpectaculum. Quad audiens una. alia, in cuius lecto adbuc quidam alter Co . . . iacebat . festinans videndi cupiditate, credens cooperire caput panno consueto, accepta bracca amasis sui , caput suum. cum ea cooperuit, & fic ad locum fpettaculi, vel lamenti venit, conant cum aliis plangere ac si ipsa nibil de fimili sciret ; quam bracçam capiti suppositam una pro-Spiciens clamavit : O foror, & focia dilecta, quid eft, vel quid sibi vult boc sonium, quod apportasti? Illa. ex boc plus consusa est, quam aliera socia, que salvata eft per fimile, cum efset fola in tali delicto de. Tanto più ha fembianza di vero la istoria nostra, quanto che le parole della Monaca alla Badessa: Madonna, annodatevi la cuffia, sono passate come in proverbio. Veggasi la Rispoita di l'aol Beni all' Anticrusca a car. 5.

So io bene, che ai più fottili critici è fembrata questa Novella alquanto inverlimitie, focome da quel che io racconterò in appresso apparirà chiaro. Claudio d' Herbertè più state rammentato, s' introduce a parlare sulle Novelle del Boccaccio con un Ragionamento tra se, ed Alessando degli Uberri Fiorentino, del qual Ragionamento su forse vero Autore Luc' Antonio Ridols (2) facendosene impressione in Lione appressio sulleilem Rovvillo nel 1557, Ora car. 85. così vi si

dice, fulla prevenzione di Novella.

Claud. Alcuni dicono, Alefrandro, che poco accometa, e convenevole cosa sia, che una Badessa metendosi in capo in luo o de oest piegati le brache del Preta, non se ne accorgesse, all' avvele prima con man tocche, e poi al sentirele in capo.

Alefs. Se quei tali, Claudio, l' Istoria di Tito Livio, o la Loica d' Aristotile, o qualche Opera della

Sacra

z. Biębine si dicono in un Breve di Niccolò V. alcune Donne Religiose, di cui vedi il Tomo VIII. de' Sigilli a car. 12. a Di sopra a car. 173. si rende ragione del nostro opinare.

Sacra Seritura motare devefrero, ove ogni parola è da conflarații molto nom che ii lenimeato delle cofe, cerro to direi, che molto giudiciojamente avofrero il Boccuccio riprefo; ma son i avveegamo aglino, che quelle, Novella fono, nulle quali è concefto e parole, e inventonio il percebi al desiderato intento conducamo di ogni maniera, liberamente ufurere basiliando ollo, che gli accidenti, che intervengono, per dovere sinter la Novella, sieno e piacevoli, e se non verir, almene in alcuma parte verismiti cancora che, secondo l'opinione d'alcumi, quanto prin cetali Novelle dilungi dal vero, cotatto pare, che maggiormente dilettino gli ascolami.

Giornata IX. Nov. III. Maestro Simone ad instanzia di Bruno, e di Buffalmacco, e di Nello ec.

### C A P. LXXXV.

Er far qui vedere la verità della presente istoria. riferir voglio soltanto ciò, che scrive Filippo Baldinucci nelle notizie di Nozzo di Perino detto Calandrino, a car. 65. e 66. Venendo ora ad altre particolari di Calandrino, i quali da più luophi pure del Boccaccio bo raccolti, dico, che e' fu nomo semplice, e di nuovi costumi, di grossa pasta ec. Usò praticare più deltempo con i gid notati dipintori Brune, e Buffalmacce, nomini follazzevoli molto, ma per altre avveduti, sagaci ec. La semplicità di costui ha dato luogo al proverbio, o detiato, che dice: Fare altrui Calandrino, e vuol dire: dare ad intendere cose impossibili, e voler che li sii creduto; ed io per dar qualche notizia maggiore del Soggetto ne accennerò alcuna così sommariamente, lasciando luogo a chi voleste sentirne le particolarita

lavid più minute, e più curiofe di leggente nel Decamerons. E dopo varia cose, così dell' iliteso a carteor. Una volta a tale esfetto gli diedro ad intendere, e bi egli era ammalato, e poi accordatisi con Macsiro. Simone Medico, gli fecino rerdere d'offer perpon, do dopo obe si suron presi il gusto, obe lor parvo di questi bestie, l' inferens con una finta medicina guart, e spreguò, ed essi si goderono col Medico e roba, e danari, che s' eran satti dare per qualta curra: mentre Calandrino, al quale pareva d' aver avuto una buona derrata d'esse campato di quel male, me rimase allegro, e a' company situ obblistato de mui.

Ricordar qui si vuole ciò, che di Maestro Simone da Villa abbiamo largamente detto nella Giorn. VIII. Nov. IX. ciò che di Bruno nella Novella stessa, e nella VI. e si nella III. ciò che di Buffalmacco nelle Noveile III. e VI. medefime; e quel che di Nello il Baldinucci [ Notizie di Buffalmacco a 13. ] dicendo, che Nello di Dino, o per dirlo interamente di Bandino, si trova nominato parimente col nome del padre in un Instrumento del 1206, al che torna qui bene l'aggiugnere. in prova dell' utile, che si può trarre dall' antico Libro della Compagnia de' Pittori da me salvato, di cui diedi un cenno di sopra a car. 495. che in esso vien domandato Nello Dine popolo S. Cristofano, ma non fi dipare chiaro, e senza disputa l' anno dell' ingresso suo in essa Compagnia, che il Baldinucci tiene essere stato il 1250. L' una cosa coll' altra confrontando, si giudicherà peravventura, che potette feguire l'avvenimento descrittoci non molto dilungi al 1220.



## Giornata IX. Nov. IV. Cecco di Messer Fortarrigo .

#### C A P. LXXXVI.

Rano, non sono molti anni pastati, in Siena due gid per età compinti nomine, ciascuno chiamato Cecco, ma l' uno di Messer Angiulieri, e l' altro di Mester Fortarrigo. Li quali, quantunque in molte. altre cose male insieme di costumi si convenissero ; in\_ uno, cioè, che amenduni gli lor padri odiavano, tanto si convenivano, che amici n' erano divenuti, e spesso n' usavano insieme. Ma parendo all' Angiuliere, il quale e bello, e costumato uomo era, mal dimorare in Siena della propuifione, che dal padre donata gli era, fentendo nella Marca d' Ancona efter per Legato del Papa. venuto un Cardinale, che molto fuo fignore era, fi dispole a volersene andare a lui credendone la sua condi-Zion migliorare.

Per fondamento di vera Istoria nel presente racconto io pongo le parole del chiarissimo Gio: Mario Crescimbeni, e nullameno quelle eruditissime di Girolamo Gigli Senese come di un paesano di due soggetti principali nel presente avvenimento, mentre egli pone tra gli Uomini di lettere, e primieri Istitutori descritti nella gran Tavola Accademica di Siena, ed altrove:

Cecco Angelieri .

E bene il primo afferma, che l' aver fatto di effo Cecco menzione il Boscaccio il rende degno di particolar confiderazione .

Oltreacciò la narrazione medefima del Crescimbeni pone in ficuro il tempo del presente accadimento -Ed eccola colle sue parole istesse;

Cecco

Cecco Angiolieri, figliuolo d' Angioliero nobile Cittadino Sanese, di Famiglia gid estinta, quantunque nella nostra Uloria mettaimo su dubbio da che tempo fiorisse nondimeno certamente vise ne' tempi steffi di Dante Alighiers , e particolarmente negli ultimi anni del secolo XIII. cavandosi dalle sue stejje Rime, che eeli si trovò al tempo di Carlo Re di Napoli, e Conte di Provenza, che se fu il primo di questo nome, morì circa il 1289, nel qual anno entrò nel Regno Carlo II. (1) e sebbene per più Sonetts, che egli a Dante scriffe, e si leggono nella Raccolta dell' Allacci, e' si pare, che foße suo amico; nondimeno da uno assai satirico si riconosce, che su veramente suo emulo, quantunque egis restaffe per lunghissimo tratto addietro. Abbiamo pertanto giusta cagione di maravigliarci, che Monfignor Claudio: Tolomei referito dall' Ugurgieri (2) affermi, che arrivasse a tanta eccellenza, che pareggiasse non solo Dante, ma anche il Petrarca, il quale fiori afrai dopo di lui . Ora il suo stile alle volte apparisce Toscano, alle volte Lombardo : il che avverti anche l' Occulto Accademico della Fucina appresso l' Allacci suddetto (2) il quale mette in dubbio se ciò derivi da incostanza. dell' Autore, o da altra cagione. Amb egli una tal Bichina, intorno alla quale compose; e siccome era uomo facetissimo, così le sue Rime sono per lo più burlesche : le quali, per quello, che scrive Federipo Ubaldini (4) fi trovano nella Libreria Strozzi di Firenze (5). Con tutto ciò l' aver fatto di lui menzione il Boccaceio (6) il rende degno di particolar confiderazione. Ne parla altresi il Bargapli nel Turamino (7) anch' esto con. lode .

Se-

Z Caferr. Synth. vet.

<sup>2</sup> Pomp Senes. pag. 546. 3 Lett. avanti i Poet. ant, dell' Allace. pag. 74.

<sup>4</sup> Indic. Poet. Tofe prefiff alla Tavola duc. d' Anior. del Barber. 5 Scambia qui l' Ugurgieri riferendo sono appresso Carlo Stazzi.

<sup>6</sup> Giorn. 9. Nov. 4.

<sup>7</sup> Pag. 37.

Sonetto, che per faggio del fuo compotre porta il Crefcimbeni.

Souetto mo, poi ch' io non trovo messo, the value a quella, ehe 'l mi cor desia, Merzè per Dio, or ne va ti stesso Dalla mia parte ti, che hene sita. E dille, che d' Mono son morto adeso, Se non m' aita la soa zentilia, Quando le parli, ti le sia di cesso, Ch' so ho d' onni persona zelosia.

Dille t' ella mi vole a so serventa tanto hene, Promettile per mi securamente; 20, th' a zentile così se concere,

Farollo di bon cor, e lialmente Sì, ch' avera pieta delle mie pene.

Attese però le parole del Boccaccio, ch' egli fusse, quando il fatto fegui, già per età compiuto uomo, e che non erano molti anni paffati, che ciò avvenne, allorche il Boccaccio così scriffe; si può forse circail 1226. fiffare il tempo dell' avvenimento, e credere, che il Cardinale dal Boccaccio riferitoci, nella Marca. d' Ancona per Legato del Papa venuto , fosse il Cardinale Gio: Gaetano Orfini, al dire del Compagnoni nella Istoria della Marca, Preside di quella nel 1326. e di Giovanni Villani Lib. IX. Cap. 349. così: Nel detto anno 1226. M. Gianni delli Orfini Cardinale, e Legato per la Chiesa arrivò a Pisa in su sinque galee di Pisani addi 22. di Giugno, e da' Pisani li fu fatto grand' onore ec. Dimorato il Legato in Pisa alquante giorni, sì venne in Firenze addi 20. di Giugno, e da' Fiorentini fu ricevuto onorevolmente quafi come Papa, e fattoli dono di mille fiorini d' oro in una coppa. Albergò in S. Croce al luogo de' Frati Minori; e addì 4. di Luglio piuvicò la sua Legazione, e come era Legato, e. Paciario in Toscana, e nel Ducato, e nella Marca. d' Ancona.

Xxx

Giornata IX. Nov. V. Calandrino s' innamora d'una giovane.

#### C A P. LXXXVII

A Famiglia de Cornacchini , della quale scrive Giovanni Boccaccio effere stato Niccolò nostro Concittadino, e Filippo fuo figliuolo f diverso però da quel Filippo Cornacchini, che ebbe il godimento del Priorato l'anno 1313.] teneva sue abitazioni all' entrare di Via del Cocomero, la qual contrada ne riportò il nome : laonde standosi ancora (come altrove si accennò) di cafa ivi presto Bruno, e Bustalmacco, e Calandrino non dilungi, cioè al Canto alla Macine; e Nello Dini nel popolo di S. Cristofano; non si rende se non verifinile il fatto curiosissimo qui raccontato, nel dipignere, che pel Cornacchini facevano questi dipintori in. Villa di lui in Camerata. (I) Si aggiugne poscia alla verisimiglianza, che gli Storici nostri ce 'l danno per vera istoria. Ed io pure rintraccio, che siccome Filippo Cornacchini fi scrive dal nostro Novellatore, che egit menava in Camerata una femmina a fuo diletto, che aveva nome la Niccolofa: così fembra, che questa divenisse poscia sua moglie, poiche io leggo effete stata fepolta nel 1341. in S. Michel Visdomini Niccolosa de Cornacchini .

Vengo agli Storici, e vaglia per tutti Filippo Baldinucci afferente, che Bruno di Giovanni (2) fi trova nominato col nome di fuo Padre in un Contratto di Ser Ricco Mazzetti nel 1301. e nel 1330. vien deferitto nell'antico Libro della Compagnia de Pittori.

<sup>1</sup> Di Camerata si parlò di sopra a car. 465, ed a car. 498. 2 Baldin, Notis, di Brun, a cat, 27.

Buffalmacco, cioè Buonamico di Criftofano, applato per foprannome buffalmacco [1] è deficritto nel fuddetto artico Libio della Compagnia, dicendovifi: Buonamico Criftofani detto Buffalmacco MCCCLI. lo che par, che diffrugga il racconto del Vafari, che egli morifie nel 1340.

Nello di Dino [2] ovvero di Bandino, parente della Tessa di Calandrino, si trova in uno Instrumento

del 1206.

Calandrino poi, cioè Nozzo, chiamato Calandrino [3] figliuolo di Perino, fi trova fenza il Padre nel 1301. in Ser Grimaldo di Ser Compagno da Pesciuola: Nozus poeatus Calandrinus Pictor, quondam. Perini populi S. Laurentii: e che nel 1220. aveva già avuto un figliuolo da moglie, cioè Domenico, accasato con Monna Margherita del già Baldo di Giunta. Stamaiuolo, leggendoti in un Protocollo di Ser Lando d' Ubaldino pur da Pesciuola, che rogò dal 1218. al Domina Margareta filia quondam Baldi Iuncta Stamasoli populi Sancti Remifis uxor Dominici quondam. Nozii vocati Calandrini Pictoris , populi , & Burgi Sancti Laurentii de Florentia. Ma sentiamo il fatto per le parole precise del Baldinucci : Lavorava egli conessi loro nella nominata Villa di Camerata per Niccolò Cornacchini, dod' era folsto Filippo di lui figliuolo menare una rea femmina . Coftei un giorno appresandosi a Calandrino, più per curiofità di vedere un uomo stravagante, e brutto, che per alcuna affezione, gli fisso gli occhi addoffo a ed effo a lei, e così vecchio come egli era diedefi a credere, che ella fosse di se fortemente mnamorata; di che accortasi la scaltra Donna per farfi beffe di lui seguitò a guardarlo, prorompendo talvolta in qualche fospiro : finche egli imbarco. E perche a. lungo andare non potè la cosa rimaner nascosta a Nello, XXX 2

<sup>1</sup> Baldin, Notiz, di Buff. a car. 27. 2 Baldin. Notiz, di Nelle a car. 27.

<sup>3</sup> Baldin. Notis. di Calandr. a car. 65.

e agli altri, non occorre dire a che sorte di commèdia con qualfa sia muoto melessiagnies sufficiente argumento; su portata la bisiona per modo, che atuendolo essi sutto venire a segretto, e sampdiare discorso con la Niccologa, che tale eta i none della mina, quale essi rilippo, a fanta comparre la Fessi e si sulpica conforte di Filippo, su fanta comparre la Fessi sulpica mopite, la quale coltolo d'improvotifo, come si sud dire, in fragranta, non folamente gli secu no solome rabbusfio, ma ben pelato, e graffiata ch'ella i cibre, so carcò di molte percosse, mentre fra le risa d'opunico del contacto de ultimo atto della commedia, che sul sulpica percosse, mentre fra le risa d'opunico del Connactoni nella sima da se credita monsie, per non incorrere in qualche disprazia, si dovostre pattre delpa. Villa per non mai spii tornare al lavora, siccome selessa.

Talchè attesa la gioventù degli altri Pittori suo compagni nel lavoro di Camerata, e la vecchiai di esto Calandrino, che dalla moglie gli venne rimproverata: Veccho impazzata ec. si può congetturare, che verso il 1325. si avvenimento qui descrito seguiste; lo che non disconviene coll' asserto del Boccaccio medimo Giornata VIII. Novella III. Fu. antora non è

gran tempo, un Dipintore chiamato Calandrino.

Quelli poi, che pongono in dubbio fe il Boccaccio vide alcuni non meno traditi, che autichi Scrittori, facciano reficiione alle parole allufive della prefente Novella: Se Elispo fe il avevedefe, i suta l'acqua d'Arno nor ci l'avvezbie; giacchè in un Telto volgare del 1283. d'Albertano fi legge: Chi una volta fi fozza di mala fama, a ben lavario ba bifogno di mali acqua: E nella verione, antica, ora ltampata, d'Artighetto da Settumble: A ben bevare colui, il quale con fozze macchie la infamia dinigrós; molta acqua s' affairea. E ciò estandio volentieri o qui noto, perchi al Salviati parve, che in molti luoghi d'Artighetto foife dell'empito della Fianmetta, el Boccaccio.

Gior-

Giornata IX, Nov. VI. Due giovani albergano

### C A P. LXXXVIII.

Ampenta questa Novella Ledovico Castelvetro nella Parte principale secenda della Pectica, de Aristoule, serivendo: Lelo nyamo precedente per ebbrezza, per farnetico, e ser sono si vede l'esmojo, che dis materia di ristere in l'uneccio.

Giornata IX. Nov. VII. Talano di Molese sogna ec.

## C A P. LXXXIX.

Talano di Molefe, che lo crederei, che il dovenici leggere d' Imolefe, trovandoli în quei tempi net Diario del Menaldi Imolefe Fei, nen so lo di qual Faniglia fi softe. Trovo bene il nome di Talano in più Castet Fiorentine; frall' altre in quella, che si dise de' Talani. In una Scrittura dell' Archivio di Cellello: 2223. Prete Talano Canonico della Pieve di Carmignano; in altra ivi: 1334. Talano di Mester Decco Giudice. Finalmente Talano si rova se Cavicciuli.

Per altro un caso non molto vario da questo si legge nelle Lettere di Vincenzio Armanni Volume III., pag. 164. in una Lettera a Renato di Ceriziere seguitonella famosa Villa del Cataio, rella persona della-Marchesa Lucrezia Dondi Orologi di Padova, moglicdel Marchese Fio Enea deelli Obizal.

Franc

### 114 DELLA ILLUSTRAZIONE

Francesco Sunsovino porta la Novella di Talano di Molescintera intera, a riserva del Proemio, cheegli le va cangiando, ed è la Novella V. della sua-Giornata II.

Giernata IX. Nov. VIII. Biondello fa una beffa a Ciacco.

#### C A P. LXXXX.

Anno figura non poco nell' accadimento prefenee Meffer Corfo Donait , e Meffer Filippo Argenti. Parlando uno della fteffa Famiglia di quest' ultimo fovra tal fatto, prefla tutta la fede a Gio: Boccaccio; periochè ancor noi non dovremo dubitare della verità di effo. È questi Alessandro di disco e di coli palla della dando fuori cent'anni fono cinquanta Sonetti fopra più persone della Famiglia Adimari, intitolandogli la Clio, portaprima l'appresso Sonetto: Per Mejfer Filippo Adimari Caviiciuli, setto Argenti, viveves mel 1250.

Non fo, spirito altier, mentre io favello Per dare ejempio a polieri nascenti, Se de tuoi detti e de tuoi satti ardensi. Il parlare, o l'tacer mi sa più betto. Che se gid vide un Vate aspro s'agello. Farsi di te sra le fangose genti. A che più rammentar Etispo Argenti, co Cè è sepolto in Inferno a Dio ribello? Pur tacer mo vogsi vio non sempre il obro Cantan le Muse, e sorse signo accesse Quel Poeta, co mostir ognor severo;

Nel

<sup>2</sup> Eugenio Gamurrini cita le Istorie d' Alegandro Adimari nelle Famiglie Toscane, ed Umbre.

Nel resto assai d' onor ci rende, e rese, Psù che il ferrur d'argento il tuo destriero ]

Che di te fersua Dante, e'l Certaldefe.

E poscia afferisce in annetazione di esso Sonetto: Tratta di questo Cavaliere, come di persona nobile, e ricca, ma iraconda, Giovanni Boccaccio nella Novella VIII. de Ciacco, e Biondello Giornata IX, ove nomina ancora la Loggia degli Adimari, e de' Ca. vicciuli con quefle parole ; Il menò vicino alla Loggia de' Cavicciuli, e mostrégli in quella un Cavaliere chiamato Meßer Filippo Argenti, uom grande, e nerboruto, e forte, sdegnoso, iracundo, e bizzarro più che altro. Soggiugnendo dipoi : E tutto in fe medefimo fi rodea .

Anche Monfignor della Cafa nel fuo Galateo: Sono ancora di quelle persone, colle quals per l'asprezza loro in niuna guifa si dee motteggiare, siccome Biondello potè supere da Messer Filippo Argenti nella Loggia de Cavicciuli .

Sebbene il Boccaccio, per quel, che appaia, non. avrà conofciuto di vista Filippo Argenti, ebbe a memoria Dante, che nell' Inferno ponendolo, come di parte contraria alla fua , così diffe di lui al Canto VIII.

Tutti gridavano, a Filippo Argenti Lo Fiorentino Spirito bizzarro

In fe medesmo si volgea co' denti.

o come altri leggono In se medesmo si redes co' denti-Gli Espositori di Dante vanno assegnando al cognome degli Argenti questa causa. Cristofano Landini scrive: Filippo Argenti, secondo che il Boccaccio dice di aver inteso da Coppo di Borgbese Domenici, su Cavaliere della nobile Famiglia de Caviccouli, i quali sono un ramo degle Ademari , tanto ricco , che usava ferrare i fuoi cavalli d' argento. Quel Comentatore volgare, che passa per Benvenuto da In:ola, scrive su questo luogo: Quì adduce per esemplo la vita superba, e. arrogante d'uno Filippo Argenti Fiorentino, lo qual nou cebe mai altenne atto di versude nella fua prima vinta., ma fisperbo, e iracondo, e arrogante ex. Tanto fa il Boccaccio hetlo nel Comento di Dante pag. 81. Fu quesso Filippo Argenti, secondachè ragionar folea Coppo de Borghese Domenichi, del Cavacciuli, Cavaliere ricchissimo, santochè altenna volta face il cavallo, il quale assura di cavaliare, ferrare d'ariento; e da quesso traspe il nomo di presponarento, e di maravigliossa forza, e più che alcuno altro riccondo, examado per qualunque menoma cassone. E accata 135. di Giacco non meno, che di Filippo Argenti vi si parla. In Dante stesso, lin vi.

Voi, Cittadini, mi chiamaste Ciacco.

E dipoi :

Io gli risposi: Ciacco, il tuo affanno Mi pesa sì, ch' a lagrimar m' invita.

Messer Corso Donati, di cui favellano gli antichi Istorici nostri sul sine del secolo XIV. su Podesta di Padova l'anno 1288. e morì miseramente l'anno 1308. a. S. Salvi: onde si può assegnare per lo tempo di questo

fatto a un bel circa dal 1270. al 1300.

Finalmente udiamo la Novella anche quanto al tempo, da Benvenuto da Imola foolare del noitro Boccaccio, ful Canto VIII. verf. 42. di Dante. Ed è: Ef ergo breviter ficiendum, quod tempore Philippi Argenti, paulo met expuffonem Auctoras, fait in Civinate Florentie Ciaccius, maximus gulofus, de quo diclium eff fupra Cant. VI. 6 quidam alias iculator loccator, nomae. Blondellus, bomo parvulus de perfona, fed multum politus, 6 constutu, cum cefarice expiliorum flava, non babent pilum tortum in capite. Hie Blondellus una die., stempore Quadragessue, profettus ad pifeariam, vodente emere duas lampredas pro Domino Verio de Circulis, qui tune erat Princept Partis Alba. Quod Ciaccur viente duns lampredas pro Domino Verio de Circulis, qui tune erat Princept Partis Alba. Quod Ciaccur viente duns lampredat, accessit ad Blondellum, 6 petiti quid esser Blondellus fubito finxit, quod beri de fero tres pulciviores lam-

lampreda prasentata suerant Domino Cursio de Donatis, qui erat Princeps alterius Partis Nigra. Et dixit quod ideo emi faciebat alias duas, quia craftina die erat daturus prandium quibusdam nobilibus: Petens : Num venies tu ? Cui Ciaccus respondit : Bene feis , quod veniam . Ivit ergo Ciaccus die sequenti bora prandit ad domum Domini Curfii, quem reperit ante oftsum fuum cum quibusdam suis vicinis; Qui dixit: Bene vadat Ciaccus . Quid vadis faciendo? Et respondit Ciaccus : Domine , venio pransurus vobiscum . Et ille : Vadamus, quia bora eft . Quum autem discubuissent, Ciaccus perpendens, quod nullus erat ibi forenfis, putavit se deceptum. Sed multo majorem delusionem babuit, quando vidit fe non babere nifi de ( 1 ) ciceribus, & de pisciculis Arni . Et continuo concepit facere vindictam de Blondello. Post paucos ergo dies ivis Ciaccus in Forum, ubi ex alies ribaldis eleget unum, qui vifus eft babilis fibi ad id, quod volebas. Et explorans ab eo, si erat bene agilis in pede, promisit sibi unum groffum, fi faceret quod petebat. Imposust ergo fibs , quod iret ad Logiam Adimarorum, cum uno flasco vitreo in maun, & diceret Domino Philippo Argenti, quod Blondellus mittebat eum, & ropabat, quod rubingret fibi illud vat cum suo vino, quia volebat solatiari sum quibusdam suit zacarinis [ 2 ] . Ivit ergo ifte ribaldus plene informatus a Ciacco, sequente Ciacco parum a longe. Et fecit ambasciasam Domino Philippo ex parte Blondelli; & flatim aufugit, ne illi iam insurgens inisceret manum in. eum. Ciaccus, qui notaverat totum, dedit denarium ribaldo, & recepit flafcum fuum. Et fine mora ivit, & invenit Elondellum, cui dixit , quod Dominus Philippus faciebat eum quari. Quare ipfe Blondellus ivit versus Logiam Adimariorum. Et Ciaccus sequutus est eum, ex-pectans eventum rei. Sed Dominus Philippus, qui non potuerat contingere baratterium , flabat totus turbatus , Yyy

2 nota gangeri.

a notifi nel Novellatore: del cece, e della forra.

## 128 DELLA ILLUSTRAZIONE

& rodebat fe ipfum in animo , existimant , quod Blondellus ad postam alicaius feciffet fibi bane truffam (1). Et ecce interim Blondellum ; cm ftarim Dominus l'bitipour venit in occurfum. Et quam Blondellur ignarus fraudis facta contra eum falutaret illum , Philippus , qui erat corpore magnut, fortis, & nervosus, iracundus, & indignans, dedit fibi cum pugno magnum ichum in facie . Et Blondello clamante : Heu me ! quid eft boc, Domine mi ? Philippus apprebendens eum per crines abiecto caputio, fulminabat super eum manu, & lingun elamabat : Proditor! bene videbis, quid eft bot. Quare rubinare mittie in ad me ? Bene rubinabo te . Videorne tibi puer irridendus? Et fic dicendo frepit fibi cum pugnis suis , qui videbantur fibi ferrei , totum vifum, & totum caput repilavit , volutando ipfum per Intum. Et cam tante furore repetebat verbera. auod nunquam potnit Blondellus dicere unum verbum ad veram für excusutionem. Demum quum multaffet eum. multis buffis, multi concurrentes cum maximo labore extraxerunt illum de mambus suis, & dicebant Blondello , quod ipfe fatue egerat mittendo Domino Philippo ribaldum eum flafco, & truffis, quia bene debebat feire, quod Dominus Philippus non erat bomo mottezandus . Blondellus autem plorans, excufabat fe, quod numquam. miferat ad eum pro vino. Et fatim cogitavit, buc fa-Chum fnife opera Ciacci, quia folicitaverat eum, ut iret ad Dominum Philippum. Deinde refocillarus, reversus eft domum , ubi pluribus diebus fletit , quia non potuit apparere, triftis & dolens . Tandem egrediens occurrit Ciacco, qui petivit, quale fuerat vinum Demini Philippi .. Blondellus respondit : Vifa fuißent tibi lampreda Domini Curfii . Tunc Ciaceus subrident dixit : In te. umodo ftat, si velis, mibi dure tam bene ad bibendum . Ad propositum ergo vide, qualiter Philippus Argenti pro una vana buffa diftratiavit crudeliter vilem bomuncionem. per lutum cum furore.

### DEL BOCCACCIO PAR. IL

Al costume, e mestiere di Ciacco alluse il Burchiello nel Sonetto, che incomincia:

Amico, io mi parti' non meno offeso, dicendo:

Nondimen non lasciar l' uso di Ciacco,

Sepui Venere, e Bacco. Riferisce questa istoriella di Biondello, e di Ciacco Francesco Tatti, o si voglia dire Sansovino, nella Giornata II. Novella VII. della fua Scelta, con tutto che non dica di cavar questa, ed altre dal nostro Autore. Il medefimo poi ne' luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi ec. scrive: Ciacco fu nostro Cittadino, ma parafito, e golofo eliremodo, e quantunque egli foffe notato di cotal vizio, nondimeno era molto intendente. delle cofe del Mondo, e avea bonissimo discorso in tutte le cofe. Però Dante nel VI. dell' Inferno l' introduce a preder le cofe future della Città , come colui , che praticando co' più potente Cittadini entendeva. sempre qualche cosetta. Il Landino ne favella a lungo nel detto VI. di Dante. Messer Neri (e scambia volendo dir Vieri ) de' Cerebi fu Cavaliere, e Capo della Parte Bianca, alla quale egli dette ricetto, ve-nend' ella di Pefloia, la ove ella avea avuto principio . Meffer Corfo Donati all' incontro fu capo della Nera, e se il suo poco quieto anime avesse saputo moderarsi, sarebbe stato degno d' essere annoverato tra' più notabili Cittadini della noftra Città . De quefti fa. menzione il Villani, Danie, e Niceolò Machiavelli nella fus Istoria. Meller Filippo Argenti fu Cavaliere, ma. nomo, in cui l' tra non avea freno alcuno , bestiale ; tetribile, e bizzarro.

in Yyy 2 Gior.

Giornata IX. Nov. IX. Due giovani.

#### C A P. LXXXXI.

Uesta Novella viene ad effere la IX. della seconda Giornata di quelle cento, che Francesco Sansovino scelle da pià nobili Scrittori della Lingua volgare, delle quali molte volte si è favellato: Fece egli di questa, come di varie altre del Boccaccio, col moltrare di non averle prese da lui. A questapertanto, come all' altre, andò mutando il Proemio, o sia Introduzione.

A questa non ho io cosa da apportar sustre, o pregio alcune.

Giornata IX. Nov. X. Donno Gianni .

## C A P. LXXXXII.

E il tempo del presente successo, e insieme il suogo ci facciamo a indagare, sembra, che avvenisse.

I anno 1345, ponendosi da noi mente allo stretto significato delle parole del nostro Novellatore. il
altri anno siu a Baristata un Prete; e ciò viene adire Barietta in Puglia. Ai conti però di Claudio Fouchet menzionato da noi parecchie ciare fulla notizia,
e sull'approvazione, che ne dà Monsig. Fontanini ,
potrebbe essere accaduto forse qualche anno primatanto più, che le parole l' altri anno, come quelle
l'altro giorno, si pigliano alsai più largamente di

quel che fuonano. Ecco il racconto mutilato in alcuna parte per servare la dovuta modestia. Rutebeuf fut im Menestrel , du quel on trouve plusieurs sabliaux ( c' eft a dire, contes de plaisir & nouvelles ) mis en rime : & encores des plaintes de la Terre fainte adreffees au Roy S. Louis, le Conte de Poitiers, & la noblesse de France: pour Jecourir Messire Geoffray de Sargines vaillant Chevalier, qui la defendoit a fon pouvoir, Gc. Il a fait en vers la Vie de S. Elizabet de Turinge, qu' il presenta à Isabel Royne de Navarre &c. C' est luy ( a mon advis ) qui a fait le fabliau de Clerc , le quel ne pouvant persuader a une dame, qui n'estoit des plus sages, qu' elle ne pourroit voler suns ailes & plumes : fece tutte quelle cose, che narra il Novellatore nostro. (1) Je ne fay doute, que ce fabel n' ait donné occasion a Bocace de faire la X. Nouvelle de la IX. Journee de son Decameron.

Rutebeuf a vescu longuement: & le plus souz le Regne de S. Louys. Toutesois par un de ses oeuvres il

samble qu' il soit venu jusques a l' an. 1310.

Fa menaione di quella Novella Ortenifo Lando ne fuoi Paradoffi, nel modo, che tocca ancora della Novella I. e della VI. della Giornata IV. di cui noi non folo per brevità abbiamo tralafciato di parlarne; ma ancora perchè il Lando ne fuoi Paradoffi, ed ingogni altro luogo, ove ragiona del Boccaccio, non fi palefa di ciò Autore.



G107-

Nelle Vite de' Santi Padri si legge, este su menata a un Santo-Padre da' parenti una sanciulla, ch' era diventata una cavalla. v. il Passar, pag. 243. Giornata X. Nov. I. Un Cavaliere ferve al Re di Spagna.

### C A P. LXXXXIII.

On buona pace di Francesco Tatti appellato il Sanfovino, ne' luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi ec. così scrivente : Alfonfo Re di Spagna fu l' anno 1143. al tempo di Corrado Imperadore. Fu eletto Imperadore, ed era molto favorito da' Guelfi . Dicono , che fi dilettò fommamente di Spendere, e accarezava gli uomini, che valevano, laonde la sua fama a que' tempi trapassò quella di ciafeuno altro Signore; Appreilo l' anno 1720. farebbe mio parere, che fosse seguita la gita di Messer Ruggieri de' Fiegiovanni in Ispagna . E per darne i motivi prima perchè tale è il tempo a un bel circa, che delle litorie raccontate dai Boccaccio le più noi troviamo effer feguite. Secondariamente perciocchè quando il Boccaccio dice apprello Alfonio Re di Spagna, fi vuol intender quello, che pur allora viveva, cioè Alfonfo Undecimo ; giacche la lode , che ad Alfonfo il Novellatore attribuice, dicendo, che la fama del valore del quale, quella di ciascun altro Signore, trapaffava a quei temps, non fi adatta meglio, che a. questo. Alfonfo fall al trono in età fanciullesca l'anno 1208. Fatto poi grande, mosse l'armi contro a' Mori, e al fiume Salato vinfe due Re, l' uno di Granata, l'altro di Bellamarino, ricuperando dalle lor mani la Real Città d' Alcala; prima che instituisse, come fece l' anno 1332. l' Ordine Militare della Banda.

De Figiovanni, cioè Fili Giovanni, voltato viene da Maistre Anthoine le Macon, de Figionan, per errore. Giornata X. Nov. II. Gbino di Tacco.

## C A P. LXXXXIV.

Uivi era l'Arctin, che dalle braccia
Fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte.
Dant. Purg. VI. Fu coltui Ghino di Tacco Monaceschi de Pecoraj da Torrita de Grandi di Siena.

Sopra questo luogo di Dante parla Cristofano Landini, dalle cui parole ci facciamo.

Meffer Benincasa d' Arezzo uomo dottissimo in Iure Civili fu Vicario del Podesta di Siena , el quale condanno a morte Turino da Turrita Caftel nel Senefe, fratello di Gbino di Tacco, e Tacco suo zio, perche ensieme con Gbino avean furato un Castello alla Republica Senese detto Radicofani, ed in maremma esercitavano latrocinio . Era nientedimeno costume di Gbino, benche rompesse le strade, non voler, che alcuno de presi fujje morto. Dopo questo tempo Mester Benincasa ando nel Ponsificato de Bonifazio, Iudice del Tribuno di Roma , altri dicono Auditore di Ruota ; il che intendendo Gbino, fu di tanto animo, che andò a Roma, ed entrò in cafa, e nella fala, dove Meffer Benincafa fadeva a banco, e nel cospetto di molti l' uccise, e vennesene a falvamento colla testa, la quale gli avea tagliato . Dicono, che Gbino fu grande di flatura, membruto, o robustissimo, e molto liberale, ed esercitava il latrocinio. non per avarizia, ma per potere usare liberalità, e volca, che chi gli venia nelle mani fi ponesse per fe medesimo la taglia, e dipoi gnene rendea buona parte. e se avesse trovato nomini studiosi gli donava danari. e confortavagli agli fludj. Conoscendo Bonifazio, che:

### DELLA ILLUSTRAZIONE

Iui folamente per liberalita predava, lo chiamò d Roma, a fecelo Cavalier Friere [1] in forma, che poteva, ovvere convatamente. Pur finalmente pafrò ad Afna-lunga. Questo Ghimo è quello, di cui Giovanni Boccaccio pone la Novella, dove narra in che modo guari del fico stomaco el troppo vezzofo Moste Clumacenfe.

Ora udiamo Benvenuto da Imola sopra Dante:
, Quivi era l'Aretin ec., Primo nominat unum magum
lurir Confultum de Aretio, qui fuit tempore illo famofur, & actuu in Civili Saprenta, audax munt. Unde
semel interrogatur a febalaribus fuit Bomonia, de quodam puncto lurir, non erubuit dicere: Ite, ite ad Accurfum, qui imbraffavit toum corpus lurir. Unde dicit:
, Quivi era l'Aretin, Hie vocatur est Dominur Benincas; licet male cesers sive. Es suit de uno Castello,
quod dicitur Laterina. Es tangit occisorem eiu, virum
omnium sui tempori violentissimm, quem moianter describit a frosciate suit, sienn:

---- che dalle braccia

Heo, Lettor, volo, quod fetar, quod ifte Ghinur nonfuit ita infamir, ut aliqui ferbunt, quod fuerit magnufuit ita infamir, ut aliqui ferbunt, quod fuerit magnufuarius, & fooliator flaviarum. Ifte namque Ghinur
Tacchi fuit voir mirabilit, magnut, membratut niger
pilo, & crime fortiffimut, ut Seave lacoffimut, ut l'appilo, we crime fortiffimut, ut Seave lacoffimut, ut lesviur Curfor prudent, & largut. Fuit de mohilibut des
fratta Comitatus Renarum. Qui expulfur vinbut
Comitam de S. Flora occupavit Caffrum nobile Redicefuni
contra Papam. Et cam fuit famulis manipulariti facte
sire hutur Romam vol alio per parter illur. Sed fercamillur incurredat in manut ciur, qui mon recederet contentus, & amaret, & laudaret cum. Et audi moremleudabilim in tali arte latrocinandi Si mercator cent

<sup>3</sup> Girolamo Ruscelli nel suo Vocabolario delle voci del Boceaccio pone ridicolofamente in dubbio la voce Friere, ove la interpreta Ferriere.

captus, Gbinus explorabat placabiliter, quantum ille poterat fibi dare. Et fi ille dicebat quingentos aureos, auferebat fibs trecentos, & reddebat ducentos, dicens: Volo, quod possis negotiari, & lucrari. Si erat unus Sacerdos dives, & pinguis, auferebat fibi mulam pulcram, & dabat ei unum triflem roncinum . Et fi erat unus scholuris pauper vadens ad fludium, donabat sibi aliquam pecuniam, & exbortabatur ipfum ad bene agendum, & proficiendum in scientia . Et certe fi ifte nobilis Gbinus nunquam fecisset altud laudabile, nifi quod tam egrepie medicavit Abbatem Cluntacensem delicatissimum, & ditsflimum, & curavit optime a morbo flomachi, pro quo ibat ad balnea cum superbo apparatu Gallico, ut pulcherrime feribit vir placidiffimus boccatius de Certaldo fermone materno in Libro fuo, qui dicitur Decameron, fatis effet laudandus. Sed ut cito veniam ad propositum, accidit semel, quod quidam frater Ghini captus , adiiudicatus est suspendio per pradictum Iudicem Benincasam, qui erat tunc Ajjejjor in Civitate Senarum . Sed timens jerocitatem Chini, finito officio factus eft Auditor Papa, ut fic tuttor effet. Quum autem federes semel pro tribunals ad bancum in sala, in qua erant millia personurum, ecce Gbinus Tacchi incognitus, velut Scavola, magis timendus, quam timens, invafit eum mirabiliter, aleas terribiliter, & gladio transfossum pracipitavit ab alto. Et fugiens , evafit , tranfiens velut fulmen ardens per medium turbarum. Et boc est, quod diest Poeta nune de Benincafa:

Fiere di Gbin di Tucco ebbe la morte.

Fiere di Ghin di Tucco ebbe la morte.

Così Benvenuto da Iniola fopra Dante, ove fempre, la fa da Horio, rependo addonandato tale da uni

la fa da Istorico, venendo addomandato tale da vari, e principalmente Historiographim eximim lo appella Iacopo Petroni da Cingoli nel fare una Esposizione sopra Valerio Massimo.

Girolamo Gigli poi uomo nella Critica, non meno che nell' Istoria espertissimo, così ci dà certezza del fatto Zza della

della Novella, e ne dimostra a un dipresso il tempo. Interno agli anni ultimi [ dic' egli ] del fecolo XIII. Tacco Monacefebi de' Pecoraj da Torrita, e de Grande de Siena. difguitato della fua Republica erafi gittato in campagna con Ghino, e con altro suo figlinolo, ed estendo povero di beni di fortuna, raccolti molti mafnatieri, con essi loro correa si paese ponendolo a ruba. Contro di costoro mando quel pubblico molte soldatesche, le quali poschè ebbo. con effi più volte fi azzutfarono, ed in ultimo fecero prigioni Tacco, ed il minore de' figlinoli, che condotti a Siena ebbono il capo mozzo d'ordine di Benincafa di Arenzo, che eravi a quel tempo in ufizio di Podestd . Queles esecuzione non fe perdere il cuore a Chine, ne sornollo a più fini configli, perche tutto accefo di vendesta per la morte del padre, e del fratello, continuò com fierezza maggiore a fare da masnadiere, e volendo avere alcun luogo di ficurezza alla sua vita, cui tendevano infidie i Sanost, e i Conti di S. Fiora suoi memisi, ribello Radicofani alla Chiesa Romana, e quivi poi ricoelievasi come in asilo sicuro colle prede, che da' suoi nomini si facevano, tenendo però sempre di mira il Podesta Benincafa, che era il fegno, a cui celi principalmente indirezuava i suni feroci pensieri. Aveva questi gid terminato il suo ufficio in Siena, ed essendo in astima de nomo di finno, e di valore, era flato eletto Senatore di Roma dal Pontefice, e già portatofi in quella Città vi esercitava l' usizio. Or quivi appunto pensò Gbino de vendicarfi, riputando effer più apevole il coplierlo, pershe stimandosi sicuro, sarebbe stata meno in guardia dello infidie del nemico, e sì uncora perche traendone quivi wenderen, farebbe flata più celebre, ed illafre aeli occhi d' ogmino. Scelfe adunque quattrocento de' fins mafiadieri più arditi, e fopra veloci cavalli con esti ne andò frettolosumente a Roma, ed itone ratto al Campidoglio, tropo, che Benincaja a tutto altro penfando flavafene fenza verma guardia, e rendeva razione a' Romani; e

di presente affalitolo, non solamente l' uccise, ma troncatagli la testa piantolla sopra la sua lancia, e senza. veruna opposizione a vista di tusta Roma via se n' andò tornandofene a Radicofani. Continuò egli a flarfene in questo lungo alcun tempo en ficuro, aucorche da ogni banda circondato da potente nemici. come erano e l'entefice. i Saneli, ed i Conti di S. Ficra, Spargendo da per tutto fpavento, finche per un bello , e graziofo avvenimento si retrasse da quel vergognoso mestiero, a cui erast polto più per necessita, che per genio . Mentre flavafi Chino annidato a Kadecofant , avvenne, che l' Abate di Clugni, uno de' più ricchi Prelati del Mondo, che trovavafi a Corte effendo dal male di stomaco pravemente incomodato, venisse consortato ad andarsene a' Bagne de S. Cafciano | 1 ) per tornare in fanita, e quantunque il Pontefice Bonitacio VIII. cui era cariffimo, il disconsipliafe dall' andarvi pel pericolo di cadere nelle mani di Gbino, nulla ciò offante volle pertarvifi, e con molti arnefi, cavalli, e fervi si poje arditamente in camino. Ma giunto che fu nelle vicinanze di Radicofani, cadde nelle insidie di Gbino, e senza poter fare resistenza, fu costretto con tutta la sua gente, e roba ad andarne a. quella Terra, altamente querelandofe dell' infulto, che riceveva. tu este posto in una stanaa affai meschina, buia, e disagiuta d ordine di Gbino, ma alle sue genti fu dato comodissimo albergo, ed accomodate di tutto il bisopnevole a dovizia. Non volle Chino palesarfi all' Abate, ma come fe foffe uno de' fuoi domeflici, a lui fi portò a richiederlo del fuo viappio, ed a fare finfa. di quel fatto, a cui induceafi più per necessità di foste-7.77 2

l Vengono appellati dal Bocraccio i Pagni di Siena. Sono quelli quelli, de civali favella a lungo Gio Michel Savenzolo, Andres Bocci, Victorio Mannia Michel Savenzolo, Andres Glestai, e estatti che gli Bocci, victorio Mannia Michella del Compania del C

nere quepli uomini , che tenez a fuz difefit , che per wolontd, che egli si aveje di far danno a persona. L' Avoate, ancorche auvampaje di sdegno, ponendo giù per quell' ora l' alterezza, per non correre qualche fesagura più grave, gli espose dove egli ne andasse, e perche, facendogli stanza d'esser lasciato libero per imprendere la cura. Allora Ghino si pensò di voler guarire l' Aubate, senza che a' Bagni gli fosse mettiere di andare, onde poiche ebbe fermato il pensiero di ciò. che far voleva, sornofsene all' Abate, fenza però palesarg!i chi egli si fojje, e diffegli, come Ghino avendo perizia della medicina, voleva l'onore di curarlo del suo male; e che doveva perciò dare incominciamento alla cura, ed a tale effetto dettegli due fette di pane abbrufolato, ed un gran bicchiere d'ottimo vino, e fenza più quivi folo lasciollo ben guardato, e chiuso. Continuò Gbino un tal trattamento parecchi giorne, cioè infino a tanto, che si accorse, che l' Abbase stimolato dalla fame si and sua mangiando certe fave secche, che a bello siudie fatte aven porre in un cantone di quella camera, ed allora interrogollo come dello stomaco si stelle, ed avendogli risposto, che trovavasene benissimo, e che altro incomodo non fentiva da quello in por d' una grandiffima fame cagionatagli da si lunga aftinenza, pregollo a voler far opera col suo padrone di tornarlo in libertd. e di poter sicuramente ripigliare il maggio di Roma, più non abbisognamiogli i Bagni. Volle Ghino di tutto compiacerlo, onde trattolo da quel mal adagiato stanzino, menollo in una gran sala, ove gli fe vedere sutta la sua roba , che ivi era al sicura , come pure s fuoi cavalli, e le sue genti; e poiche gli si fu scoperto per Ghino , l' afficurd , che egli di quella roba. nulla punto voleva, fe non che quello, che a lui foffe stato in grado di dargli. Ristorollo poi per alquante giorni lautamente tenendolo in un nobile appartamento, e poiche fu bene rimesso in force, lasciollo cortesemente in liberta di fare il suo piacere. Non volle lasciarsa win-

wincere P. Abbate in cortefia , onde donogli gran parte de suoi arredi, non fervandosi jer fe altro, che quello, che eragle abbifogno pel viaggio. E toiche ebbe confortato Ghino a lasciare quella mamera de vita, e datogli promessa di tornarlo in grazia del Pentefice, 6 pose in camino, portandofi di bel nuovo a Roma. Quivi erafi gid saputa la prigionia dell' Abbate con gran pena del Pontefice: cui perciò giocondiffimo fu il suo ritorno, e non fenza rifa udi tutto il racconto di quella ventura. Ebbe pur anche piacere d'udire la generosità, ed il valore di Ghino , come quegli , che molto amava i Valentuomini, onde anche a' caldi pregbs dell' Abate inchinossi a perdonare a Ghino, ed a confentive, che a Corte na veniffe. Vi fi portò egli, e vi fu cortesemente ricevuto dal Pontefice, che poi avendolo conosciuto per nomo di gran cuore, e generoso, volle tenerlo a servigi di Santa Chiefa : onde fattolo di prima Cavaliere , l' accomodò d' una buona Prioria di quelle dello Spedale, e tennela finche viffe, mantenendosi sempre leale servitere del l'ontefice, e buono, e fedele amico dell' Abbate di Clugni . A questo fatto, che riputasi verissimo dagli Autori, altro ne voglio aggiugnere ec.

Ma affinche noi possimo più strettamente fermare it tempo di questo noltro avvenimento, ci convieneosservare, che Giugutta Tommassi litorico Senese sotto
l'anno 1280. riferitica quanto appressi oi: Del meste di
Giugno la fama portò, che i Gibiellimi di Siena si sofgreo collegati col Conte di S. Fiore, e con alcuni altri
Signori di Maremma capi di quella fazione; e gid si
fapeva per certo, the multi di loro si ritrovavano n.
S. Fiore. Quella signetti operarino, che i Sanosi, che
reggeuano la Repubblica, ajloldarono più di siciento Cacoulli, de quali una parte accompagnati da buon numero
di massinade survono mandati alla guardia di Torrita. sotto pretesso di dovorsi oppere alle robbarte, ed allefiorrerie, che Ghino, e Tacco Monaceschi de Peconaj da
Torrita si no padre facevano in quelle circosfanze. E

### DELLA ILLUSTRAZIONE

questi quel Chino di Tacco, al quate con daro, ma, novo modo di dieta Giovanni Boccaccio elogunte Scrittere fece curare l'Abbate di Cligal del male dello sto-maco. Era costiu robbatevar di strada, non per aviditi, ma per desterio di donare essentiale povero. Laonde Papa Bonijazio Ossavo, dappoiche egli, per condicar suo fratello, ebbe acciso Mejer Beninasia d'Arezzo in Roma, lo seco concellere, accocco de adegiato di rendite, posesse

fenza dirobbare moftrarfi coriefe.

Sopra un luogo di questa Novella così scriffe il Salviati negli Avvertimenti Libro I. Cap. XIV. Fa. fimilmente noia la medefima particella ( diciamo del comeche ) ne lascia bene intendere il suo figmiscato nella Novella di Gbin di Tacco | G. 10. N. 2. 116. 1 nelle seguenti parole: Aveva il Papa saputa la presura dell' Abate, e comeche molto gravata gli foffe, vergendolo, il domando, come i Bagni fatto gli avelier prò. Addunque dird alcun fificofo, perchè il Papa aveva. fentita noia della prefura dell' Abate, non doveva domandarlo, se i Bagni fatto gli avesser prò. E che confeguenza fia questa? Ma chi guardera il luogo con buona intenzione, cioè non per gavillare gli Scrittori, come fogliono gli ambiziofi, ma per difendergli, come a discreti uomini fanno, di niuna difesa aver bisogni quefte parole, di presente conoscera. Perviocche chi non vede, che tutti malvolentieri entriamo a ragionare di nuelle cofe, la cui memoria c' è noiofa, e che per alcun tempo ci spiacquero in alcun modo. Al Papa era spiaciuta la presura dell' Abate, e grave gle era per confeguente questo ragionamento: per tutto ciò, comeche molto gravata gli foffe la prefura di colui, ad ogni modo, novengache contr' a suo gusto il facesse, per qualches nltro rifpetto gli moße quella dimanda . Ecco, che non c' è racchiufo dentro quello sproposito, che prima ci appariva. Potraffi dire ancora, che il fenfo fia quefto : Quantunque il Papa della prigionia dell' Abate avelle fentito gran dispiacere , nonpertanto, posciache libero il vide ,

DEL BOCCACCIO PAR. II. 551
wide, per follanzewolt modo, volle: un poco motteggiannole.

Giornata X. Nov. III. Mitridanes .

## C A P. LXXXXV.

Pone la Novella di Mittidanes tra le sue Francefco Sansovino, dandole nella Giornata IV. il quinto luogo, e cangiandole il Proemio.

Nelle annotazioni alla Scena VII. dell' Atto fecondo della Commedia intitofata l' Uccellatoio fi parla di questa Novella, comecchè l'Autore di essa Commedia

va in esa imitando un luogo di questa.

Checche si dica qui di Natan, e di Mitridanes nelle parti del Cataio, io ofservo cofa fomigliante, e ciò, che importa, veritiera nel Tomo II. Par. IV. Cap. VIII. delle Vite de' Santi Padri in persona di Giovanni Elemosiniere a conto della sua gran pietà, e liberalità, ed è: Un pellegrino udendo tanta compassione, e pietade del predetto Patriarca, sì 'l molle tentare, e provare se fosse casi bane piatofo; onde si vesti di panne vecchi, e andossene a lui un giorno, ch' egli andava a vicitare gl' infermi dello ifpedale, li quali ogni fettimana vicitava due, o tre volte, e diffegle parandofegle innanzi wella via: abbi mifericordia di me, a samo Padre, peracche fono prigione; e'l Vatriarca comundo al dispensatore, che gli dese sei danari grossi, li quali poich' ebbe ricevuti partissi, e. muto abito e paroglifi sanauni d'un altro lato, e anche importunamente gli domando limofina, allegando, e dicendo , che era in grande necessitade ; e il Patriarca comundo auche al despensatore, che gli deffe ses danare d' ore. E poiche fu partito, lo distributore s' accostà al Patriarca, e diffegli: fappi, Mestere, ch' egli è quel medesimo di prima, ma come gaglioffo mutò abito. E il Patriarca s' infinse di non conoscerlo, avvegnache egli s' avvedesse bene del fatto. E dopo le predette parole lo detto pellegrino mutò anche abito, e venne la terza. volta a dimandare limofina, mostrandosi molto mifero, lo quale lo dispensatore conoscendo, si diffe al Patriarca, cb' egli era quello di prima; ma per tutto quello lo santissimo Patriarca non provocandosi a indegnazione. contro al povero, ma volendo vincere se medesimo, perseverare nella pietude, sì rispuose al dispensatore, e diffe: dagli due cotanti, che prima, che forse questo è lo mio Crifto, che in ispezie di povero m' è venuto a. Dicitare, e a tentare.

Il Salviati nel Libro primo degli Avvertimenti dice: Col quale dimorando Mitridanes , ancora che in\_ reverenza, come padre l' avesse, pur lo domando chi el fosse . Somigliantissimo ad un luogo d' Omero nel se. condo dell' Uliffea; nel quale effendo da Minerva stato imposto a Telemaco, che si mettesse in cammino per ispiare di suo padre, o spezialmente, che se n' andasse a Pilo , e quivi al vecchio Nestore ne chiedese novelle ; il giovinctto di nobile costume vestito dal Poeta . dice queste parole:

Come avanti gli andrò , Mentore , e come Saluterollo, che giamai non ebbi . Di faggi ragionari esperienza?

E vergogn' è, che giovinetto foro

Ad antico, e saggio uom dimande muova. E se di cose cotanto incerte non isconviene dire il suo credere , fimeremmo per poco ; che l' Autore , appo 'L quale furon sempre i sovrani Poeti in somma venerazione , studiosamente quindi l' aveffe tolte .: All' opinione del Salviati fia lecito l' aggiugnere ciò, che il Boccaccio stesso disse di se, e di Leonzio Pilato suo Maeftro (1): Eum legentem Homerum ; & meeum fingu-

<sup>1</sup> Lib. XV. Cap. VI. Geneal. Deor.

lari amietia conversantem sere tribus annis undivi, mec infinitis ab co recitatis, vergente etiam alia eura animum, acrior suffecisset memorra, ni setedulis commendassom.

Giornata X. Nov. IV. Meffer Gentile de Garisendi.

#### C A P. LXXXXVI.

E le diligenze ofate dal celebre Sig. Iodovico Antonio Muratori, per favorimi, nella inchiefta dell' anno della Podefieria, che efercitò in Modona. Niccoluccio Carcianemici Cittadino Bolognefe, foflero fate baftevoli a trovare l'Afeffo tempo, noi avremmo di ficuro il quando il fucceffo della Novella prefente accadefie. Ha egli nonpertanto offervato, che più altri quella Faniglia efercitarono un tale ufizio ne' tempi, per quanto io mi credo, posiferiori; ficcome Alberto Carcianimici negli anni 1254, 1255, 1266. 1272. e 1276. e nel 1273. il Capitanato del Popolo di Modona Venetico Caccianemici.

Credibile è pertanto, che verso i principio del fecolo feguonte fossi chiamato a quella Carica Niccoluccio [1] ed appunto si dà il caso, che gli Annali di Modona, non registrano esatramente allora totti quei Podestà; poichè se accennano quelli del semestre primo, trascarano possi quelli del secondo.

Elemplificato viene cost fatto accidente da quel-

s Nicesbactio è Niceslà, ciminativo piuttoffo Torefliero, che noffrale; e taluente fi usul confiderare, con accordimento eriandio in Coluccio Salutati, darché quegli dimorò in Roma. Noi altri dicamo piuttoffo Niceslino, da cui si fanno parimente altri accorciamenti.

## CCA DELLA ILLUSTRAZIONE

lo, che si narra fra noi di Ginevera degli Amieri , il quale [ per non ftare io a riferirlo con. proliffità nella guifa, che va attorno in una Storietta 1 il ridirò colle parole di Ferdinando Leopoldo del Migliore nella Firenze illustrata favellante della nostra maggior Chiesa. A piè di quella dal Campanile, fcrive, notifi una sepoltura con lettere sopr' al chiusino, che dicon BRACCI. Avanti eravi sopra un G, e un A grande per contrassento dell'esser quella la sepoltura, ove l'anno 1395, su sotterrata una Ginevera degli Amieri Gentildouna di primo lignaggio: da per se stelfa n' usci fuora, e andò a picthiare a casa de Francesco degli Agolanti suo marito, che allora parte di loro stavano nel Corso degli Adimari, ed aliri da S. Tommaso in Mercato Vecchio, ove non è troppo vi si trovò di loro una memoria antichissima. E perche ella passo per la strada, che allora si chiamava del Campanile; per questo ella si disse dipor, e si dice ancor oggi la... Via della Morte, o per dir meplio della Morta. Il sine di questo successo, essendo per una divulgata Leggenda, che va fuori per le mani di tutti, notissimo, non pasferemo a raccontarlo più oltre: fulamente deremo , che avendolo noi trovato scritto in un Libro di Ricordi de quei tempi in cafa il già Zanobi Mazzingbi, d' indubitata fede , che batte , e confronta per l', appunto colla predetta Leggenda , ci afficura dell' integrità del fatto, e pone dubbia, anzi destruppe un detto del Rondinelli , che toecandolo in quel suo Trattato della Pefle, aferi, feguiffe per un fvenimento, ch' ella ebbecigionato dante accidenti del Contagio del 1400.



Gior-

Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora.

### C A P. LXXXXVII.

Ella derivazione del prefente racconto fia la fede presso di uno Scrittore anonimo sì, ma, che non è credibile, che abbia posto in campo una falsità alloraquando diè a leggere in difesa di Giovanni Boccaccio (indirizzandola a persone di autorità) quella Scrittura, di cui ho io fatto parola di fopra nella Giornata III. Novella II. efistente nel Codice 861. in quarto della famofa Libreria Stroziana. Imperciocche ivi fi viene a dite: che quell' altro facesse nel Frevoli un Giardino nel cuor del Verno per incanto; la qual Novella si legge antica altrove. Questo è peravventura quell'istesto, che da persona letteratissima di fuori mi è stato per lettera scritto, cioè, che Giovanni Tritemio racconta, come nell' 876. un tal Sedecia Medico Ebreo fece comparire alla presenza di molti gran Signori nell' Inverno un orto amensssimo con alberi, e fiori ec. come fece a Messere Ansaldo il Negromante.

Sul fatto poi di sopra mentovato (z) di Buonaccorso Pitti, che tentò per amore di sar cosa difficile molto, si legge nell' Annotazioni alla Cronica di esso: Così M. Diauora chiese a M. Ansaldo un giardino di Gennaio bello some di Maggio.

## CEF CEPTED

Aaaa 2

Gior-

I Giorn. IX. Nov. 1.

## 556 DELLA ILLUSTRAZIONE

Giornata X., Now, VI, Il Re Carla vecebio.

## C A P. LXXXXVIII.

A Ppartiene alla presente sidoria alcun passo di Giovanni Villani, che noi appessio quello del No-vellatore immediatamente riferiremo. Il Boccaccio-adunque Incomincia: Ciassuna di voi molte volte può avere udito vicordare il Re Curlo vectio, ovver Primo, per la cui magnifica impessi, e poi per la gloriosa vistoria avuna del Re Massfresi, furon di Firenze i Ghibellin cacciati, e ritornatronvi i Guessi. Per la qual cosa um Cavodier chiamato Messen Neri degli. Uberti con sutta la liva famiglia, e con molti dentri usfendom, non fi volle altrove, che sotto le braccia del Re Carlo riducere.

Or Giovanni Villani Libro VII. Cap. XV. Per trattato di pace il Gennaio vegenne [2166.] il Popolo di Firenze rimife i Guelfi, e' Ginbellini. E appresso del Re Carlo parlando: Il quale mandò il Conte Guido di Monforte con ottocento Cavilleri France/cibi, e giuneje in Firenze il di di Pafqua di Riforrefo li anni di Cristo 1267. e fantendo Gibiellini sia comuna la notte dinazza il girrono di Firenze. E nel Capitolo XIV. avea detto, che i Grandi Ghibellili di Firenze, come erano Uberti, Fifanti ce. avean. preso soppetto. Anziche l' Ammirato pone questi Uberti per capi di parte Chibellina nel Tomo I. a catte 84. e Simone della Tosa altresi a car. 127.

Si aggiugne a tutto ciò, che nel Libro detto del Chiodo, che fi conferva qui nella Parte, fi legge effere flati feacciati di Firenze nel 1268. tra gli altri gli apprefio Uberti del Sefirere di S. Piero Scheraggio, popolo di S. Romolo; Dominus Parri piccolivane; Nerie

Cocza;

A quello poi, che foggiugne il Boccaccio citca il maritate il Re Carlo le figliuole di Neti Ubetti Giinebra la bella, e Upita la bionda a Melfir Maffeo (1)
da Palizzi, e a Melfir Guipitelmo della Magnet, a
da fegnale di vetti à il Migliore nella Firenze illutta; a
carte 367, mofirando, che fine a fuo tempo erano fa
Paletmo gli Ubetti. Chi foffero i Palizzi l'apprendiano
da Giovanni Villani Libro III. comecché egli noti nel
Cap. 77. Effendo il Conte Mazzeo [2] de Palizzi di
Melfina : app di fetta degli Italiam di Civilia.

Simigliantemente fa il detto del Libro II. della Storia di Dino Compagni, ove ti afterna, che Meffer Tolofano degli Uberti ternato di Sardipna es, faccofe Perte Gbibellina, e in Bologna, e in Fisios perfonalmente fu, e modii altri della Cafa degli Uberti, i quali più di quarani anni eramo finit rubelli di lovo Patria, nel mai merzè, ne migricordia trovarono, finado fempre fiuori in grande fiato, e mai non abbaffarono di 100 nonore, percecchi fempre fistono con Re, e con Signori, e a gran

sose si dierono. Per altro paria con lode della condotta di questa, da lui semplicemente reputata Novella, il Muzio di Capodistria in una sua Lettera a Messer Gabbziello Cefano, e a Messer Bartolommeo Cavalcanti, dicendo: Tactos quanti siano que ragionamenti, che sono in que libri introdotti, i quali sovra ogni munità r'inalzano: siccome si è quello del Conte Guido di Monsorte al Recerso.

Alle parole del Boccaccio: Il Re ec. si mise a., federe, ed al Conte Guido di Monsorte, che l' un de compagni era ec. comandò, che dall' uno de lati di lui sedesse, e Mesier Neri dall'altro; da gean colore di vero

n v. ciò, che si è netato alla pag. 420, n v. quel che si è detto alla pag. 319,

### 8 DELLA ILLUSTRAZIONE

il luogo di Simone della Tofa fotto l'anno 1370. Guida Conte di Monforte, ch' era Vicario per lo Re Carlo in Tofcana, uccife in una Chiefa di Viterbo Arrigo della Magua della Cafa d' Inghilerra, ed andofene funo, e falvo in marenma al Conte Rofio fuo fuoero: del

Fa eco caiandio alle parole del Novellatorie: Così adunque il magnifica Re operò, quel che fi legge di Carlo, che ricufaffe, cioè a dire, di mifchiare il fuo Real Sangue colla Cafa Orfini, non offante il nipo-timo di Niccolò III. Sicconie accrefec feide al fatto il leggerif di quefto Re Carlo di effere fiato dominato da ittinto di ufar violenta nelle lafoie imprefe.

Con una leggier gibrlaudetta di provinca. Etba, di cui fi veggia il Mattioli, e della quale folcano le fanciulle inghirlandarfi, appellata Latinamente Vinca. pervinca. Il nostro Autore ne ragiona altresì nel-l' Ameto.

Serva in ultimo per congettuta del tempo dell'avvenimento nostro il sapersi, che il Re Carlo sini lavita a' 7. di Gennalo 1284. restando ricordanza di sua morte per l'appresso Epitassio in Napoli:

CONDITYR HAC PARVA CAROLYS REX FRIMYS IN YRN/ PARTENOPES GALLI SANGVINIS ALTYS HONOS.

CVI SCEPTRYM ET VITAM SORS ABSTYLIT INVIDA QYANDO



GIOF-

Ric. Malefpini flampota afferma; che il Conte Guido, di Beneresto fi partì. Veggaf, le des dire: di Viterbo, ove fece l'accifione. Circa poi l'e ellerin ello Guido refugiato apprefio il Coste Rodó fao Saocero, vuole il Sig. Luigi Antenio Padotti in usa letra difensira opper Passo Caliganio, riferia di une con altra poReiste nel Tomo VIII. de' miet Sigilli, che il Coste Rodó folfe degli Aldobaradefchi.

Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero .

## C A P. LXXXXIX.

Afferzione d' Isidoro Ugurgieri, e di Girolamo Gigli , che l' uno nelle Pompe Senesi , l' altro nel fuo Diario Senese commendano Mico da Siena Poeta antico fulla testimonianza del Boccaccio nella presente Novella, autenticano abbastanza la storia della medefima. Tanto appunto fa l'afferto di Gio: Mario Crescimbeni , che ne' Comentari all' Istoria della Volgar Poesia Volume II. Par. II. Lib. I. ful fondamento della stessa nostra Novella parla seriamente del buon Mico; se non che abbisogna di correzione l'età, cui egli alfegna a Mico stesso, errando nel supporto del 1212. mentre confonde il Re Pietro d'Aragona, che fu Re di Sicilia l' anno 1282, con quell' altro l'ietro Re d' Aragona detto Pietro III. che fu figliuolo d' Alfonfo, e non mai fu Re di Sicilia morendo l' anno 1213. Che fia poi , quando ii arrivi a comprendere per lo racconto degli Storici le circoftanze, che accompagnarono questi fatti del Boccaccio, ed a fermar di esti il preciso tempo? Questo, so io ragione, che sosse poco dopo al di 10. di Agosto dell' anno 1282. Udiamo pertanto la narrazione del Novellatore per le parole di Pampinea, che fono le feguenti : Nel tempo, che i Franceschi di Cicilia suron cacciati, era in Palermo un nostro Fiorentino Speziale. chiamato Bernardo Puccini ricchissimo uomo, il quale d' una fua donna, fenza più, aveva una figliuola belliffima , e gid da marito. Ed efrendo il Re Pietro di Raona Signor dell' Ifola divenuto, faceva in Palermo maravieliofa festa co suor Baroni; nella qual festa armeggiando egli alla Catalana, avvenue, che la figliuola di Bernardo ec. il vide.

Scrive poi Gio: Antonio Summonte (1-) che Pietro Re d'Aragona dopo il Vespro Siciliano l' anno 1282, a' 10. del mese d'Agosto entro in Palermo, ove da quei Cittadini fu ricevuto allegramente con altissimo onore, e a grido del popolo fu creato Re di Sicilia, e che lo coronò il Vescovo di Cefalù Città dell'Isola. Anche Lucio Marineo De primis Aragonia Regibus scrive: Sicilia nobilibus civibufque Panbormitanis Rex appellatus, apparatu regali, pompaque mirabili felicem Urbem, & ingenti laticia plenam, exultanti plebe, puerisque salientibus ingressus, per omnes Urbis vicos, & parietes aulais purpureis fericis, & aureis pannis exculsos, ac stratos in Regias ades, unde Cives paulo ante Gallos deiecerant, maxima Siculorum, & Hispanorum nobilium muleitudine comitante perductus eft . Inoltre vuole il Fazzelli (2) che i Messinesi allora ponessero in suga il resto de' Franzesi . Ma meglio apparirà per lo confronto, che ce ne dà Giovanni Villani Scrittore presso che contemporaneo con dire nel Lib. VII. Cap. 60. cheaddi 10. d' Agosto lo Re Piero giunse nella Città di Palermo, e da' Palermitani fu ricevuto a grand' onore, e processioni, come loro Signore ec. E a grido di popolo fu fatto Re, salvo che non fu coronato per lo Arcivescovo di Monreale, come si costumava per li altri Re, perciocche s' era partito, e itosene al Papa, ma coronollo el Vescovo di Ceffalu una picciola Terra di Cicilia.

Per dar fine all'illustrazione di tal Novella non sia grave il riferire, che di Mico da Siena vuole il Crefeimbeni, ch' egli a suo tempo avesse credito di assai buon dicitore in rima, e che il Ruscelli di questo buon dicitore in rima si mataviglia in una nora a car-450. dell'edizione del Valgrisso del 1552. Siccome, che parla di esso Mico, oltre gli accennati di sopra, l'Ubal-

i Lib. III. a car. 295. 2 Cap. 67. 71. L. 7. 73.

DEL BOCCACCIO PAR. II. 561 baldini nella Tavola de' Documenti d' Amore di Fran-

cesco da Barberino.

Notat cziandio si vuole, che dove il Boccaccio scrive, che egli, e la Regina alla giovane donarono molte gioie, e Geffaiù, e Calatabellotta, nel Testo del Mannelli una mano moderna ha postillato Cepbalonia, cofaletta:

Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendosi esser moglie di Gisppo.

## CAP. C

CE la Novella presente non riesce agevole indagare donde il nostro Autore l'abbia tratta, altro non potremo noi di presente fare, che rammeneare un esemplo alquanto somiglievole, che si trae da Valerio Massimo nel Libro IV. al titolo De Amicitia, riferito ancora da Andrea Eborense Portughese Exemplorum memorabilium Tomo II. al titolo parimente De Amicitia. Ed è D. Bruins &c. fugiens a Mutina, ut ad fe interficiendum ab. Antonio miffos Equites advenisse cognovit, quodam in loco infla puna debitum Spiritum tenebris furari conabatur , coque iam fa-Eta irruptione , Terentius fideli mendacio obscuritate ipfa fuffragante, Brutum fe effe fimulavit, & corpus fuum trucidandum Equitibus obiecit . Verum cognitus a Fario cui Brutiana ultionis officium mandatum juerat, nece fua, amics supplicium discutere non potuit.

Non dissimile gran satto si è ancora un' Istorietta. di Lucilio, e Bruto Cittadini Romani da Batissa Fulgoso Lib. IV. e poscia dal mentovato Eborense riserita.

Passo ora a far vedere come questa Novella dal Beccaccio la tradusse Filippo Beroaldo, e su invero la terza, Bbbb ch' egli

### DELLA ILLUSTRAZIONE.

ch' egli del Novellatore volto, non già la feconda 6 come di fopra mi venne detto, abbagiiato dalle feguenti parole del Beroaldo. Incominciala pertanto coli apprello laude del Boccaccio.

Ad Magnificum Minum Roscium Senatorem Bononiensem. Philippi Beroaldi Bononiensti Epistola.

Iobannes Boccatins bomo in lingua vernacula difertissimus centum fabulosas bistorias stilo elegantissimo compofuit: ex quibus \* dues nos potifismum excerpfimus, easque in latinum fermonem nuper exercendi ingenii caufa. transfulimus. Nam quemadmodum matores nostri ex graco in latinum, & ex latino vertere in gracum optimum efse iudicabant id quod in primis L. Crassus, & M. Cicero factitafse traduntur; Ita nobis conducibile visum est ex vernaculo vulgatoque sermone aliquid mythicon historiconque convertere in Romanam Linguam : ex qua conversione ingenium medius fidius vegetatur, eloquito expolitur, supellex verborum optimorum copiosiscima. comparatur. In bac autem interpretatione fateor me non abique verbum e verbe, sed sensum expressisse de sensu: quedam pretermififse, nonnulla addidifie, eatenus, ut decorem in translatione pro virili parte confervavemus. Et boc fecimus fequuti Horaiti preceptum ita precipientis in Arte poetica. Nes verbum verbo curabis reddere Fidus interpres : quod etiam faciendum docet Divur Hieronymus scribens de optimo renere interpretandi. Accipeergo, vir prafantifsime, & in fludit bumanitatis litterifque noftris politifiime, opusculum a l'bilippo tuo concinnatum ; de alieno effigiatum , de alieno wostrum ; quod legas, quasa, cum fueris ociosus, cum animam a Senatoriis mu neribus publicisque negociis paulisper recreare decreveris ; cum te in hiblio: becam tuam, qua te fingulari oruditione decorabit , recondideris . Tunc enim animus. exuendus est curis gravioribus , demulcendus litteris amenioribus , & reforendus voluptatibus bilarioribus . Tunc basce nugas poteris in manus sumere : poteris inspicere The no polita limatoque indicio peugliare, umajaid ad flofeulor Boccatii in fao genimoque, fermane prenstentes alpirare posuerint nofira alfibe latina mierepresananta; qua sibi peculiariter dicavi, propiera quad cover anors, verque amietita testimonia funt locuplesissima. Quicquia mest homi confile, & me, uti soley, ama.

Quo tempore Octavius Cafar nondum cognominatus Augustus in triumviratu Romanum regebat imperium\_ fust Rome Q. Fulvius bomo patricius, ac nobilis, qui filsum nomine Titum Fulvium suvenem fingulari ingenio praditum Athenas mifit, ut philosophia fluatis eruderetur. eumque etiam atque etiam commendavit Cremeti viro nobili amico vetuftissimo ; qui Titum bospitio sufcipiens voluit, ut in contubernio filsi Gifippi familiariter educaretur, & utrumque Ariftippo id temporis philosopho illustrissimo tradidit erudiendum, ut issdem pariter do-Arinis imbueretur . Cum itaque ambo iuvones vitam. degerent communem, tanta fimilitudo morum repente apparuit, ut fumma germanitas, fummaque benivolentia inter ipfor coaluerit , adeo ut vix morte potuerit diffociari . Simul ambo philosophia sludiis incumbere : simul ambo ad fastigium divins dogmatis ascendere, ambo excellentissime ingenii dotibus pares existere , que talem vitam duxerunt circiter triennium maxima cum voluptate. Cremetis . Is utrumque pio amore prosequens , nec in fihum , quam in Titum propenfior , cum tam effet fenio confectus e vita migravit : cuius obitum tamquam communis parentis Titus , atque Gifippus peraque defleverunt , & pari lamentatione profequute funt , adeo ut nec ipfius Cromotis familiares, ac cognati fatis dipnofeere poffent uter corum invenum magis confolundus foret . Post aliquot menses amici necessariique Gifippi bominem conveniunt, & ad uxorem ducendam pariher bortantur, puellam se reperisse dictitantes civem Acticam incredibile formofitate conspicuam , & generofiffima gente procreatam, cui Sopbronsa nomen erat, & sa temporis quintum decimum agebat atatis annum . Horum votes Gifippus uspote Bbbb 2

# 564 DELLA ILLUSTRAZIONE

invenils ardore catescens libenter annuit . Iamque appetebat tempus nuptiarum , cum sponsus una cum Tito ad Sponsam visendam pergit . Iam ambo intra edes sponse venetraverant; sam inter Gifippum Sophronianque facesifsimi sermanes ferebantur, cum Titus quasi elegans spe-clator semina sormostratis adbibitus capit cursosis oculis cuncta perspicere, & fingula Sopbronia membra callenter penfitare. Qua cum mirandum in modum tota complacuiffet, ipfe fecum illam speciofiffima puella venuffatem, illud decur , illam exuperantissimam pulebritudinem subinde memoria repetens tanto amoris incendio copit estuare, quanto nullus priscis temporibus amator conflagraverat. Cum itaque domum repedaffent , Titus intra cubiculum folus super Sopbronia cogitare; Sopbroniam intueri, Sophronia nomen identidem nominare, santo magis ardescens, quanto magis in ea cogitatione. versabatur . Tandem post multiplices curas crebraque suspiria ita secum lamentari exorsus est. Heu te miserum! beu arumnofum witam tuam, Tite! Ubi animus? ubi amor? Ubi Sper tua collocantur? Nonne wides, nonne sentis banc tibi virginem in ca veneratione effe babendam, qua fororem ? Hoe exigit munificentia, & benignitas in to a Cremete collata : boo exposcit sida vetusque amicitia; que tibi cum Gisippo est buiusce adolescentula sponso . Quid igitur concupiscis ? Quo te a fraudolento cupidinem precipitem trabi finis? Quo a spe blandiente? Reclude aliquando oculos anime, & temetipsum infælix recognosce; obtempera rationi, & cobibe illicibilem appetitum . Moderare cupiditates infanas , & aliorfum cogitationes tuas convertito . Principiis obfte. G vince teapfum dum tempus adeft , dum datur occa-So . Iflud, quod tu tantopere affectur, turpe, flagitiofum, indecorum oft: iftud, quod affequi moliris, abfte in primis fugiendum. Si id, quod vera amicitia exposeit, & quod terpfum decet intueri velis, quidnam igitur tibi, Tite, factitandum eft ? Amor is mediurfidius illicitur, illaudabilisque relinquendus, alioquin inter fidos amicos per-

perfidiofissimus iudicabere. Deinde cum Sophronia reminisceretur. mutato consilio, cuncta, qua dixerat retexens, fic fecum folus fermosinabatur . Maiores funt profecto vires legis cupidinea, maiorque potentia, quam legum reliquarum . Leges cupidinis frangunt diffipanique non folum leges amicitie; verum, quod maius eft, divinas . Quotiens impellente cupidine pater filiam adamavit : frater fororem : noverca privignum? que band dubie funt maiora portenta, quam fi amicus amici uxorem ardenter amet, id quod tam fexcenties factitatum . Hue adde quod ego fim invenis , & inventa imprimir obnoxia est legibus cupidineis. Quod igitur Amori places, mibr quoque pluceur vecesse est: bonefta senioribus conveniunt . Ego ad velle cogor , quod Amor subet. Formofitas buius virgunculæ tanta est, ut ab omnibus amare mercatur. Et quis me merito poterit obiurgare, si invenili atate cale eens tam decoram, tam venustam invenculam, tamque amabilem adamavero? Que a me non propterea amatur, qued Gifippo desponfata sit; immo eam amo, libentiusque amarem, fi alteri denupfiflet . In boc fortuna obiurgari meretur , que Sopbroniam anico meo Gifippo potius, quam alteri babendam tradidit . Quod fi puella ob incomparabilem formofitatem meretur amare, ficut tercules meretur, debet aquiore animo ferre Gifippus , fi resciverit , eam mibi effe potiffimum cordi , non alteri . Hac , & id penus multa fecum Titus ipfe volutabat animo , qui nutabundus in partes varias distrabebatur. Itaque maximo surarum eftu fluctuans, non folum diem illum, noctemque, que subsequuta eft, sufpirando consumpfit, sed & alias complusculus, adeo ut nec cibum caperet, nec sonno indulgeret, in lettuloque pra nimia virium imbecillitate. decumberet. Gifippus, utpote qui Titum iampridem viderat follicitudinibus anxium. & nunc eundem videbat egro. tantem, maximo dolore afficitur; omnique adbibito studio ae diligentia, nufquam ab ipfius latere discedens, bominem fepiffime confolatur : fubinde caufum exquirens & cura-23/20b

rum & gerotationis. Caterum Titus, qui responsiones fullaciosus buctenus commentus fuerat ad Gisippum aftu decipiendum, tandem fuspirans, ac lacrymabundus: Gisippe, inquit, si Diis placuiffet, mibi erat mors iamdudum vita incundior, cogitanti a fortuna me eo effe deductum, ut mibi virtutis mee periculum faciendum fuerit : quia appetitionibus dominantibus non fine maximo meo dedecore succubuisse cognosco. Itaque prastolor mortem, que mibi fit futura funtior turpi vita. Iam enim tibi cuncta. denarrabo. Iam ex me pudibundo cuneta cognosces, cum apud te nibil occulere, nibil diffimulare nec poffim, nec debeam, nec velim. Et ab initio rerum exorfus, detexit scenam curarum suarum. Et quemadmodum secum acerrime contendiffent binc amor, illine boneftas; binc dedecus, illine decor; & ut tandem animus undique vexatus imperiofo amori succubuisset: denique edifierst quemadmodum Sophroniam efflictim deperiret, afferens fe amoris fordidiffini flagitiofiffimique penas morte luere conftituiffe, ad eamque citissime fe perventurum. Hoc audito Gifippus paulisper besitabundus utpote Sophronia cupitor; dein. fecum ipfe inconflanter decrevit vitam amici anteponendam elle virgunculæ, & lacbrymis Titi oppido commotus, ipfe quoque plorabundus sic inquit Tite , nisi confolatione indigeres, ego te apud teipfum expostularem, tamquam amicitiæ nostræ prevaricatorem, qui tamdin tuos acerbissimos affectus mibi ignotos effe voluisti. Quod si tibi istud inbonestum, ac indecorum videbatur; scito, inbonesta, non fecus quam bonesta, cum amico esse communicanda. Nam qui verus amicus est quantum ex boneftis amici rebus capit vuluptatis, tantum a flagitiofis, ac turpibus amici animum abducere constur. Sed impresentiarum bis posthabitis propiera descutiamus. Si tu sponsam meam Sophroniam ardenter ames, nibil equidem admiror : valde admiraturus, fi abs te fecus fieret, cognita puelle formofitate, & animi tui generositate perspecta, qui tanto est ad passiones amoris subeunites accommodation; quanto res concupita fuerit excellentior, & quanto aquius Sopbroniam amas.

amas, tanto iniquius de fortuna conquereris, dum tibi videtur cam abste beneftius amare potuffe, fe ulteri potiur quam mibi denupfiffet. Verum fi in prudens, ac circumfrecins es , prout effe confuevitte , projecto cognofcere debes, te plaremum debere fortuna, qua bopbromum mibi, quam alteri fovendam dare maluerit . L'ienim quivis alius maritus suorum poteus, quam tucrum umorum rattonem bubendam effe duxifiet. Quod minime cadit in. meos mures, si me tam tibi, quam qui maxime sit, amicum efse credit. Cuius rei argumentum vel boc fit, quod ego, posteaquam sumus inter nos amicitia cotulati, nibil babuifte me memini, quod non tebi quique commune foret: quin etiam, bec res nifi in eum loium adducta. efset, ut revocari non pofset, id in presentia quoque fucerem, quod reliquis in rebus a me femger untelesc eft factitatum. Sed cum Sophronia in ca fit adbuc atud me conditione, ut tua effici poffit, tua mediusfidius ter me efficietur , cum non videam in quo tu beniveleutiam. meam debeas magnifacere, nifi ego queque nevero tibi morem gerere, ac gratificari in eo potiffimum, quod bonefic fieri potest. Non inficior, Sopbroniam mibi elle destonsatum, & a me vebementer amari, cuius nuptias cupidiff me postulabar. Sed quonsam in suspote me it lo curiofior , rem tam desiderabilem incredibili desiderio defideras ; vivita leius, & efto fecurus: propierea quod Sopbronia non mibis fed tibi nuhet, & in meum thalamum tua futura contunx deducetur. Proin exuito curas ; define triflitudine . & priffina valitudine recuperata gandibundus tenetitfim. consolare. Et alio desecuto opperitor freclus ancres tui Juavifimos longe amore meo prestantiores. Titus quantum voluptatis capiebat ex box Giffpi fermene pleno frei blandientis , tantum verecundia afficiebatur offentante que maior erat Gifippi liberalitat, eo maitrem fuam infins fore ad eam usurpandam procacitatem. Quamebrem cum lachrymas cobibere non posset, ita restondit. Tua, Gifippe, liberalis, ingenuaque anicicia apertiff ne effendit, quid me quoque in men facere deceat. Itaque binc Deus aver-

tat, ut ero illam unquam abs te recipiam in uxorenta, quam tibs tanquam digniers fortuna concessit; quod fi novistet banc mibi convenire, neque tibi , neque alteri cam tradidifset. Utere igitur letus forte tua: utere fortunæ dono; meque finito, que fo, inter suges lacbrymas tabefcere: quas mibi, utpote bominitanta commoda non merenti, forjuna paravit: que mebercules lacbryme, aut a me fuperabuntur, id, quod erit tibi periucundum, aut me fuperabunt; & ego boc glifcente in dies cruciatu liberabor. Ad bec Gifippus : Tite , inquit , fi a benevolentia noftra tantum impetrare possum, ut tu med voluntati obsequaris. & si ab eadem tibi persuaderi potest, ut obsequi non nolis: boc illud est, in quo potissimum decrevi ipsius amicitie beneficio uti. Et si precibus meis non reluctaberis, efficiam, ut tu Sopbronia potiaris, camque vim adbibebo, qua in amici bonis uti debemus. Novi quanta fint cupidinis vires, qui non femel, fed fapiffime amantes perduxit ad opitus miserabiles. Et talibus te amoris pedicis illaqueatum efse fentio, ut neque regredi poffis, neque lachrymas ulla ratione cobibitas moderari. Tibi vero impatibiles cupidinis uredines perferre nequeunti, atque ob id ipsum obeunti superstes plane efre nolim, teque ociffime subsequar. Quocirca etfi nulla alia inter nos causa. efret mutue benivolentie, tamen cupio te vivere, ut ipfe quoque vivam. Scitoque vitam tuam vel ob boc mibi esse iucundissimam. Igitur erit tua Sopbronia cum baud facile aliam reperire quear, que tibi tantopere placitura fit . Et ego amorem meum non fane difficulter in alteram transerens & tibi, & mibi satisfecero; cui negocio obeundo fortaffis non fic propenfus forem , fi tam raro , tamque difficulter uxores reperirentur, quam raro, quamque difficulter amici veri reperiuntur. Ideoque cum ego possim. facillime uxorem alteram invenire, amicum vero alterum difficillime: malo unorem amittere, quam amicum. Immo nec uxoris iacluram patiar, fi eam tibi concessero ; fed ex bona in meliorem fortunam eam transtulisse, neque amicum perdidiffe existimabor . Proin siquid apud te pollent pra-

preces mea, te rogo, quasoque, ut bac agritudine deposita, te, meque simul consoleris; & optima fpe fretus confittuas eam capere voluptatem, quam tuus ferventiffimus amor exoptat. Titus partim pudore suffusus, qued indecorum este existimaret, ut ipsi Sopbronia desponsaretur, partim stimulante cupidine, & bortamentes Gifippi vigoratus, fic loquitur . Nutabundus fum , Gifippe , & incertus , utrum magis tuo, an meo defiderio obfequar; utrum id facere debeam, quod tibi tantopere ropanti placiturum effe confirmas. Et quoniam tua erga me benignitas tanta eft, ut meam exsuperet verecundiam ; id efficiam , quod rogar ; Tibique fit exploratisfimum, me tibi non folum optatisfimam Sponsam, fed ipfam vitam acceptam referre. Dit faxint, ut ego olim partim in fortunis tuis amplificandis, purtim in honoribus cumulandis poffim tibi oftendere meam erga. te benivolentiam, & fidem: & ju cognoscere queas quantum mibi gratum fuerit boc tuum in me fingulare beneficium ,in quo tu meipfo erga meipfum indulgentior extitifti. Ad bac Gifippus : Tite ginquit , ut boc negocium adamuffim peragatur, mibi ita agendum videtur. Optime nofti quemadmodum. mibi Sopbronia post diutinas meorum necessariorum confultationes fuerit desponsata. Ideoque si nunc eam uxorem repudiquero, perturbatio mebercules maxima, & tumultus exorietur inter utriufque confanguineos, neque ego id magni facerem, fi vel fic ipfa tibi uxor traderetur ; fed vereor ne, fi boc pacto res agatur, connati cam alteri ftatim despondeant , amboque puella cupita fimus viduati. Quocirca mibi videtur, fi modo tibi idem videatur, ut ego in id incumbam, quod tampridem inchoavi, boc eft, ut Sophroniam tanquam uxorem meam domum ducam, & nuptias Sponsali ritu conficiam . Tu dein furtim ficuti commodissime inter nos concinnabimus, cum illa perinde ac uxore tua furtim concumbes. Mox ubi vifum fuerit tempestivum, rem omnem patefaciemus; quod fi a. cognatis non improbabitur, bene erit; fin minus, tu tamen woluptati tue fatisfeceris. Et cum id, quod factum eft, fieri infectum non poffit, necessum erit, ut illi, velint no-Cccc lint , 1 ;

lint, rem ipfam approbare cogantur. Placuit Tito tale. commentum. Quapropter Gijippus Sophroniam perinde, ac consupem suam, domum duest sam Tito incolumi, & ex agrotatione confirmato, celebratifque nuptiis, cum iam. advefperaviffet, matrone paranymphe novam nuptam in thoro genials collocantes, cubiculo propere facessuns. Erat thalamus Titi cum Gifippi thalamo consunclus, & aditus inter utrumque erat pervius. Itaque Gifippus luminibus diffimulanter extinctis clanculum Titum adit, eumque admonet, ut cum uxore fus cubitum eat . Quo audite Titus pudore suffusus voluit ab incepto defillere : Sed Gifippus, qui non minus re, quam verbis, propensus erat ad explenda Titi defideria, poft diutinam disceptationem, tandem bominem intra cubiculum ingredi cogit : qui cum primum lectum genialem conscendisset, novam nuptam familiariter interropat : an ipfius uxor effe velit . Puella. existimans illum effe Gisippum, se velle respondet. Tunc Titus Sopbronia digito annulum pronubum induit faberrime factum, uc luculentum: eamque bis verbis affatur t Et ego volo tuus esse maritus. Inde cum Veners coniugali ambo operarentur incredibili voluptate afficiuntur . Neque unquam Sopbronia fatio difpicere potuit non Gifippum effe, fed Titum qui fecum fingulis noctibus concumberet. Cum boc patto procederet Titi, Sophronieque consu gium: moritur Roma Publius Titt pater; extemploque ad illem tittera afferuntur, quibus admonetur, ut fine cunctatione Romam remigraret ad res fuas omnes componendas. Quò accepto deffinat Titus fecum ducere Sophroniam, remque cum Gifippo communicat. Hoe autem. non facile, nec fatis commode fieri poterat, nifi Sopbronia prius rem omnem detexisset . Quapropter illam in cubiculum introductam de rebus omnibus prout transacte fuis-Tent ambo commonefaciunt , validiffimt fque argumentis Titus cuntta confirma' . Tunc Sopbronia cum torvo obtutu utramque conspiceret , paulum indignabunda prorupit in lachrymas, & ubertim flens dolum in fe Gififfi deteflatur. Et mox nullo futer bac re emifo verbo domum\_ 14-

paternam repetens parentibus cuncta denarrat ; & quemadmodum ipfi ambo fraude Gifippe fuerent circumvents feque non Gifippi, ut opinabantur, fed Titi coniugem elle. Hoc patre acerbum, indignum, contumeliofum videri ; ipfe eum sus Gisippique cognais super buc re dolenter conqueri. Hinc contentiones, rixaque inter utrofque non. modica fieri. Invifus erat ium Gifippus non folum Sophronie necessariis, fed etiam fuis : omnes aferere, cum. non folum reprebensione, fed atrocs punitione effe digniffimum. Gifippus rem fe bonestiffimam fecife contendere, ob quam Sopbronia consanguines sibi gratas gratias meminife deberent , cum illa meliori , generofiorique nupfiffet . Titus bec omnia intelligens maxima anxietate afficiebatur. Idem cognoscebat morem peculiarem effe Gracorum ut tantisper vociferationibus, minisque contendant, dones aliqui repersantur, qui fidenter, ac viriliter congrediantur: Tunc non folum illos meticulofor, fed viliffimos, inertiffimosque existere. Itaque existimans illorum contumelias atque convitta non ulterius elle toleranda, animo Romano preditus, & prudentia Actica & coratus, cognator Gifippi, at one Sophronia in unum omnes convocat. Quo in cetu iple folo Gifippo comitatus ita difseruit. Opinantur complures philosophi, omnes omnium mortalium actiones Deorum immortalium providentia fieri, atque gubernari: ideoque affirmant quicquod a nobis fiat, id omne fato, & neceffitate fieri. Alii vero autumant banc neceffitatem fate elle attribuendam. Qua philosophorum opiniones si diligenter penfitatæ fuerint , fatts aperte demonstrabitur, eos prudentsores Diis immortalibus videri velle, qui volunt illa refellere, que neque corrigi possunt, neque mutari. Enimvero credere debemus ab ipsis Diis optima ratione errore nullo nos, nostraque regi, ac gubernari. Est enim mediusfidius fluita, ac belluina temerstas welle reprebendere Dearum operationes . Et arctiffimis illi catenis vinciende plane funt, qui impudentissima procacitate ad fata Deorum criminanda precipitanter ruunt , inter quos , ficut ego fentio, vos eftis annumerandi, fi vera funt illa, que au-Cccc 2

dio vos iampridem dixifse, & quotide dictitare. Culpatis enim vebementiffime quod Sophronia mibi nupferit, quam vos Gifippo desponderatis . Enimvero confiderandum vobis fuit, & curiofiffine penfitandum, quemudmodum fata a principio constituerant, ut Sopbronia, non Gifip. po, fed mibi in matrimonium collocaretur, ficut ipfa res in presentia apertissime oftendit. Ceterum quia multir anceps, & difficilimum videtur loqui de divina providentia asserentibus Deos nullam agere curam rerum bumanarum: mibi placet descendere ad bominum consultationes . Unde super bis rebus sermocinaturus duo efficiam necesse est moribus meis minime congruentia : Unum est ut me ipfe laudem, & oftentem, alterum ut alios -vituperatione confector. Verum id faciam modestissime, boc eft quatenns caufa ipfa exigere videbitur, neque digitum, ut dicitur , transversum ab ipfa veritate discedam . Veftra contumelie furore magis, quam ratione fimulata aerocifimis criminationibus vituperant, lacerant, insectanturque Gifippum; proprered quod eam mibi uxorem fuopte confilio tradidit , quam vor ille voffra fententia concesterates . In qua re ego existimo Gisippum laudandum, idque pluribus argumentis confirmabimus. Primo fecit Gesippus id, quod amicum pro amiciffimo facere decet : dein ipfius factum prudentius, consultiusque quam vestrum, tudicamus. Mitto in presenti enarrare quid fanttiffing leges amictig precipiant, quid moneant ab amico in amici causa este factitandum: boc folum dixiste contentus sum quod vinculum amicitia arctius, validiufque bumanos animos connectit , quam ius confangninttatis , quontam amicos eos babemus, quos iffi deligimus: affines vero, & necefsarios fortuna, & cafus assignant; proinde nemo vestrum debet admirari fi Gifippus, qui mibi eft intima familiaritate copulatus, plures fecit vitam meam, quam vestram omniam benivolentiam. Sed iam secundum argumen'um explicemus, quo demonstrandum est Gisippum vobis suisse prudentiorem: oum de Deorum providentia vos, ut mibi videtur, nibil prorfus intelligatis, & multo minus calleatis quid

efficene poffit amicitia . Dicimus itaque quad veffra conideratio , veftra folertia , veftrumque confilsum defronderant Sopbrouiam Gifippo, qui & suvenis eft, & philofaphus. At Gifippus eam tradidit mibi suveni pariter, & philosopho. Vos cam uxorem dedistis bomini Actico: Gifivus bomini. Romano. Vos fponfo generofo: Gifippus generofisimo . Vos divite; Grippun detissimo. Vos iuvens Sophroniam despondistis illum non solum non amanti , fed pene fastidienti : Gifippus invent , qui eam. fupra fuas fortunas omnes amabat ; quia illi erat ipfa vita. sucundior . Quod autem verissima fint cuncta, que dicimus, quodque Gifippi factum magis fit laudabile, quam id, quod voi faclitaftes, fingula fingillatim penfuentur. Me iuvenem afse, & philosophum, ficut ipfe. Gifippus eft , babitudo mea, & ftudium fine longa fermocinatione oftendere possunt. Eadem eft mea, & Gesippi atas. In fludits litterarum ambo pari semper gradu, parique voluntate profecimus : Hoe vero inficiari nes volo, nee pofsum.; ellum Atheniensem, me esse Romanum. Quod fi de patria nobilitate, & gloria disputandum est, dicam libera civitatis me else civem; Gifippi vero, patriam effe velligalem ac sipendiariam: dicam me in ea natum este Urbe. que tots terrarum orbi dominetur; illum in ea, que pairia mea obsequatur. Dicam illius Urbis me esse alumnum, qua armis, imperio, & Budis litterarum fit floren--tifrima; cum Gifippi patria folis litteris cenfeatur. Prateres quamvis vos bie me sebolasticum este, despectissimum, fordidifsimumque existimetis, non sum propterea generatus ex fece populari imaque plebecula. Ades mea in urbe Roma illustressime, refertissineque sunt vetustissimis masorum meorum imaginibus. Et annales maximi scatent titulis triumphorum, quos proavi mei egerunt in capitolium, neque in presentiarum gloria nostri nominis extin-Eta languescit, sed in dies magis magisque invenescit . Omitto pra pudore enumerare divitias meas luculentas, cum animo meo infixum fit bonestam paupertatem vetus effe., copiosumque patrimonium nobilium civium Romanorum.

Quod fi panpertas apud vulgus ignobile probrofa indicatur; fi divitia in bonore ac precio babentur; ego pofsideo opes amplessimas, utpote fortune alumnus. Non mepreterit vobis affinem charum fuife, & efse debuifse Gifippum. Sed non ego minus vobis charus efse debeo, fi cogitaveritis Roma me vestrum futurum bospitem fruge ac deligentem, & in rebut tam publicis, quam prevatis optimum, strennissimumque patronum. Quis igitur postbabito appetitu, & adbibita ratione confilta vefira Gifippe mei consiliis anteponet? Profecto nullus . Est ergo Sophronia bene nupta Tito Quinctio Fulvio nobilissimo, antiautfrimo, locupletifsimo Civi Komano, Gefippique amicifsimo. Quapropter quifques ob tel dolet, atque ingemiscit : non id facit, quod. enm facere aquum eft, & quid faciat nescit. Erunt fortasse nonnulli, que dicent Sophroniam non tantum ob id indignari, quod Titi fit uxor effecta, quantum dolere, ac lamentari fuper fraude, ac dolo, quo maritum Titum fortita fit , quod clanculum & furtim nullo amicorum confcio, omnibus confunguineis ignorantibus Tito denupserit. Atqui boe neque mirandum est, neque novum , inauditumque contingit . Pretermitto illas , que invitissimis patribus, ac reluctantibus, maritos fibi ipsa repererunt . Pretereo eas, que amatores suos sequute larem fami. liarem, ac ipfos parentes deferuerunt, & ante concubina fuere. quam nupta. Pratermitto illas quoque, qua prins pragnatione, & fetu auam verbo & ore matrimonia fua impudica detexerunt. In quibus necessitate id evenit, quad in Sopbronia non accidit. Imme ordine & ritu nuptiali folerter, & functe cam Tito Gifippus uxorem in legitimum matrimonium collocavit . Scio, nonnullos futuros, que querantur Gifippum maritasse Sopbroniam, id, quod ad ipsum minime pertinebat . Stulta profecto tales funt conquestiones, atque feminea, & a nulla prudentia provenientes . Nonne boc tempore fortuna utitur variis novisque confiliis? Nonne instrumentis multiplicibus res deducit ad exitus constitutos? Quid ad me fi futor potius, quam philosophus nerocium meum optime confecerit, idque vel clam, vel palam

palam factitaverit; dummodo finis fit ipfe probandus ? Meum eft opus providere, ne deinceys futer, maxime fi emprudens eft, pofsie mess fe rebus angerere; fed pro co, quod fecit , gratius ille agere debeg . Similater fi Gifippus Sopbroniam mibi desponsavit vobis nejcientibus, flultitia sutervacanea est ob id conqueri, & indignuri, quod conductbiliter factum eft . Si diffiditis Giffpie prudentia: imposterum providete ne ipse eandem amplius maritandi babeat facultatem: . Et pro eo quod fecit , bomint gratias apite. Ceterum boc in primis feire debetie, me neque per frauder, neque per vaframenta voluifse afficere ignominia, ac nota nobilitatem, ac generofitatem veltræ familia. Nam quamvis Sophroniam furtim, ac dissimulanter uxorem acceperim; attamen non ficut raptor eam violavi , neque ficut boffis impudice babus, & contamelinfe , neque affinitatem veftram babus dispicatui . Verum cum. ego Sophronia emuperante formofitate inflammatur effuarem, videremque me nequaquam illius connubio posse potiri, fi eam a wobis, prout fiere folet, depopofcifsem ; propterea quod vos temuessetis, ne a me Romano Romam deportaretur illa , que a vobis mirandum in modum diligebatur; ulus fum, fateor, arte clandeffina; qua nune vobis facta eft mamfejta; efficique, ut Gifippus meo nomine nuptias conficeret, quas suo facere renuebat . Preterea quamvis epo efflectim Sopbroniam deperirem non tamen ut amator. fed ut legitimus concunx fuos optatiformus amplexus concupivi . Etenim ipfa locupletifsimum exhibere poteft teftimonium , non print cum ea me concubuifse , quam werbis folitis, atque conceptis, & annuls arrabone legitima mibi uxor efficeretur. Cum eam interrogaverim an mibi nubere vellet, & ipfa fe non nolle responderit. Quod fi decepram efte fe existimat, non sum ego coarguendus, sed apfa obiurganda, que quifnam ego forem querere supersederit. Hoc ergo, ut femel finiam, eft illud atrox delsetum, boc eft illud maximum flagitium, bec eft illa capitalis fraus, quam ego amore tabescens una cum Gi-Sppo commentus sum, ut scilicet Sopbronie clanculum, atque lefecreto ignara nuberet Tito Quinctio : ob boc Gifippum. obsurrationibus incefsitis, Gefippo infidias paratis, Gifippo minitamini. Quid amplius, quefo , faceretis , fi cam · bomine rusticano , fi. fervo , fi nequifsimo tradidifset ? Que -catena, qui carcer, quod patibulum fufficerent ad Gifippum puniendum? Sed iam bac mifsa facimus . Venit tempus , quod a me nondum expectabatur; videlicet , ut pater meut moreretur, propter cuius obitum mibi neceffum elt Romam remigrare. Quocirca cum mibi in animo fit Sophroniam in patriam mecum ducere velle, vobifcum ea communicavi, qua alioquin adbue occuluifiem. Si prudentes eritis, boc animo equissimo feretis; nam si vos fallere, aut contumelia afficere voluissem, poteram Sophro--niam pobis illufam, ludificatamque relinquere. Sed boc -Die probibeant, ut in Romano Spiritu tanta labes, tantaque nequitia queat bofpitari. Erit igitur mea Sophronia, partim propter voluntatem Deorum, & aufforstatem legum bumanarum, partim propter laudabilem Gifippi mei folertiam , & mei ipfius aflutiam amatoriam. Ceterum qui volmetipfas Diis bominibufque sapientiores effe cenfetes, -boc omne negocium vituperationi ac opprobrio infipienter dare videmini . Idque duabus potiffinum de caufis, quarum una bac eff, quod Sopbroniam mibi eripientes nulla probabili ratione. polletis; altera quod Gifippum perinde ac inimicum babetis: . Cui baud immerito vos omnes eftis obnoxii. Qua in re quanta fit veftra infipiontia, quantaque temeritas , nolo su prafentiarum enarrare copiofius . Verum vos tauquam amicos, amicus amice moneo, & bortor, ut omnes indignationum turbellas deponatis, ut omnis iracundia abiiciatur, omnia convitia aboleantur, & mibi Sophronia restituatur, ut ego gaudibundus, vobisque affinis non invifus bine poffim in patriam repedare, ubi vivam vobis semper deditus & mancipatus. Nam quod a mes factum eft , id infectum nullo pacto fieri , potest , five vobis gratum futurum fit, five ingratiffimum. Quod fi votis meis refragure destinaverities, ego vobis eripiam Gifippum, & fi Romam unquam appulero, illam mediusfidius 200vobis invitissimis recuperabo , que uxor mea legitima eft: Et inimicitias vobiscum truculentissimas exercens vobis planum faciam, quam fint vebementes animorum Romanorum indignationes. Postquam longa fatts, & luculenta oratione Titus peroravit ex subsellio, surgens, vultu triftiffimo, & fronte corrugata Gifippi manum apprebendit; & cunctos illos se parvifacere simulans quajjanti capito minitabundus inde fecessit . Ills vero, qui intus commorabantur, partim argumentis Titi provocati ad affinitatem. amicitiamque ipfius incundam , partim noviffimis illius verbis pavefacti, inter fe constituerunt, utilius fore, & conducibilius Titum recipere affinem cum Gifippus affinitatem recufaverit, quam Gifippum amicum perdidife, & Titum snimicum comparasse. Quamobrem simul omnes egre. dientes Titum conveniunt, feque non nolle demonstrant, us Sopbronia ipfi in matrimonium collocetur, & illius affinitatem fe plurimi facere oftendunt; Gifippum autem ut amicum opismum complectuntur. Et cum festivitati, atque. latitia, qualia affines decent, generaliter indulfifent, inde discesserunt Sophronium Tito remittentes : que us prudentiffimam matronam decebat, conversa in Virtute, ut dici folet, necessitate, omnem extemplo amorem, quo Gifippum profequebatur, transfudit in Titum, & cum eo Komam profecta eft, ubi bonorificentissime a Titi necessariis , familiaribufque accipiuntur . Interea Gifippus Aibenis relictus fere ab omnibus floccipendebatur, qui intra brevissimum tempus propter civiles aliquot controperfias in egestatem, atque calamitatem delapsus, & mox Athenis exterminatus in exilium sempiternum relegatur. Ubs egestosus vitam erumnosissimam agens, tandem Romam commigravit, boe confilio ut Titi benignitatem experiretur : cognitoque eum ejje superstitem, & apud Romanos cumes gratiofum, ac favorabilem, ad edes eius accedit, que baud dubie erant magnificentiffime : G ante vestibulum confitens. quod Titus domum rediret præftolatur. Iam redierat e foro Titus: iam donum ingreditur, sed eum Gisippus non audet affari, memor illius, qua vexabatur, calamita-Dddd tis :

tis; noviter tamen operam dat , ut a Tito vifetur, & recognitus introducatur. Caterum Titus introgressus bandauaquam Gifippum recognovit, utpote fquallidum, fentum, atque pannosum. Quapropter Gisippus cum existimaret se a Tito fuife recognitum, & propter fordes faftidienter reie-Clum, immemor priftini beneficii, quod in Titum ipfe contulerat, indignabundus, rebufque deploratis inde discedit . Et cum. sam advesperasceret esuritione confectus, pecunia defectus, mortis cupidus ad locum Urbis Rome speultum, desolatumque pervenit , ubi tenebricofum speluncam ingreditur , illic eam noctem quieturus: ibique bumi cubans iugibus Aetibus debilitatus, tandem somno succumbit. Forte ad bunc specum noste intempesta adventant sures duo cum pradit, quam ea nocte compilaverant; Exortaque inter eos nocturna rixa, alter, qui valentior erat, infirmiorem. alterum trucidat. Hoc fentiens, videnfque Gifippus exiftimavit se viam ad mortem optatissimam facillime reperisle, neque opus elle, ut fibimet necem gladio manu fua. conscisceret; illicque se tantisper continuit, donec familia. Pratoris eo re cognita pervenit, a qua Gisippus tanquam neus homicidit vincitur, iniectifque catonis furenter abducitur. Que cum in questione de rebus fingulis interrogaretur, baud cunctanter se homicidam esse confessus est. Quamobnem Prator , cui M. Varro nomen erat , iuffit , ut ex more Romano in crucem tolleretur. Forte id bora venerat Titus ad Pratorium tribunal, qui curiofissime contemplans condomnati faciem, tanquam noscitabundus, ad bommem propius accedit, admiratufque arumnofum bominis amicillimi fortunam , cum vebementissime euperet Gifippo periclitanti opitulari, nec ullam rationem ipfius faluti accommodatam videret, tale commentum comminiscit. Accedit proxime ad fellam Pratoris, & voce contemptiffima clamitans ait. Marce Varro, jube infortunatum homeuem revocari, quem tu morti adiudicasti: Est enim. infons, & buius bomicidis penitus expers. Ego fatis, fuperque fatis Deos immortales offendi, illum iugulando, quem ministre tui matutino ingulatum repererunt , nec « quum

aquum fane est, ut maiori nunc iniuria Door afficiani permettens bominem innocentem trusidari. Varro vebementer admiratus maximo dolore affeclus eft, quod Tits verba ab omnibus Palatinis excepta fuiffent. Qui cum non toffet babita bonoris sui ratione discedere ab eo, quod leges, ac. sura pracepiunt; subet Gissippum sam in orce familea numeratum revocari. Et coram Tito: quid tu, inquit, tam. Stultus eras, ut fine ullis tormentis to id fecife fatereris, quod nufquam perpetraveras, maxime cum talis caufu fores capitalis? dicebas, te illum effe, qui proxima nocte feceras bomicidium? Ecce Titus adelt, que ultro fatetur Te effe parricedam, afterens illum non abs te, fed a feipfo fuije. peremptum. Gifippus curiofe prospectant, Titum recognoscit, G facile intelliget, iftud a Tito fiert falutit fue caufa, uipote bomine non immemore pristini beneficii. Quapropter pra nimia pietate lucbrymabundus : Varro, inquit , ego bominem occidi; & iam Tili piesas nimis fera eft . B contrario Titus; Prator, aiebai, bic, quemadmodum vides, peregrinus est, & fine telo suxta cadaver occisi repertus; Ex que consectare potes, bunc bominem erumnis oppressum more cupere: Proinde eum impunitum demettito, & me, aus deliqui, morte mulctato. Admirabatur non parum Prator eftorum duorum maximam conflantiam, & cam prafagiebas animus neutrum fontem effe debere . Et cum fecum que paclo uterque absolveretur animo agitaret, ecce supervenit quidam invenis nomine Publius, bomo vite proflipatiffima, & apud cunctos Romanos ob furta cognitiffimus, qui illud mebercule bomicidium perpetraverat. His cum. proculdubio feires, neutrum illorum effe confeium eius eriminis , cusus femetipfum participem elje uterque arguelat, tanta commiseratione affectus est propier utrinsque infontis innocentiam, ut ipfe faapte Sponte Pratorem adiverit, eumque bis vertis fit alloquutus. Mea, Pretor, facinora me impellunt ad difficillimam borum quaftionem explicandam. Nefcio quis Deus pracordia intus exagitat, & mentem exfismulat, ut ego meipfum deferam, & crimen meum patefaciam. Scito igitur, neutrum istorum effe buie Dddd 2 culculve obnoxium. Ego mediusfilius is fum, qui illum bominem de cuius cade altercatto ijibec exorta est, occide matutina bora circiter diluculum; & istum infortunatum, qui bic adeft, vidi ipfe dormientem , dum furta cum. illo partiebar, quem paulo post interemi . Non opus est, ut ego Titum excusem, sua illum fama satis excusat, que ubique gentium fplendidiffima eft , eum non tam turpi labe elle maculosum. Itaque utrumque absolvito, & me sontem. ea pana afficito, quam leges pracipiunt. Iam bac res pervenerat ad aures Principis Octavii, qui cunctis accitis fingula curiofe cognovit, & cum fingillatim quifque. denarraffet, Princeps duobus, qui infontes erant, libentiffime pepercit, & tertium, qui fons erat, causa Gifippi, ac Titi incolumen justit abire . Titus cum Gifippi diffidentiam, timiditatemque clementer obiurgaffet, mira latitia bominem complexus ad edes suas deducit: Ubi Sopbromiam pientissimis lacbrymis Gisippum perinde, ac fratrem., bofpitaliter sufcipit, & susceptum bonorificentissime profequitur, ac fovet; cum quo iam refocillato, iam bene veftito, iam in babitum fue virtuti congruentem reformato, Titus omnes suos thesauros, pradiaque communicat, eique fororem nomine Fulviam adbuc virgunculam in matrimonium collocat . Post bac cum Gisippo eta sermocinatur . In tua iam manu, atque arbitrio eft, Gifippe, five velis bic apud nos commorari, five Athenas remigrare cum rebus bis omnibus, quas tibi dono dedimus. Gisippus cum bine exilium a. patria procul eius animum vellicaret, inde bemivolentia, qua Titum prosequebatur, commoveret; tandem conflituit Roma vivere velle, efficique Romanus: ubi is cum Fulvia, Fitus cum Sophronia in eadem domo incundissime diutissimeque vixerunt, in dies magis, ac magis gliscente inter ipsos mutua benivolentia. Eft medinefidius functiffima res amicitia , & non folum fingulari veneratione digna , fed eterna laudatione decoranda, utpote genitrix optima magnificentia, & boneltatis , germana beneficentia , as charitatis , inimica odii , G avaritia , femper prompta , femperque propensa ad ea pro altero frenue peragenda, quam pro fe alterum vellet operari; neque preces expectans, neque blanditias experens : Cuius effectus probaisffims bodierno die rarenter inter mortales conspiciuntur, cuius res causa est bominum cupiditas inexplebilis, qui propria tantummodo utilitatis rationem babentes, amicitiam ad penitissimas orbis terras exterminarunt, extorremque fecerunt. Que res, que divitie, que affinitas efficere potuiffent, ut lacbryme, effur, sufpiria Titi intra pracordia Gifipps sta ponetraßent, ut ipfe fponfam fuam. formofiffimam, generofifsimam, opiatifsimam alteri condonaret, nifi amicitia? Que leger, que mine, qui pavor potuisset cobibere brachia Gisippi in locis tenebricosis ab amplexibus speciosifsima puella ipsum nonnunquam fortafris lacefrentis , nift amicitia ? Que conditio , que merita, quod emolumentum Gifippo perjuafifent, ut iatturam fuorum, Sopbroniaque propinquorum floccifaceret, ut rumusculos populares contemneret, ut convitia, illusiones, wellicationesque maledicentissimorum pro nibilo penderet dummodo amico obsequeretur, nisi amicitia? E contra. quid Titum promptiscimum, paratissimumque facere potuiffet ad mortem appetendam, ut Gifippum liberaret a tormento patibuli, cum prafertim poffet bonefte dissimulare. fe non noviffe Gifippum, nifi amicitia? Quid Titum feciffet adeo munificum, adeoque liberalem, ut fine cunctatione fuum patrimonium cum Gifippo dividere , quem. fortuna omnibus opibus spoliaverat, nifi amicitia? Quid Titum inflammare potuifet, ut fororem Gifippo fine mora. desponsaret bomini egentissimo, & in extrema calamitate collocato, nifi amicitia ? Optent itaque miferi mortales multas uxores , fratres copiofos , fobolem filiorum numerofam, & pecuniis augeant numerum famulorum; neque respiciant, contientque quemlibet ex bis magis seipsum amare, quam alterum magis proprium; vel minimum formidare periculum, quam curare, ut maximum infortunium a patre, aut a fratre, aut a domino propulsent, cum ab amico erga. emicum omnia fecus fiers videamus.

Cost scrisse il Beroaldo indirizzando la sua versione

al Senatote Mino de Rossi Bolognese, circa il quale samo tenuti di particolar nostità a Gio: Antonio Bumaldi nella sua Operetta intitolata i Muservalia Bonom Critum Anademata, ove in questa guisa sotto l'anno 1493. se nel da conterza: Minas Rossius Senator Bonom. vir fingialiris ingenit; omniumque curtatum libamine cumulatus; ut Butius apret testatur in Boh. Ill. de que Coderu:

Tu mibi pro Phebo splendide Mine veni; Mine veni, & nostro die pro me panea Tonanti, Plus mibi quam Phebus von tua jerre posest.

De quo etam Caftu; in Fpitaphit; quem nobilism eraditifitumm, eraditoram nobilifiumum appellitare conficuerat l'bilippu Beroaldit; quod in Oratione proverbioram feriptum reliquit. De eo quoque mentionem fait Co: Fr. Amad. in L. de Nob. Boson. E ciò fa Francefco Amad nelle Medaglic della Famiglia Rossi dicendo: Muo Senator de 20. di reggiumot 1882.

Ma non fu folo il Beroaldo a voltare in latino il racconto presente. Vi ebbe eziandio il Cardinal Ruberto Nobili di Montepulciano, il quale pronipote essendo per via di sorella di Giulio III. a lui, dopo aver volto il racconto in Latina profa, lo dedicò, per mostrare gratitudine a quel Papa di un certo dono da esso ricevuto. Di questo ottimo Soggetto ascritto al Collegio de' Cardinali di età di tredici anni abbiamo. non tenui lodi in Pier Vettoti famoso, che a lui scrive alcune sue Epistole; e sì nelle Lettere Latine di Gio: Batista Lauro; per non istare qui a ragionare di quel molto, che di fimile esemplarissimo, e per lunghe, ed affidue penitenze mortificatifime Porporato ne dice il Ciacconio; afferente in oltre, che fantamente moriffe nel 1559. in età di anni xvit. ficcome dal suo Sepolero in Roma apparisce: Lo che somministra, a mio parere, da offervare, che lo studio di alcune Novelle del nostro Boccaccio non è stato aborrito da persone di fanta, ed incontaminata vità, qualfi fu la fua. La versione adunque, che noi seggiunghiamo, potette il Cardinale farla circa all' anno 1555. Etifte quetta in un bel Tetto in quarto a penna della Libreria del Monaflero di Classe di Ravenna. Ed io so grado per averne avuto copia alla gentilezza del Padre D. Mariangelo Fiacchi, Bibliotecario della medefima. il quale e per lo suo erudito genio, e per l'infinuazioni, affine di favorirmi, del Padre Lettore D. Niccolò Siboni dello stess' Ordine, insieme con varie altre erudizioni me l' ha comunicata cortesemente.

Robertus Nobiles Iulio III. Pont. May.

Cum proximos dies festos bonesto ocio a me traducendos effe statuerem, ne totum illud tempus inerti plane ab inflitutis literarum fludiis vacatione mibi deperiret . Boccaccii fabellam, que de Amicitia inscripta est, latinam feci , non aliam laudem in alieno opere quarens , wisi ut exercitationis causa, quoad pollem, neque ineptt, & fidi interpretis officium praffarem . Eam porro multis , iustissimisque de causis dicare tibi constitui , Iuli Pont. Max. & Santtifs. Primum, ut mea erga te fingularis, & debita pietatis , & observantia pignus aliquod, & sestimonium, quantulumcumque id elies, a me baberes: Deinde ut G. ocis, & neg cis mei tibi, cui poff Deum omnia debeo, ratio constaret. Postremo non alsenum videbatur, fi , cum a te amanifsimis , & cultifsimis Boccaccii bortis liberalissime essem donatus, gratum vicifsim, ac memorem animum boc ipfo Boccaccii fabella munere teftarer. Quanquam non eram nescius, quam. dispar bac effet permutatio , & Homerica ille Glauci . & Diomedis non absimilis. Verum enimpero maxima mumera ipsu per sese ornari solent : at parva benigno, & liberals animo accipere, id Regium, maximeque Pontificium babetur .

Borcaccii Gifippus, five de Amicitia.

Ea tempestate, qua Octavius Triumvir , qui postea

ab universo Senatu Augustus renunciatus est , Romano Imperio praerat , Q. Fulvius summo genere natus , & amplifsima fortuna cevis in Urbe Roma apebat. Filius bute erat [ Tito nomen fuit ] fumma fpe adolescent , & morum indole quamornatissimus, quem Athenas ad capiendum ingenis cultum mittens, Chremeti Actico veteriamico, & b)fpitii iure fibi coniunctifrimo, majorem inmodum commendavit; Qui fane Fulvis expectationi non defuit . Quinttium enim bumanissime exceptum apud fe. diversari voluit, & ut cum Gisippo filio, sub Aristippo principe eius atatis Philosophorum , sapientia studiis fimul vacaret, enixe curavit. In eum modum contracta familiaritate, tanta inter invenes morum fimilitudo confecuta eft, ut fraterne inter fe amarent, & ea amicitia immortalis ab omnibus indicaretur. Nulla fe alteruter voluptate affici putabat; quam cum altero communem non baberet : in fludits vero, quibus diligenter operam dabant, pari laude, & ingenio proficiebant, magno Chremetis cum gaudio, cui non minus quam Gifippus, gratus Titus . acceptusque erat . Triennio autem decurso, postquam. Titus Atbenas venerat [ ut funt omnia mortalia , G caduca | Chremes fenio , & morbo confectus moritur . Fuit eius mors ambobus, ut par erat, aque moleftissima. net enim Titus also quam patris loco senem babuerat . Quare uter corum magis confolandus videretur, non faeile discerneres . Post aliquot itaque a Chremetis morte menfes. amici, et cognati Gifippi, inter quos aderat etiam Titus , bominem conveniunt , & ut uxorem ducat persuadent. Erat es Sopbronis puella quindecim annot nata, genere, & moribus quamornatissima: ad bec forma oris bonefta, & liberales. Cum itaque dies nuptiis dictus appareret, Gifippus Titum orat, ut fecum Sopbroniam visum eat . Nondum enim illius vidende copiam babuerat. Quo cum pervenissent, mediam Sopbroniam ambo. clausere, quam Titus, ut de amici sponsa rectius iudicare poffet, attentiffime contemplari cepit. Cumque omni ex parte illi fatisfaceret, dum fecum tacitus puellam. laulaudat , ita fe illius amore inflammatum fentit , ut nemo unquam ardentius feminam amasse tradatur. Vix dum reverterant domum, & Titus fe in Juum subducens cubiculum ociofius vifam a fe virginem animo repetit, cuius desiderio eo magis accendebatur, quo maius illam confiderandi spatium dabatur. Visa est illi primum ea res inbonesta, & se parum digna. Quare in lacrymas, & profundissima suspiria se dedens, fic de sua secum fortuna questus fuise memorie proditur. Miferum te , & infelicem Titum! ubi animum, amores, & spes tuas reponis? An fortaffis beneficia, quibus a Chremete, & eius filio Gisippo affectus es, ex animo excidere tuo? Nescisne Sopbrousam eodem cum forore loco a te baberi oportere ? id communem amicitiam postulare? Cur igitur amas? aut cur te ab intemperanti amore transversum rapi finis? Que falfa fpes illectat? Resipisce tandem, o Tite, & rations, sanioribusque confilirs parens, parum boneste libidini modum pone : malefanum appetitum comprime , & animum melioribus curis exerce, dum finunt principia; amorem , & dum licet , te ipsum vincito. Quod appetis nec te decet, nec tibi bonestum, & decorum est. Quod etiamsi consequi poses, si amicitie iuri satisfacere vel-les, omnino tibi fugiendum esset. Quid igitur facias? Nimirum, fi id quod vera, & bonesta amicitia exigit, exequare, a scelestissimo boc amore discedes. Hac cum dixiffet, paululum a curis respirare videbatur : at cum illi Sopbronia in mentem venisset, omnia prius a se dicta, ut vana, & parum constantia damnabat, ea. oratione se ipsum excusans. Magna prosecto amoris vis est, que cateras quidem leges superat, & antiquat : nec tantum amiciti e leges, fed divina etiam iura antecedit . Quoties ufu eveniffe videmus, ut pater filiam. amaverii , noverca privigni , frater fororis amore perditiffime flagraverit ; que, nifi ego fallor , longe a natura alieniora funt, quam fi. amici in uxorem amicus depereat? Ut enim omistam boc etiam factitatum aliis temporibus fuisse, prima adbuc inventa spatia ingre-Ecce dior ,

dior . de mebercle suventus infa tota amoris legibar fubiacet . Quod igitur Anori placet , at a me ratum , gratumque nabeatur, ins , fafque eft . Sophronia pulebrisudo neminem non ad fe amandum pellicere potest . Quod fi illam suvenis spfe ardenter deamo, quis sta ab Amore alienus eft, at me reprebensione diguum existimet? Neg vero puellam amo , qued Gefippe nupferit, quam., quicumque in matrimonio baberet, in me rivalem experiretur necesse erat . Non param bie fortuna peccatum oft , que Sophroniam Geffppo nuptum dars permifit . At fe husus virginis pulchritudo exigere quafi videtur, us omnium in fe oculos convertat; me Gisippus multo patienzins, & equiore animo fuam a me uxorem quam ab alio amari feret. Hac cum dixifet, fue illum ftatim fensentie penitebat, & fe ut parum fane mentis irridebat . Nunc vere in banc mox, & in illam cogitationem intentus, cum neutra placeret, non folum eum diem, fed complures alios, que deinde fecuti funt, amariffine confumpfit. Quare cum mullam cibe, aut fomns curam. baberet attenuatis viribus in morbum graviffinum invidit. Gifippue illum aliquot ante diebus , merore, & curis affectum vederat, nunc autem cum & valetudine implicitum inspiceret, incredibilem animo dolorem catiebat. Aftabar staque illi frequentissimus , omnique arte, & fludio bene fperare inbebat, caufam vero curarum. & valetudinis enixe querebat . Deluferat non femel Titus vanir, & incentis Gifippum responfis, neque ed. res bominem latebat : qui cum nullum quarendi finem. faceret, tandem a Tito lacrymis, et suspiriis interruptam orationem exprimit . Gifippe, fi ita Dies immortalibus vifum effet, mibi more vita ipfa longe gratter even ffet. In enm' enim locum malo quodam meo fate deductus fum, ut virtatis, fi qua in me eft, periculum. fit mibi faciendum : quam pari meo cum dedecore, & dolore victam experior . Verum enimoero co facinore quam celerrime digna premia expecto: boc est mortem ; que, quotiefcunque surpitudinis meg in mentem venit ; non

won potest ipfu wita dulcior non effe . Quam fane turpitudinem meam , tibi , quem nibil celare debeo , quampaucillimis aperiam. Hic vero rem a principio, ficut acciderat, enarrans, cumque fe din reluctatum, tandem. succubuisse diceret , Sopbronia se amore perire. fassus eft. Illud vero adisciebat, non fe nescium effe, quante es res fibi ignominia effet : quare ut penas daret, more decreville: id quod non longe ateffe fciebat. Gifipfus Titt oratione audita, quam ille et lacrymis, et gemitibut interserverat, aliquantisper filentium tenuit; amabat enim non mediocriter Sopbroniam; fed boc modestius, et temperantius Tito faciebat . Mox amici vitam foonfa amore præferens, in hunc modum respondet, Tite lacrymit prius, et ipfe lacrymare coactus. Nifi, Tite, confolatione indigere videreris, iufla mibi apud le de le ipfo expossulatio effet , que in co maxime amicitia iura. contempferis, quod amico bomini animi agritudinem. tandin celaveris : etfi enim parum hac tibi bonefta. widebantur , inbonesta tamen perinde, atque bonesta renunciari amicis oportet. Qui enim vere amat , ut ab bis cum amico voluptatem capit, ita ab illis deterrere. conatur. Sed erit de his rebus longior alias inter nos fermo. Ut vero ad ea fermonem conferam, que mibi ad rem tuam mayis necessaria videntur; quod Sopbroniam mibi despousam mirifice amas, minime sane mirum. Mirarer magis, nifi res fe ita buberet, cum et illius pulchritudinem , et singularem animi tui virtutem aque perspectam babeam: Que eo facilius, amori se dedit quanto, id quod amat, maiori laude dignum, et excellentius babetur . Quanto vero Sopbronie amore ardentius asluas , tanto mibi magis de fortuna ipsa iniuria queri videris: Qua [ licet boc diffimulare niteris ] co tibi molestior est, quod mibi Sopbroniam concesserit. Si enim alteri nuptum data effet, bonefliffmus ifle tuus tibi amor videretur. At si nondum eam prudentiam amisifti qua praditus es, & cui potius quam mibi Sophronia. unbere poterat, ut maiores, aut instiores fortuna gratias Ecce 2 age-

agere deberes? Quicumque enim illam fibi matrimonio consunctam baberet, quamvis amor ifte suus iuftiffimus effet, fuam tamen, quam Tite effe mallet ! quod tu fi me, qua foles, amicitia profequeris, minime de tuo Gifippe timebis . Eft etiam caufa, que me, ut boc tibi fuadeam, maxime bortatur. Pojtquam enim inter nos amare cepimus, nibil non commune tecum babui. Quare fi eta res sam proceffiffet, ut pro infecta baberi neguiret , tecum illam communicaffem, codem quidem sure, quo cetera enter nos babita funt. At illa eo loci adbuc fita est, ut sibi uni integre possit cedere , ut certe cedet . Iniuria enim meam amicitiam gratam, iucundanque baberes , mifi idom velle, atque idem nolle in re prafertim facili, & bonestissima inter nos effet. Sopbroniam equidem mibi desponsam unice amabam , neque quidquam illius nupties longius mibi erat. Eam tu, at me prudentior et, ita multo quidem ardentius appeter, magnique, us uxorem ducas, facis . Bono itaque animo esto , neque enim mea amplius uxor, immo vero tua in meum adducetur cubiculum . Curas igitur , meroremque ex anime pelle : amiliam. revoca valetudinem, & te gaudio, latitraque totum dede, dignamque amore ifto tuo, qui mes longe nobilior est , mercedem latus , & bona fe plenur expecta . Gifippi audita oratione Titus , quantum ex blandienti fpe voluptatis capiebat, tanto plus e re ipfa ruboris . verecundiaque contrabebat . Quare perspicuum Gisippo facere netens, quanto maior illius erga se liberalitas exflaret, tanto minus uti fe illa decere in eum. modum collacrymans verba fecit .. Liberalitas ifia iua, G. vore fincera amicitia , o Gifippe , quid a me expecture debeas , plone me docet . Avertat itaque Deus , avertat, inquam, ut quam tibi merito quidem ino femel concessit, eam ego a te divellere coner. Qua fi unquam dignior babitus effem, nunquam profecto permififet spfe, ut tu potireris. Cur igitur falli te fints? Cur munere sibi concesso frui non vis? Age, age, me in. his lacrymis, quibus certe dignissimus sum , tabescere

10-

permitte: nam aut ego illas sunma cum animi tui vol luptate vincam , aut fi alter fiers non poterit , illis succumbam, & ita a summis liberaber cruciaisbus. Cus Gifippus. Si mibi per amicitiam noftram licet, o Tite, nt te voluntati mea obiemperantem possim efficere, bas and in re eins prarogativa uti volo. Quod fi precibus meis affentiri in aniwum non induces , ea vi , qua interdum, ut amico bene fit, utendum eft, tibi ut cedat Sopbronia efficiam . Non adeo fum inbumanus , aus rerum imperitus, ut quid Amor valeat , nesciam , G quam frequenter bis, qui amant indignillime mortis in cau. la fuerit. Te vero in eum locum deductum video . ut neque ab incepto desistere, nec lacrymas ipsas evincere facile posses: quibus se pergas, band dubie succumbes . Nec mibi dubium eft, quin tuum e vita discessum. mea continuo mors subsequutura fit . Quare si mea vite male confultum nolo, ut sue pracipuam rationem babeam necesse eft . Tibi igitur Sophroniam babeto , qua nec dulciorem nec chariorem aliquam facile tibi invenies . Ego vero non difficulter in alios amores animum convertam meum, cademque opera utrique nostrum satisfaciam. Nec sune bac adversus te liberalitate uterer , si qua facilitate uxores , eadem amici compararentur. Uxorem. aliam parvo negocio inveniam, amicum non ita. Sopbroniam itaque commutare , quam te amittere fatius duco. Cur enim boe verbo non utar? Nam dum illam tibi . quam alterum me efte existimo, cedo, & termitto, non uxorem perdere, fed maximo cum lucro commutare videor . Signis autem apud te precibus meis locus est, per amicitiam nostram te oro, atque obtestor, bis cruciatibus animum ut liberes tuum, eademque opera utrumque nostrum consoleres: eam voluptatem expectando, quam propenfissmus, & ardentissmus ifte tuns amor nt capiat dignus eft . Vix præ pudore adduci poterat Titur, ut Gifippo Sopbreniam fibt concedente affentiretur , diuque abnuents similis barere videbasur: tandem binc amore, inde Gifippi adbortatione permotus in eum modum. locatus dicitur. Mibi quidem, Gifippe, fi quod facere me subes, exequar, dubium fit, tua ne potins, un meded caufa efficiam. Fateor quidem ab infigni animi tue promptitudine, & liberalitate verecundiam meam superari : ludico itaque mibi parendum. At illud persuasissimum tibi babeas velim , in eum te bominem beneficium contulifre, qui non tantum feminam a fe mirifice amatam, sed etiam vitam a te accepisse præ se semper laturus fit . Atque utinam , quod cum commodo tuo fiat , reipfa aliquando demonstrare possim, quam grata bac mibi tua fit liberalitas, qua ju certe mei , quam tui fludiofior uteris. Ea verba excipiens Gifippus; mibi fane, Tite. inquit, ut negocium boc maturius confici pofsit, illa. potsfrimum ratio, atque via incunda videtur : Sopbronsam magna utriufque cognatorum diligentia mihi nupfife non ignoras; quam fi nunc accipere me nolle dicam, fingulari profecto meos, illiufque necessarios insuria afficiam, resque in magnum discrimen vertetur. Quod ego ne floces quidem facerem, fi ea ratione uxorem tuam fieri Sopbroniam necesse esset. Illud vero verendum, ne bac rei novitate virginis consanguinei permoti, illam, te neglecto, alii matrimonio conjungant, aique sia uterque fpe fru-Gremur. Quod fi boc non improbas, ut in incepto pergam, mibi e re videtur. Nam veras bas nuptias fimulando, puellam domum ducam, cum qua tu clanculum. perinde ac cum uxore, captata occasione, dormies. Po. flea vero, cum facto opus fit, res ipfa puella neceffariis indicabitur: que fi placebit, bene quidem, fin minus ut pro infecta babeatur sam efficere non poterunt, atque ita desiderio tuo acquiescant oportebit . Plucuit Tito commentum: anare cum valetudinem brevi recuperasfet, Gifippus Sopbroniam ducit; magno nuptie apparatu facta, ea nocte funt, qua matrona, quibus stonsa cura demandata erat, Sophronia in geniali thalamo collocata, domum abiere. Erant Titi, & Gifippi concluyia inter le consuncta, perviagne. Cum itaque Gisippus in cubiculum abi praparatum venisset, extincto lumine tacitus ad

sn-

ad Titum revertitur , eumque ut ad fuam fe fponfam. conferret , bortatur . Ille vero abnuere , & tanium non confilsum improbare. Cui tandem Gifippus, ut tret, perfuufit . Titus , ut lectum confcendit , primum quafi 1000 a Sopbronia petit, num fibi uxor efre vellet : que Gifippum audire credens facile acquievit . Et ego , inquis Titus, maritus tibi efse volo, preciosifsimumque annulum ills in digitum immittit. Cum ad bunc modum Titi, G Sopbronia res baberent , Fulvius Roma fato concedit . Amicorum itaque literis certior factus Titus, ut fi rebus fuis bene confultum wellet , in Urbem rediret ; communicato prius cum Gifippo confilio, eo fecum Sopbromam. ducere decrevit. Ardua ea res, & imprimis difficilis inconsulta Sophronia videbatur; quam in abditam adium partem vocatam, rem sicuti pesta erai, & quo confilio docent. Illa vero cum utrumque torve infpexisset, multum prius de Gisippi dolo questa, totam fe , ut mos es feminarum, lachrymis, & fuspiriis dedidit; nec domi verbo ullo babito, fe ad parentes contulis, quibus, qua contumelia a Gifippo affecti fint, narrat. Fulfo enim. ellos credere se Gisippo filiam nuptum dedisse, qua revera Titi uxor fit . Tulere eam rem Sophronia parentes animo iniquissimo, multumque cum Gifippi necessariis conquesti fant . Subsequata deinde & rerum perturbationes, & motus tumultufque baud paros . Gefippus pare fuorum, & Sopbronie cognatorum odio baberi, nee tan. tum reprebensione, verum ettam quovis supplicio dignus existimari. Negabat ille contra, seque utilem, 6 bonestam rem, & pro qua babita gratia dignus effet, feciffe affirmabat . At Titus nullius rei, que fieret, aut descretur ignarus, magna animi molejlia ea onnia ferehat . Erant illi Gracorum ingenia cognità, perspectaque, quorum superbia nifi mature obviam eas difficulter modum imponas : ubi antem oppositas bostium vires sensere, cadit illa animi alacritar , & ipfi paulatim fe fabrit. tunt . Horum igitur audacia Titus occurrendum five ratus, invenis animo Romano . G Actica prudentia rationem'

invenit, ut Sophronia, & Gifippi necestarii in facrum. locum convenirent, quo ille, deducente. Gefippo, cum acceffiret, in banc fententiam concionatus fertur. Qui abditas rerum causas perscrutati sunt, que in terris agantur, ea omnia Deorum immortalium confilio, & voluntate. fieri credidere; quo fit ut nostras actiones fats necessitati adscribant. Nec me fallet gravissimos veros fuise, qui tantum ea que acta, queque praterita funt , necellaria bac fatorum lege includant. Hac fi prudenter voviscum perpendatis, facile intelligetis, nibil a Deorum. immortalium cultu alienius elle, quam fi quis ea emendare conetur, que ium pro infectis baberi non poffint . Hoc enim cum ipfis Dies pugnare, & illorum fapientiam welle infringere eft : quos immutabili nature lege, & certa ratione nobis, rebusque nostris gubernandis incumbere par eft, ut credamus. Confilia autem, & actiones corum reprebendere, non bominum fane, fed belluarum. inceptum mibi videtur . Infaniunt profecto , infaniunt , aui bac unquam ut crederent in animum induxere suum. Quod si ita res babet, & ea, que a vovis in me dici folita audio, vera funt, ne ego vos istis persimiles esse indico. Mibi enim Sophronia uxor ceffit, quam vos Gisippo nuptum dederatis, ignari eterna fatorum serie, non illam Gifippo , fed mibi collocatum iri oportere , quod in presentia re ipsa evenisse cognoscitis . Sed cum permultis Deorum immortulium arcana, & fecreta confilia scrutari arduum videatur, qui mortalium curarum vacui a nonnullis existimantur, descendendum mibi ad bominum consilia arbitror, in quibus duas res valde quidem ab ingento meo abborrentes pertraclabo. Me enim laude, & vos vituperio dignos demonstrare conabor. Faciam vero id audacter, quandoquidem unum mibi in. ntraque re veritatis studium propositum est. Magne veltre funt , o viri Athenienses , querele , quibus incitats continuis clamoribus , atque tumultibus Gifippum damnatis, proscinditis, laceratis. Causa vero est quod illius consilio ea mibi nupsit, quam vos illi collocare

in animo babebatis. Qua in re fumma ille profecto laude dignus mibi videtue : primum, quia ad re ipfapraftitit, quod sure ab amico expeliars debeat; deinde quia multo prudentius, quam vos ipfi, rem exequutus est. Nec mihi animus eft , quid fanctes amicitia legibus amicus amico praftare debeat, in prafentia differere : cumillud prafari sufficiat , maiorem amicitia , quam sanguimis , & affinitatis Dim effe . Amicos enim deligimus , confunguineos vero , & necessarios fortuito datos babemus . Unde nes mirum , nec novum eft , fi Gifippus amicitiam meam [ amat enim me multum , 6 ex animo ] affinitati veftra praposuerit. Age vero: ad illam parsem vensamus, in qua elaborandum mibi eft, ut illum. vobis prudentiorem fuille planum faciam. Aiqui enim. mibi & Deorum confilia, & amicitia vires ignorare videmini. Vos omni opera, confilio, & diligentia ufi. Gifippo iuveni , & philosopho Sophroniam nuptum dederatis: Gifippus eandem suveni, & philosopho dedit. Vos Athenienfi, ille Romano: vos nobels, ille genere clariffimo: vos aiviti, ille opulentifimo: vos puella ignaro, & parum amanti, ille vero et, cui Sophronia opibus, & vita ipfa charior eft. Que a me dicta funt, dictis, fallifque veftris meliora effe attendite. luvenem me, G philosophum cum Gisippo ex bubitu, & pari litterarum. studio cognoscitis: aquales ambo sumus; uterque eidem praceptori operam dedimus ; Nec tamen inficias eo . Arbensensem illum, me vero Komanum effe. Quod fi de l'atria gloria, ac nobilitate quaratur, Urbs libera mibe patria, ille in velligale natus: Patriam, inquam, Romam babeo, que olim terrarum Imperio potita fit : ille Atbenas, ne quid alind dicam, Romanis Subiectas babet ; Patria mibi eft armis , gloria , & litterarum fludiis florentiffima , quibus tantum fludiis Aibena commendari possunt . Nec vos me quod in sebolastico palliolo incedentem videatis, fordido, aut bumili loco natum credite. Domus projecto mea, & celeberrimi Urbis locs meorum. maiorum flatuis , & imaginibus pleni funt : quam mults Ffff

Dero in antiquit unn alibur triumphi-loguntur, quor Quin-Alia gens de populis a fe devictie nobiliffime in Capitolium egit : nec familiam ipfam vetaflate collupfam , cum in dier florentiffins babeatur, vobis perfuadete . Impedior rubore, o viri Aibenienses, mearum apud vos -divitiarum mentionem facere; cum paupertatem bubitani olim apud Romanos nobiliffimione patramotium feiam. eque tamen bodie divitiarum amore vulgo contemnitur . Nec unquam mibi divitice magno fludio, G amori fuere, quas tamen fortuna beneficio large confequatus fum. . At Gefippus coms Afticus eft, cuius affinitas eo magis chara', grataque erat , quanto magis illius frafentia frui wobis licebat. Nec ego ea de causa repudiandus, nam cum Rome depam, illic & bofbittum meum fember vobis patebit. & qui res veftras publicas, & privatas diligentissime, amicissimeque curet, babebitis. Quis igitur. qui odio, & amore, pessimis animi affectibus sepositis, rem ipfam exacte considerare voluerit, opinionein vestram Gisippi consilio anteferet ? Certe nemo. Non male itaque Sophronia Tito, viro & antiqua nobilitate, & patricio Urbis Roma, & Gisippi amico, collocata est. Quisquis vero molestiam, aut dolorem de re capit, parum. ille , mea quidem fententia, aquum fe, aut iuris ami--cum præstat. Erit tamen fortasse aliquis, qui Sopbroniam Tito nupfife molefle fe ferre negabit; nuptiarum. evero ritionem iniquifrino dnimo patritur; clam illud matrimonium ; & neceffarits inscies contractum . At quid? neque id mirum, nec novum, nec nune primum auditum. eft. Omitto libenter illas, que parentibus invites, viros fibi afcivere : queque estam l'atria relicta clanculum cum amicis aufugere, prius pellices, quam uxores. Nec illarian mentionem facere libet, quibus uterus print, aut partus, quam lingua nupttarum sudicio fuere, expressaque necessitate voluntas ; quod Sopbron a minime contigit : eam enim Gisippus incredibili prudentia, gravifsimo confilio, verecundià fingulari Tito coniunzit . Cui fi quis dicat. minime omnium bane, matrimonis conciliande cur 4m

euram delegars debuisse; vanæ mebereule, & feminis potius, quam viris digna querela junt : in quibus rationem nullam, aut iuftam caufam inventas., Minime enim bor novum, aut fortune inufitatum eft, viam, G. modum quarere, quibus prius definata plenius confequi pofist. Num, que, obfecro, bec, invidia est, aut quid men refert, fi philosophus, aut cerdo quispiam, jecus atque res babet, publice, aut privatim de rebus meis indicium ferat, cum de fine constat, quod sit bonus? Illa vero mibi cautio effe debet, ne fi primum cerdonis iudicium. pro me factum eft, fecunds insquisatem experire cogar . Cum igitur Gifippi opera Sopbronia non male collegata fit, stultitia est, mibs credite, quomodo collocata fit querere; atque etiam [ fi Diis placet ] queri . Si enim. bomenes prudentte non multum tributtis, ut polibac codem auctore, nuptie fiant cavete; Ditt, vero gratias agite. Equidem illud ves scire cupio, me nec dolum. neaue fraudem machinatum ut clarissimo bonestissimoque vestro generi, diminuta Sophronia pudicitia, surpitudinis maculam inspergerem. Cui Sopbronia, etfi clanculum maritus, accessi, non ita tamen accessi, ut raptoris more vim, aut vittum inferrem. Placutt mibi femper. veftra. affinitas, quam, ut amicum decebat , boneftisione femper expetivi. At non nescius eram, cum singularem Sopbronia pudicitiam, & formam epregiam. aque adamarem, nunquam me cum illa nuptias facturum fuife, fe palam , G ad eum, quem dicites, modum illas ambiviffem : quante enim in illam vestra extat charitas, tanto maior sufpin 110, metufque ne illam mecum Romam adducerem ese debebat ; que res ut mibt vott frem adimebat , ita. vita finem faceret . Quare eam artem adbibui , qua. usum me fuisje videtis, Cisippo enim persuasi ut ea mea causa facere se velle simularet, a quibus animo alienif-Simus erat. Sopbroniam vero, quamves perditissime aman rem , maritt pottus , quam amatoris artifus mibi conciliave: non enem preus elleus amore poters volui , quam & annulo dato, & verbis folemnibus ufus, ut ab ea. Ffff 2

intelligere licet, puellam mibi consungerem; an mibi pellet nubere quafivi ; illa vero pensioni annuit : quod si fe delufam credit, fibi potius quam mibi succonseat; que me, quis effem prius non interrogavit. Hoc igitur peccatum, boc crimen, boc scelus & a Gifippo amico, & a Tito amatore commissum ejt, ut ad eum modum Sopbronia mibi nuberet. Hac vos de causa bominem perterritis, exagitatis, laceratis? Quid gravius animadverfuri, fi illam ignavifrimo, facinorofo, aut fervilis conditionis viro collocaffes ? Die bon: ! qui compedes , que ergaftula, que cruces fufficerent ? Sed bec nunc in alsud tempus resiciamus. Importuna patris mors, omnes meas mibs rationes conturbavit : Romam enim reverts sum Sopbroma uxore soactus; id pobis aperus, quod nife ita res urgeret, adbuc celatum foret. Vos autem fi fapitis , ed equo , & patiente animo feretis : fi enim mibi vos decipere, aut injuria aliqua afficere in animo effet, delufam Sophromam relinquerem. Sed boc ab animo Romano facinus Dis avvertant. Sophronia testur. & Dearum immortalium voluntate. & bumanarum legum auctoritate, & Gifippi prudentia, et mea ipfins folertia uxor mes eft . Quam quidem rem vos, qui et Dits, et bominibus fapientes praftare contenditis , imple damnatis , edque duplicater, non fine magno meo dolore partim Sophroniam retinendo, qua in re mea quidem fententia insures eftis , partim Gifippum optime de vobis meritum inimice exagitando. Quam vero infulfe, ne dicam inique vor in ea re geratis, pluribus explicare nolo . Hortor tamen, atque ut amicos was obteftor, ut odis cansa seposita Sopbroniam mibi meam restituatis; vefira. enim affinitate latus in Patriam difcedam , & quoad mibi vita suppetet, nominis vestri fludiofissimus femper ere. Quod fi id, quod femel fattum eft, infettum reddere properates, illud vobes perfuafifsimum babetote, me quamprimum bine Gifippum abducturum; Romam vero fi falous pervenero band dubie id recuperaturum , quid ture meum eft, idque etiam vobis invitis. Et quando

mimici effe pergitis, quam ultionem jufte concepta era. in pettere Romano capere foleat, ut experiamini faciam. His dictis Titus furgit , Gifippoque manu apprebenfo, Templo egreditur , minarum , & iracundig plenus , & gorum - qui in Templo erant , contemptum præferens . Que Tite affinitate fimul pellecti, fimul minis perterriti bominem affinem , quam inimicum babere maluere , ne Gifippo Sopbronia nupties negligente Tetum repudiantes. ntrobique fallere viderentur . Placuit itaque Komanum. convenire, cui fe & illeus affinitate, & Gifippi amicitia contentes efse renunciant; magnifque inter fe gaudit y letitieque fignis editis , conflataque affinitate a Tito discedunt , cui e vestigio Sopbroma mitiitur : Que nt prudentifsimam feminam decebat , necefsitate parere , eumque amorem , quoad eum diem Gifippum profequuta. erat, in Titum amandum, colendumque transferre statuit, virumque Romam fequuta, magnificentessimo apparatu. excipitur . Gifippum Athenis relictum omnes eque negligere, & odio babere : que non multo post civili fitctione pauper, & omnium rerum egenus Urbe pellitur , & proferibitur . Qui exilit mulit , paupertate , & igno. minia affectus, Romam, ut potuit, fe contulit tentands caufa un fui memoria apud Titum nondum exolevisset . Quem cum charum, acceptumque, omnibus fptendidefrime. vivere intelligeret, ante offium, domum redeuntem . pra-Rolare decreves : eus ob miseriam , mopiamque nullum\_ werbum facere aufus oft; ita tamen fe gefrit, ut widere vellet, agnitus enim a Tito intrometti cupiebat. Quod eum illi non successifiet , visumque fe , & neglectum arbitratus efset, memoria repetens ea, que iam in Tisum contulisset, indignabundus, & fibi infensus discessit. Nocle vero appetente cum seiunus efset, nec ut cibum\_ omeret pecuniam baberet, mori omnino decrevit; in defertiffimumque Urbis locum forte pervenit, abe ingentem. fpecum conspicatus pernoctare in eo decrevit, multumque prius de adverso suo fato questus, lacrymis, & somno sandem wiclus paululum quievit . Sed ita accidet , ur

infames duo latrones, qui noctu in Urbe furta commiserant, albente sam celo, ello se conferrent. Quorum unus, qui manu promptior erat, altercatione oria, alterum. occidit; fugaque fibi confuluit. Senferat bec omnia., or vulerat Cifippur, vifufque eft fibt viam invenific, ut a vite molejitis, eximerciur : mortem enim fios confcie feere nefas anditravatur. Quare illie tandiu permanfit , donec a speculatoribus, quibus sam res innotuerat, caplus. G in publicam cultodiam deductus elt. Non longa quajirone opus futt , fe enim & bomicidium fecifie , Gr a specu nunquam dimopers potuisse confessus est. Confesfum Marcus Varo, rerum capitalium Index, cruci affia gendum sudicat: buc entin ea etate supplicit genus erat . Perveneral forte eo tempore in forum Tuus, qui cum. attentius infelicissimum reum inspiceret , causamque suplicit intellexisset, Gisppum veterem anicum agnovit : multumque eins vicem mifertur, que de caufa Komam. pervenifiet conficere non potuit. Omneno tamen eum ab, extremo periculo eripere statust .: Erat res in arftissimo loco fita , difficillimmique parrocinium videbatur . Ut itaque periclitanti amico subveniret, sui ipsius accusator efse voluit . Pratore staque, quanta fiers potuit celeritate, convento, voca, que ab omnibus audiri poterat : Marce, inquit, Varro, inselicem situm, quem tu morti addixisti, revoca ; nibil enim ea pena dignum commisti .. Ego enim fates Deum offendife mibs videor , illum occidendo, qui bidie mane a tuit flipatoribus mortuus inventus eit , nec scelers scelus adiscere sustineo : quod certe facerem si culpa vacuum pro sonte puniri permite terem. Varronem admiratgo fimul , & dolor cepit , nec, enim vellet eam vocem a concione auditam. Cum vero commisso sili, & tradito Magistratui binorifice deesse. nequiret, revocatum Gifipum coram Tito fic alloquitur . Ecque tus ifthec infania eft, ut nulli questioni subiectus, ea fecifie ultro fateare, que nunquam admiferir? idque in causa capitali? A te enim bominem interfectum dicis: bic vero negat, & fe eius bomicidis auctorem facit. -Aonover flatem Tetum Gifippus ; necville Conice pictas, que accepti beneficis memor bane gratium rependere ftudebat, innota fuit. In lacrymas itaque præ commiferatione effusus ad bune modum, Pratore respondit : Ego, enquit, Prator, bominem occide, iftud very Tete officium, ut mibi pratum , ita falute nie tardion , & ferum eft . Contra. Titus : Proctor , inquit , peregrinum, infelicent, inermem bominem vides: qui cum non longe ab occifo inventus eft, caufum miferia fue morte liberanda quafivifte videtur. Eo itaque dimifso, me , ficut par eft, Supplicio afficito. Magnam Varro ab bac officis concertatione, admirationem animo capiebat: nec longe wheret, ut utrumque criminis immunem crederes; cumque es res perficiende tacitus incamberet, ecce tibi Publice Ambultus adolescens moribus perditissimis, latrociniaque l'opulo Rome aque notus, atque invifus. Pretorium intrat . Commiferat is, revera bomicidium, qui cum amicorum neutrum culpe, quam fibi mutuo adforibebant, affinem efse foiret, primum utriufque vicem doluit , deinde conforentia ; & comme feratione ductus Pretorem bis verbis interpellat i Varro vita mea omni feelerum genere exercità cogit me, atque inducit, ut borum quettionem difiolivam . Nefcio vero quo Deo stimulante; o urgente agur, ut crimem a me commissum planum tibt factam - Illud itaque tibi babeto neutrum aftorum ad facenores y cut fo uddicunt, perpetras visse. Ego enim, ego, inquam, eum bominem bodics prima luce morti dedi . Infortunatum vero islum somno oppressum eo tempore conspicatus sum, quo socium de dividundo furto altercantem, ferro confeci. Nee Titus excusatione mea indiget; egregia enim bominis virtus eum ab eo scelere vendicat. Illis itaque dimissis, in me prout leges, & jura flatuunt, animadverte. Intellexerat omnem rem a principio Octavius, qui cum Titum, Gisippum, & Ambustum ad se venire instifset, que causa fingulos moveret, ut unufquifque condemnari preoptaret, audire voluit. Qua ordine narrata, & duos ut sunocentes missos fecit, & tertium corum causa a pena absoltattette Leitere de bin | bin g.

vit . Titus Gifippum primum de animi diffidentia afperius custigatum incredibili gandio domum ducit : quem Sophronia pre leistia conlacrymans accepit. Is perofficiofe victu. & amictu recreatus brevi priftino nitori reftituitur. Mox vero Titus aurum, agros, possessiones cum eo communicat; Fulviaque forere formofissima in matrimonsum data, affinem fibt bominem conciliat, naptiafque Splendidifime celebrat . Nec multo post Rome fecum manendi, aut Athenas in patriam revertendi potestatem facit. Ille & exilio, quo immerito affectus erat, commotus , & recenti Titi beneficio devinclus , Romanus . auam Acticus efte preoptuvit . Habitavere itaque in. sildem adibus egregis amics multum, dinque ita lete, et fuaviter, ut quamvis nullus amicitie cumulus accederes posse videretur, tamen magis, atque magis in dies inter le amarent .

Monfig. Francesco Bonciani poi nella sua Lezione sopra il comporte delle Novelle, tiene questa per Favola. Bene è vero, che di tutte le Novelle sì di questo, che di altri Autori crede J' istesso.

Il Muzio nelle Battaglie parla con lode della prefente Novella. E in una lettera [ r ] a Gabriello Cesano, e a Bartolommeo Cavalcanti sa il simile.

Alessandro Sardo Ferrarese nel Discorso della Poesia di Dante mostra essere l'orazione di Tito nel Boccaccio in istile alto.



s tra le Lettere del Muzio lib. 3.

Giornata X. Nov. IX. Il Saladino in forma di mercatante è onorato da M. Torello.

contact of the second contact CL SA P. CL

IL dottiffimo Anton Maria Salvini, generalmente parlando delle inovene alle la la la Novellatore, afferì [1] che alcune tolte ei le avez parlando delle Novelle del nostro celebratissimo dalle Cento Novelle, Libro, qualmente altra fiata fi diffe, nato inpanzi al Boccaccio. Particolarizzandofi poi fopra la Grifelda, fentimento fu di Don Vincenzio Borghini, quegli, che tanto avanti seppe nelle Istorie, questa Novella maravigliosa estere tolta dall' istesso Libro, mentre in esso nella vigetimaquarta Novella così vien. raccontato.

Lo Saladino fu Soldano, e fue nobiliffimo Signore, prode, e largo. [2] Avvenne, che a una battaglia. prese uno Cavaliere Francesco con altri assai. Lo qual Francesco li venne in grande grazia tra gli altri. Gli altre tenea in prigione, e coffui di fuori con feco, vestialo nobilmente, e non parea, che le Saladino sapesse fare senza lui, tanto l' amava. Un giorno avvenne, che questo Cavaliere pensava fortemente fra se medefimo. Lo Saladino fe n' avvide: Fecelo chiamare, e diffe, che volea sapere, di che stava così pensoso, e quelle non volendo dire ; lo Saladino diffe: tu pure il dirai . Lo Cavaliere vedendo, che non potea fare altro, diffegii : Meffere, a me sovviene di mia gente, e di mie puese. E lo Saladino diffe: poiche tu non puopli dimorare con meco, sì ti farò grazia, e lascerotti. Fece Gggg chia-

<sup>1</sup> Ne' Difc, Accademici.

<sup>2</sup> Sezons, Piftorien. ad an. 1194. Salarbadinur Seldanus, Pir magnificur, freaunt, largus.

chiamare suo Tesoriere, e disse: Dalla MM. marche

Quanto a coloro, che hanno parlato del Saladino famolo Soldano, mi, rimetto a quel, che ho io detto fulla terza Novella della Giornata I. e circa il tempo di questo Saladino, io veggio, che il Sozomeno Pistojese. conta grandi cole di lui fotto gli anni 1182, e feguenti. onde allora potè forse accadere tal fatto, sebben vario in qualche parte, se crediamo alle parole, che di questa Novella fa il Castelvetro nella Parte principale terza della sua Poetica a car. 189. dicendo: Apevole cosa è. per cagion d'esempio, che di M. Torello du Pavia fi spargeffe la fama, che foffe morto, effendo stava la pestilenza nell' esercito. Cristiano, nel quale egli era, e poi sopravvenutavi la cattività, e per uno anno di lui non si sapese novella a casa sua, quantunque sosse vivo in Alessandria [ il che è legame. ] Ma che esti venisse. in una notte d' Aleffandria in Pavia | che è il principio della soluzione ] è cosa malagevole appresso al Boccassio, e perciò gli convenne affai vanamente ricorrere ad incantefimo, e all' opera d' un Nepromante ec.

Il Sanfovino ne Luoghi, ed Autori, da' quali Gio: Boccaccio ha tolti i nomi ec. affernia effer vero ciò,, che nel principio della Novella dice effo Boccaccio, mentre in tre meli di viaggio, privatamente per l' Iralia paffando, offervo l' apparecchio, che i Criffiani facc-

Vano per l'acquisto di Terra Santa.



Giornata X. Nov. X. Il Marchefe di Saluzzo.

# CII.

Li avvenimenti della Novella di Grifelda flette fra due il gran Petrarca fe doveva affermarli pet veri, o per finti, dicendo in un' Epistola fua. concernente e il Decamerone in generale, e questa Novella in particolare trasportata: Quisquis ex me quaret, an bac vera fint, boc eft an Historiam feripferim, an Fabulam, respondebo illud Crispi: Fides penet auctorem , meum feilicet Joannem fit . Tuttavolta vennero creduti accadimenti veri da chi offervo, che questa Novella est prife d' un ancien MS. intitulé: Le Parement des Dames de la Biblioteque de M. Foucault: e che Grifelidis vivoit environ l' an. 1025. [1] Essa come vera accaduta Istoria riferita è da uno, che fe professione d' Istoriografo , vale a dire da F. Filippo Foresti da Bergamo, il quale nel suo Supplemento delle Croniche dice in questa guisa : Istoria di Grifelda , e Gualtieri Marchese di Salutia. Grifelda nata de ftirpe ipnobile e povera, ma di obedienzia, e fede fu ornatissima, e nobile, e fu maritata a un certo Gualtieri Marchese di Salutia della Famiglia d' Alarano soprascritto, primo Marchese di Monferraio : la cui Istoria piena di pazienzia, per esemplo de molti, com' bo trovato feritto in Francefco Petrarca deliberai nella presente Opera serivere. Questa Griselda fu di corpo bellissima, ma molto più di virtù d' animo ec. E nella sua Opera De plurimis tlaris, scelestisque mulieribus Cap. 145. così narrando: Grifildis Pedemontium Gggg 2

s Bouchet Annal. d' Aquit. Lib. 3.

Lombardie regionis Salutiana Marchionissa, femina licet mullius mobilitatis genere insignita, sed incomparabilis. obedientia, & fides fplendore decorata, quo tempore claruerit non fatis constat. Hanc autem Valieris Salutiarum Marchionis illustris consugem fuisse constat. Volunt igitur ipsam pauperrimi bominis nomine Iannicola filiam fuife; que sum effet forma corporis fatis egregia, fed morum pulcbritudine, atque animi adeo speciosa, ut nibil fupra, magnopere placuit igfi pradicto Marchioni. Ipfam enim genitor eius in primis parco victu, & in fumma. semper inopia educaverat; itaut nil prorsus molle, nibilque tenerum cogitare, aut contingere didicerit; fed virilis, fenilifque animus virgineo latebat in pettore, & patris senium inextimabili resovebat charitate, & pauculas eius oves depascendo, colum interim digitis atterebat. In banc verginem Valterius Salutiarum Marchio [ cum\_ fine uxore effet } sape illac transiens oculos, non suvenila lafcivia, fed fenili gravitate defixerat, eo ipfius viriutem eximiam supra sexum, supraque atatem acri penetraverat intuitu, unde factum eft, ut illam, & non. aliam uxorem omnino babere disposuerit . Et ad patrem sum multo comitatu accedens illum feorfum parumper abstrabens , illi submissa voce dixerit; an ipsum filia sibi in uxorem data, generum wellet babere. Cui fenex: nibil, inquit, aut welle debeo, aut nolle, mifi quod tibi placitum est, dignissime Princeps, quoniam & Dominus meus es . Advocans deinde una cum patre Valterius Marchio puellam, dixit : Et patri tuo placet, & mibi s ut uxor mea fis : credo idipfum & tibi placere . Cui Grifildis omni cum tremore, & reverentia respondit : Ego, mi dignissime Princeps, & Domine, tanto bonore me omnino indignam conficer; at fi tua voluntas, ficque mea fors est, ut tuo sub culmine ancillula pervemiam, fist voluntas tua. Ego, inquit, tibi Domino bes polliceor, etfi mori me iufferis, nibil unquam molefic. feram . Satis eft, ille inquit : vocataque in publicum. puella, universo astante populo illam cum omni plausu ACCC-

sam

accepit uxorem, ac annulo pretiofissimo folemniter desponfavit. Deductaque in palatium, brevi tempore tantus illi arvinus favor affluxit, ut non in cafa pajtorali, fed in aula imperatoria educata, atque edocta videre vifa eft, & omnibus supra extimationem carissima elle cepit . Quamobrem Valterius ipfe Marchio, quamquam bumilt quidem , fed infigni , ac prospero matrimonio bonestatus , summa cum pace domi extraque vivere cepit . l'auloque post gravida facta filiam peperit pulcherrimam, pro qua mox totam provinciam latam nimium effectt. Quam cum ablactaffet , Valterius ( ut ipfius coningis experiretur fidem ) interfice iuffit, imo potius finxit, & cuidam fatelliti suo sustit illam secreto modo Bononiam ad fororem. deferre, videlicet fuam, qua illic Comiti cuidam nupta fuerat : camque nomine suo traderet allevandam. Ex bac tamen filia amissione Grifildis nunquam mutati animi demonffravit inditium. Poft quatuor deinde annos etiam. filium masculum peperit forma quidem corporis elegantifsimum, quem etiam & post aliquod tempus ipfe Valterius Marchio & splum interfici velle finxit, quem & ipfum. Bononiam eodem modo sicut & filiam misit . Post vero ab ortu filia annum duodecimum Valserius ut acrius Grifildem experiretur, e Roma simulatas literas Apostolicas deferri fecit, quibus videbatur sibi a Romano Pontifice datam fibi fuiffe licentiam, ut pro fus, fuique populs quiete, et pace aliam superinduceret uxorem. Que res quum ad notitiam Grifildis pervenisset, etft admodum in corde triftis , inconcussa tamen animo fetit ... Illo interim tempore Valterius Bononiam nuncios mifit, que cognatum rogarent, ut ad fe filios adducere dignaretur: Fama extemplo ubique diffusa virginem illam Valterio in conjugium duci. Dum autem bec aperentur, Valterius. ut uxorem denno retentaret, videlicet ut ad dolores, et pudoris cumulum illam in publicum venire fecit, et universo astante, atque audiente populo dixit: Grifildis mea. per Deum te obsecro, patientiam babe in me. Papa enim mibi pracipit, ut et aliam mibi accipiam unorem, quam

jam in via eft, et statim adeffe debet. Efto igitur forti animo, et da locum ei, et tuam dotem accipient, in. domum patris tui revertere . Cni illa ingenue respondens ait: Ego, mi Illustriffime Domine, & Princeps, parata fum, bono, & aque, & pacato animo voluntatem tuam. in emnibus exequi, & nove tue coniugi volens cedo . Ac fic fe vefte praclara exuens, anulum, quo eam fubarrbaverat et:am ei restituit : & cum fola camifia de omnibus rebus in domunculam patris remifit. Que res Grifildis sapientissima mirabili aquanimitate, atque bumilitate toleravit, itaut nullum in ea signum triffioris anims videretur. Quippe cum in mediis opibus enops semper modestia singulars, & spiritu vixisset, atque bumillima: eumane eius filia ex Bononia Salutias appropinquaffet pridge antequam veniret , Valterius idem Marchio Grifildem in velte bispida, ac lacerata ad fuum palatium. venire fecit, & praparandi convivii eidem curam commisit. Veniens autem puella cum germano cum immenso apparatu, arbitraus Grifildis profecto illam veram fore uxorem, cum bumanissimo, ac fereno vultu intranti puella obviavit; Et/bene venerit Domina mea, inquit, atque sta tam ipsam, quam reliquos Comites lata facie miraque suavitate verborum comiter suscepit : Cumque videret Grifildis nowam foonfam pulcherrimam . atque. mire indoles preclaram adeffe , ad Valterium ait: Obfecro, me Domine, atque tuam excellentiam moneo, ne banc tenellam sponsam illis aculeis agitare velis, quibus me bactenus agitafti, ne ex teneritudine puellari abs te per mortem tollatur . En quippe verba, & fimilia. dicentis vultus alacritatem perpendens Valterius, ipfius iam tandem miferatus, ac ferre, & experiri eius patientiam, & mirabilem tolleranisam diutius non valens dixis: Grifildis mea dulcissima confunx , nunc, nune mibi fatis cognita eft incredibilis fides tua, nec fub celo equidem aliquem effe puto, qui tanta coniugalis amoris experientia percipere potuerit de quacunque femina, ficut ego de se cariffima mea sponsa. Hac ita-

ine dicens universo astante convivio exclamavit dicens : O dulcissima, a fidelissima super omnes coniuna mea, & sta lato flupore contugem lacrymis perfusam cupidis ulnis ampleffetur & ofculatur. Et tu, ait, mea fola uxor es semper amantissima, aliam nec unquam babus, nec babere volo. Ifta autem, quam tu meam existimas sponsam. filia tua eft, bicque, qui cognatus meus credebatur, & tuus fimiliter eft filius ; en , que divifim perdita videbantur, fimul omnia recepisti. Hac illa audiens pene præ gaudio exanimis effecta, cum lacrymis suorum pignorum in amplexus ruit. Raptimque matrone alacres circumfuse vilibus eam exuentes vestibus, suis solitis exornarunt vestimentis : multoque cum gaudio, & plenissime fletu dies ille celeberrimus omnibus fuit, celebrior quoque quam dies nuptiarum fuerat. Multofque post annos ingente cum pace , & quiete , atque ploris Valterius Marchio . & Grifildis coniugales vixere feliciffimi , videruntque filios filiorum fuorum in generationem, & gemerationem .

Girolamo Claricio da Imola nell' Apologia contra i detratori del Boccaccio ci ricorda, che tal Novella del Marchefe di Monferrato fu messa in Latino dal Petrarca, e da lui fessio altamente lodata. Udeno Nifelia nel Volume V. de' suo i Proginansimi, Progina. IX. pag. 85, della prima edizione, così dice: Il Petrarca selfo mon si silegnò di tradurer in Latino una delle predette Novelle; siccome appare nel L. Tomo delle siu Opere. Latine. Noi petciò riferir vogliamo qui tale Traduzione traendola dalle fiese fo Opere.

Trall' Epithole di G. Plinio, del Petrarca, di Picodella Mirandola, e d' altri eccellentiffini uomini, tradotte: da Meffer Lodovico Dolce ec. vf fi ponetradotta la di foara accennata feritta dal Petraraca al Boccaccio, nella quale lo ragguagliad' aver vedute, e feorfe le Novelle di lui, che
erano ad effo forte piaciute, in ifpezie il principio, e di li fine delle medfime, nell' uno dei quali

aveva

aveva deferitto propriamente, e con molea copia, ed eleganza lo flato della Patria noftra al tempo della pelificra mortalità; nell' altro aveva polto per ultima un' Iltoria dilimile dalle precedenti, la quale si fattamente era a lui piacitta, quando molti anni addiero l' aveva udita, che trasportandola in Idioma Latino, aveva giudicato bene d'indirizzarla a lui, come cofa fua . Egli è però vero, sia detto di passaggio, e combuona pace del Dolce, che nell' Episito Latina vi ha qualche cosa di vario, da quel si legge nel Volgarizzatore.

L' intitolazione della Novella Petrarchefca in Latino si è De obedientia, ac fide uxoria. Dopo vari periodi dal cominciamento fi dice: Inter catera ad radicem Vefult, terra Salutiarum, vicis, & castellis fatis frequent, Marchionum arbitrio nobilium, quorundam regitur virorum, quorum unus , primusque omnium, & maximus fuisse traditur Gualiberus quidam, ad quem familia ac terrarum omnium regimen pertineret: & bic quidem forma virens, atqueatate, nec minus moribus quam fanguine nobilis, & ad fummam omnium ex parte vir infignis, nift quod prasenti sua sorte contentus, incuriosissimus futurorum erat. Itaque venatui, aucupioque deditus, sic illis incubuerat, ut alia pene cuncta negligeret : quodque in primis agre populi ferebant, ab ipfis quoque consugie confiliis abborreret . Id aliquandin taciti cum tulifient, tandem catervatim illum adeunt, quorum unus, cui vel auctoritas maior erat, vel facundia, maiorque cum suo duce sami-liaritas. Tua (inquis) bumanstas, optime Marchio, banc nobis praftat audaciam, ut & tecum finguli, quotiens res exposcit devota siducia colloquamur, & nunc omnium tacitas voluntates, mea vox tuis auribus invebat, non and fingulare aliquid babeam, ad banc rem, nift quod tu me inter alios charum tibi multis indiciis comproba-Ai. Cum merito igitur tua nobis omnia placeant, femperque placuerint, ut fælices nos tals domino indicemus; unum eft, quod si a te impetrari finis, teque nobis exerabilem prabes , plane fælicissimi finitimorum omnium. future sumus, ut coniugio, scilicet animum applices, collumque non liberum modo, fed imperiofum legitimo fubitcias ingo, edque quamprimum facias e volant enim dies rapidi, & quanquam florida fis atate, continue tamen. bunc florem, tacita fenectus infequitur, morsque ipfa omni proxima est atais. Nulli muneris buius immunitat datur, eque omnibus morsendum eft, utque id certum, fie illud ambiguum, quando eveniat . Sufcipe initur, oramus corum preces, qui nullum tuum imperium recufarent, quarende autem coniugis studium nobis linque : talem. enim tibi procurabimus, que te merito digna fit, & tam claris orta parentibus, ut de ea spes optima fit babenda; libera tuos omnes molesta follicitudine, quasumus, ne quid bumanitus tibi forfan accideret , tu fine tuo fuccessore abeas, ipsi fine notivo rectore remaneant. Moverunt pia preces animum viri, &, cogitis ( inquit ) me amici, ad id, quod mibi in animum nunquam venit: delectabar omnimoda libertate, que in coningio rara est . Caterum subiectorum voluntatibus me sponte subiicio, & prudentia vestra fisus, & fidei. Illam vero quam offertis quarenda curam coningis, remitto, eamque bumeris meis ipfe fubeo; quid unius enim claritas confert alteri? fare filis diffim les funt parentum. Quicquid in bomine boni est, non ab also, quam a Deo est. Illi ergo & flatus, & matrimonii mei fortes , fperans de fua folita. pietate, commiferim, ipfe mibi inveniet, quod quiets mee fit expedient, ac faluti. Itaque quando vobis eta placitum eft, uxorem ducam, id vobis bona fide polliceor, vestrumque desiderium nec frustrabor equidem, nec morabor: unum vot mibi verfa vice promittite, ac fervate, ut quamcunque coniuge a spfe delegero, eam vos fummo bonore, ac veneratione profequamini, nee fit ullus inter vos qui de meo unquam sudicio aut litiget, aut queratur. Vestrum fuit mei animum quos novisiis liberrimum, iugo subiecisse, coningii mea sit ingi ipfius electio, quecunque uxor meg erit, illa, ceu R mans Principis filia domina Hhhh

veftra fit . Promittunt unanimiter , ac late nibil defuturum, ut quibus vix poffibile videretur, optatum diem. cernere nuptiarum, de quioux in diem certum magnificensiffime reparandum , Domini jubentit edictum alacres fufciperent. Ita a colloquio. discessum est, & spfe. mebilominus. eam ipfam nuptiarum curam domefficis fuit imposuit , edixitque diem. Fuit band procul a palatia villula paus corum, atque inopum incolarum, quorum uns omnium gauperrimo, lanicole ( 1 ) nomen erat, fed ut pauperum quoque tuguria nonnunquam gratia celeftis invifit, unica ille consigerat Brifeldis (2) nomine, forma corporis fatis egregia, fed pulcbritudine morum, atque animi adeo fpeciofa, ut nibil supra; bec purco victu, in summa semper inopia educata, omnis infcia voluptatis, nil molle, nil tewerum cogitare didicerat, fed virilis, fenilifque animus virgineo latebat in pectore , patris fenium inextimabilà refovens. charitate, & pauculas eins oves pafcebat , & colo interim digitos atterebat , vicissimque domum rediens .. aluscula, & dapes fortuna congruas praparabat, durumque cubiculum. flernebat , & ad. fummam angufto. in. fpatio totum filialis obedientia, ac pietatis officium explicabat . In bane virgunculam Gualiberus fape illac tranfiens, quandoque oculos non suvenili laferuia, fed femili pravitate defixerat, & virtutem eximiam, fupra fexum, supraque atatem, quam vulgi oculis conditionis obscuritas abscondebat, acri penetrarat intuitus. Unde effectum, ut & uxorem babere , quod nunquam ante voluerat . & simul banc unam , nullamque aliam babere disponeret .. Instabat nuptiarum dies , unde autem wentura fponfa. effet nemo noverat , nemo non mirabatur ; ipfe interim. G. anulos aureos, G. coronas, G baltheos conquirebat , vefter autem pretiofas, & culceos, & eins generis neceffaria omnia , ad menfuram puelle alterius , que flatura fue perfimilis, erat , praparari faciebat , Venerat. ex-

F. Filippo da Bergamo. Inmicela ...

<sup>2</sup> Di qui si saccia ragione se si possa dare il esso di quegli scambiameati di nomi, che so ha sospersato di sopra a car, 196, 229, 320, 465.

expectatus dies, & cum nullus fronfa rumor audiretur, admiratio omnium vebementer excreverat . L'ora tam prandis aderat, sainque apparatu ingents domus rota fervebat. Tum Gualtberus adventants velut fponfe obviam. profecturus domo egreditur, profequente virorum, & matronarum nobilium caterva, Brifeldis omnium, que erga fe pararentur, ignara, peraftis que agenda dome erant aquam e longiniquo fonte convectians paternum linen, intrabat, ut expedita curit aliit, ad viscondam Domini fui sponsam cum puelles comitibus properaret . Dum. Gualtherus cogitabundus incedens, eamque compellans nomine: ubi nam pater eius effet interrogavit : que cum. illum domi effe reverenter atque bumiliter respondiffet . lube ( inquit ) ad me ventat . Vententem feniculum. manu prebenfum, parumper abstraxit, ac submilla voce: Scio ( ait ) me, lanicola, charum tibi, teque bominem. fidum novi, & quacunque mibi placeant, velle te arbitror , unum tamen nominatim noffe velim . An me , quem Dominum babes, data mibi bac tua in uxorem filia generum velis? Inopino negotio flupefactus fenex obriguit, 6 vix tandem paucis biscent . Nil ( inquit ) aut velle debeo, aut nolle, nife quod placitum tibi fit, qui Dominus meus es . Ingrediamur foli ergo [ inquit ] ut apfam de quibufdam interrogem te prafente . Ingreffi igitur, expectante populo, ac mirante puellam cura patris obsequium fatagentem, & infolito tanti bofpitis adventu stupidam invenere, quam iis verbis Gualeberur uppreditur. Et patri tuo placet ( inquit ) & mibi, ut uxor men fis . Credo idipfum tibi placeat; fed babeo ex te quærere, ubi hoc peraclum fuerit, quod mox erit an volenti animo parata fis , ut de omnibus tecum mibi conveniat, ita ut in nulla unquam re a mea voluntate diffentiat, & quicquid tecum agere voluero, fine ulla. frontis, aut verbi repugnantia te ex animo volente mibi liceat. Ad bat illa miraculo rei trement. Ego, mi Domine [ inquit ] tanto bonore me indignam fcio. At fi voluntas tua, fique fors mea eft, nil ego unquam feient, Hhhh 2

ne dum faciam , sed etiam cogitabo, quod contra animum tuum sit, nec tu aliquid facies, etfi me mori sufferis, quod molefte feram. Satis est (inquit ille) fic in publicum eductam populo oftendens: Hec ( ait ) uxor mea, bec domina nostra est, banc colite, banc amate, et & me charum babetse, banc chariffimam babetote. . Debine , nequid reliquiarum fortune veteris novam inferret in domum, nudari cam insit, et a calce ad verticem novis veltibus indui, quod ad matronis circumstantibus ac certatim finu illam, gremioque foventibus verecunde, ac celeriter adimpletum eft . Sie borridulam pirginem , indutam : laceramque comam recollectam manibus . comptamque pro tempore infignitam gemmis , & corona velut subito transformatam, vix populus recognovit : quam Gualtberus anulo pretiofo , quem ad buns usum detulerat , folenniter desponsavit , niveoque equoimpositam , ad palatium deduci fecit , comitante populo, & gaudente . Ad bunc modum nuptie celebraie . diefaue ille lesissimus actus est . Breui dehine inopi sponse santum divini favoris affulferat, ut non in cafa illa paftoria, fed in aula imperatoria educata, atque edocta videretur , atque apud omnes supra fidem chara, & venerabilis facta effet , vinque bis ipfis , qui illam ub origine noverant, persuaders posset lanicole natam effe, tantus erat vite , tantus morum decor , ea verborum gravitas, ac dulcedo, quibus omnium animos nexu fibi mapni amoris astrinxerat . Lanque non folum intra patrios fines , fed per finitimas quasque provincias fuum nomen celebri preconio fama vulgabat ; statut mults, ad illam vifendam viri, ac matrone studio fervente concurrerent . Sic Gualtherus bumili quidem , fed infigni, ac prospero matrimonio, bonestatis summa domi in pace, extra vero fumma cum gratia bominum vivebat , quodque eximiam virtutem tanta sub inopia latitantem, tam perspicaciter deprebendiffet , vulgo prudentiffimus babebatur, Neque vero folers. Sponfa, muliebria tantum. bac domestica, fed ubs res posceret, publica etiam obibat officia

qut -

officia viro absenie, lites patrie, nobiliumque discordias dirimens , atque componens , sam gravibus responjes , tamtaque maturitate, & tudicii aquitate, ut omnes ad falutem publicam demissam colo fieminam pradicarent . Neaue multum tempus effluxerat , dum gravida affecta. primum subditos anxia expectatione suspendit , debine filiam enixa pulcherrimam , quamvis filium maluissent . tamen votiva focunditate, non virum modo, fed totam\_ patriam latam fecit. Capit, ut fit, interim Gualtherum cum iam ablactata effet infantula, mirabilis quadam, quam laudabilis doctiores judicent, cupiditas, fat expertam chara fidem coningis experiendi altius , 6 iterum. atque iterum retentandi - Solam igitur in thulamum fe pocatam, turbida fronte fic alloquetur. Nofti, o Brifeldis, neque enim prafenti fortuna te prateriti tui status oblitam credo: nofti, inquam, qualiter in bane domum. veneris, mibi quidem chara fatts, ac dilecta es: at meis nobilibus non ita, præfertim ex que parere incepifti, qui plebeta Domina subesse animis ferunt iniquissimis. Mibi erro, qui cum eis pacem cupio necesse est, de filia tua non meo, fed alieno iudicio obfequi, & id ficere, quonil mibi poffet effe moleftius . Id enim vero te ipnara nunquam fecerim: volo autem tuum mibi animum accommodes , patientiamque illam praftes , quam ab initio nostre conjugit promifisti . Its auditis nec verbo mota . nea vultu: Tu | inquit | nofter er Dominus , & ego , & bec parva filia tue fumas; de rebus tuis igitur fac ur libet , nil placere enim tibi potest , quod mibi displiceat .. Nil penitus vel habere cupio, vel amittere metuo, nife to boc ipfo mibi in medio cordis affixi , nunquam inde . wel lapfu temporis , vel morte vellendum , omnia prius fiers possunt, quam bic animus mutart. Letus ille refponfo , sed diffimulans visu mæstus abscessie , & post paululum unum suorum satellitum fidissimum fibi , cuius opera gravioribus in negociis uti consueverat, quid agi sellet edoctum, ad uxorem mifit, qui ad eam noctu veniene: parce [ inquit ] o Domina, neque mibi imputer,

qui coaclus facio. Scis sapientissima, quid est ese sub Dominis, neque tali ingenio pradite, quamvis mexperte dura parend: necessitat est ignota; sujjut sum banc enfantulam accipere, atque eam bic fermone abrupto, quafi crudele ministerium filentio exprimens subsicuit, suspecta-viri sama, suspecta sacies, suspecta bora, suspecta erat oratio, quibus & clare occifum iri dulcem filiam intelligeret, nec lacbrymulam tamen ullam, nec suspirium dedit, in nutrice quidem , nedum in maire duriffimum. . Sed tranquilla fronte puellulam accipiens, aliquantulum respexit, & fimul exosculant, benedixit, ac fignum fun-Ele crucis impressit, porrexitque fatelliti: vade ( ait ) quodque tibi Dominus nofter insunxit exequere. Unum. quefo, cura ne corpufculum boc fere lacerent, aut volucres, ita tamen , nifi tibi contrarium fit preceptum. Reverfus ad Dominum, cum quid dictum, quidve responfum effet exposuisset, & ei filiam obtulißet , vebementer paterna animum pietas movit, susceptum tamen rigorem propositi non inflexit, iussique fatelliti obvolutam pannis, ciffe iniectam, ac sumento impositam, quiete omni quanta poffet diligentia Bonomam deferret. ad fororem. fuam. que illic Comiti de Panico (1) nupta erat, camque fibi traderes alendam materno fludio, & charis moribus instruendam, tanta preterea occultandam cura, ut cuius filia effet a nemine poffet agnosci. Tvit ille illico, G follicite quod impositum ei erat implevit. Gualtherus interea fepe vultum coningis, ac verba confiderans, nullum unquam mutati animi perpendit indicium, par ala-eritat, atque fedulitat, folitum obsequium, inde amor, nulla triftitia, nulla filie mentio, nunquam five ex proposito, five incidenter nomen eius ex ore matris auditum. Transiverant boc in statu anni quatuor, dum ecce gravida, iterum filium elegantisfimum peperit, letitiam patris

<sup>2</sup> Si vede, the il Petrarea indago qualche cosa di più di questa siloria, aggiugando la Famiglia del Cognato di Gualtieri, cioè de Conti di Panico, di cui favella in più luoghi dello sue Istorie Bologues Cherubino Chirardacci.

tris ingentem, at que omnium amicorum; quo nutrici ab urbe post brennium subducto, ad currostratem folitam reverfus pater, uxorem rurfus affatur: Et olim [att] audille populum meum ægre nostrum ferre connubium, præfertimex quote fecundam cognovere . Nunquam tamegregius. quam ex quo marem peperifte; dicunt enim & jepe ad auren meas murmur boc pervenit, obeunte igitur altero Laniculo nepos noftri dominabitur, & tam nobilis patria, tale Domino subtacebit . Multa quotidie in banc fententeam sactantur in populis , quibur ero & quietio avidus, & ut verum fatear, mebi metuens permoveor , ut de bos infante disponam, quod de forore disposui : id tibi pranuncio, ne te inopinus, & subitus dolor turbet. Ad bac illa: Dixi [ att ] & repeto, nibil poffum feu velle, feu nolle, nifi quod tu; neque vero in iis filiis quiequam babeo prater laborem, tu met, & spforum Dominus, tuis in rebus iure tuo utere, nec confensum meum. quaras, in ipfo enim tua domus introitu ut pannos ... fic G voluntates, affectufque meor exui, tuos indut; quecunque ergo de re, quicquid tu vis ego etiam volo : nempe quafi futura tua voluntatis effem prafcia, ante etiam quicquid id effet , G velle , G cupere inciperem quam tu velles , nunc animum tuum , quem prevenire nonpoffum, libens fequor : fac fententiam, tebi placere quod moriar, volens moriar, nec res ulla denique, nec mora ipsa nostro fuerit par amori . Admirant semine constantiam, turbato vultu abiit , confestimque fatellitem olim miffum ad eam remisit, qui multum excusuta necessitate parendi, multumque petita venia, fiquid ei molestum, aut fecisfet, aut faceret, quafi immane ftelus acturus popofcis infantem . Illa eodem quo femper vultu , qualicunque animo filium forma corporir atque indole, non matri tantum, fed cunctis amabilem in manus copit, fignanfque oum figno crucis, & benedicens ut filiam fecerat, es diuticule oculis inbarens, atque deofculans, nullo penitus fipno doloris edita, petenti obtulit. Et tene (inquit ) fac quid iusus es; unum nunc etiam precor, ut fi fieri PU-

potest, bos artus teneros infantis egregii, protegas L. vexatione volucrum ac ferarum. Cum iis mandatis reversus ad Dominum, animum eius magis in stuporem\_ egit, ut nisi eam nosset amantissimam filiorum, paulominus suspicari posset, boc femineum robur, quadam ab animi feritate procedere, sed cum suorum omnium valde. nullus erat amantior quam viri. Iuffus inde Bonontam. proficifes, & illum tulit, quo fororem tulerat. Poterant rigidiffimo coniugi bec benevolentie, & fidei coniugalis experimento sufficere : sed funt, qui ubi semel inceperint non definant, smo incumbant, hareantque proposito. Defixis ergo in uxorem oculis, an ulla esus mutatio erga. fe fieret contemplabatur affidue, nec ullam penstus invenire poterat, nisi quod fidelior illi in dies, atque obsequentior fiebat , fic ut duorum nonnist mus animus videretur, ifque non communis amborum, sed viri duntaxat unius; uxor enim per fe nibil vel velle, ut di-Elum eft , nibil nolle firmaverat . Caperat fenfim de Gualthero decolor fama crebrescere, quod videlicet effera, & inbumana duritie, bumilis penitentia, ac pudore coniugi filios suffiset interfici, nam neque pueri comparebant, neque ubinam gentium efsent ullus audierat, quo fe ille vir alioquin clarus, & fuis charus, multis infamem, odiosumque reddiderat, neque ideo trux animus Actebatur , fed in suspecta severstate experiendique sua dura illa libidine procedebat. Itaque cum iam ab ortu filia duodecimus annus elapfus effet, nuncios Romam mifit, qui fimulatas inde literas Apostolicas referrent. Quibus in populo vulgaretur, datam fibi licentiam a Kom. Pont. ut pro sua, & suarum gentium quiete, primo matrimonio resecto, alsam ducere posset uxorem: nec operosum fane fuit alpestribus, rudibufque animis quidlibet perfuadere. Qua fama cum ad Grifeldis notitiam perveniffet, triftis ut puto, fed ut que femel de fe, fuifque de fortibus ftatuifset, inconcufsa constitut, expectans quid de fe ille decerneret, cui fe, & fua cuntta subiecerat. Mijerat iam ille Bononiam, cognatumque rogaverat, ut ad fe filios suos adduceres , fama undique diffufe , viet ginem illam fibe in consugium addues . Quod ille fidelster exesuturus , puellam sam nubilem , excellentem forma , praclaroque conspicuam ornain , germanumque suum simul annum sam feptimum agentem , ducens cum eximia nobilium comstiva, Statuto die iter arripuit. Has inter Gualtherus folito, ut uxorem retentaret, ingenio, dolores ac pudoris ad cumulum , in publicum adducta coram multis : Satis ( inquit ) tuo consugio delectabar , mores tuos non originem respiciens : nunc quoniam , us video , magna omnis fortuna fervitus magna eft , non mibi licet , and cuilsbet liceret agricola . Copunt mei . G Papa confentit , uxorem me alteram babere , samque uocor in via eft , ftatimque aderet . Efto igitur forte animo , dansque locum alteri , & dotem tuam referens , in antiquam domum aqua mente revertere : nulla bomini perpetua fors eft . Contra illa : Ego [ inquit ] mi Domine , femper fcivi , inter magnitudinem tuam , & bumilitatem meam nullam effe proportionem , meque nunquam tuo , non dicam consugio , fed fervitto dignam duxi , inque bac domo , in qua tu me dominam fecisti , Deum teftor , animo semper ancilla permansi; de boc igitur tempore , quo tecum multo cum bonore longe supra omne meritum meum fui, Deo, & tibi gratias apo ; de reliquo parata fum bono, pacatoque animo paternam domum. repetere , atque ubs pueritiam egi, feneclutem agere . G mori , felix femper , atque bonorabilis vidua , que viri talis uxor fuerim. Nove consugi volens cedo, que tibe utinam folix adveniat , atque binc , ubi sucundiffime degebam , quando sta tibi placitum eft , non invita discedam : at quod jubes dotem meam mecum ut auferam, qualis fit video , neque enim excidit , ut Daterna olim domus in limine spoliata meis , tuis induta vestibus ad te veni , neque omnino alia mibi dos fuit , quam fides , & nuditas . Ecce igitur , ut banc westem exuo , anulumque restituo , quo me subbarrasts , relique anuli , & vestes , & ornamenta , quibus te donante ad liii

invidiam aucta eram , in thalamo tuo funt : nuda en im domo patris egrella , nuda stidem revertar , nifi quod indignum reor , ut bic uterus , in quo filii fuerunt , quos tuo genuiffi populo, nudus appareat. Quamobrem fi tibi placet, & non aliter, oro atque obsecro, ut precium virginitatis , quam bue astuli , quamque non refero, unicam mibi camifiam lingui iubeas, carum, quibus. tecum uti foleo., qua ventrem tue quondam uxoris operiam. Abundabant viro lacbryme, ut continers amplius iam non poffet ; itaque faciem avertens : Gr camifiam. tibi unicam babeto . verbis trementibus vix expressit . Et fic abist illacbrymans, illa coram cunctis fefe exuens, folam fibi retinuit camifiam , qua contecta , nudo capite , pedibusque nudis coram cunctis egreditur , atque, ita profequentibus multis, ac flentibus, fortunamque culpantibus siccis una oculis , & bonesto veneranda filentio, ad paternani domum remeavit. Senex, qui bas filia nuptias . semper suspectas babuerat , neque unquam tantam frem mente caperat , semperque boc eventurum cogitaverat, ut suietate sponsa tam bumili exorta domo illam quandoque vir tantus . G. more nobilium. superbus abisceret , tunicam eins bispidam , & attritam fenio , abditam parve domus in parte fervaverat . Audite ergo non tam filie tacite redeuntis , quam comitum. ftrepitu occurrit in limine , & seminudam antiqua vefle cooperuit . Manfie illa cum patre paucos dies , aquaniminitate atque bumanitate mirabili , ita ut nullum inea fignum animi triffioris , nullum vefligium fortuna prosperioris extaret , quippe cum in mediis opibus inops . femper fpiritu vixiffet, atque bumilis . Iam Panicius Comes propinquabat , & de novis nuptiis fama undique frequens erat , pramissoque uno ex suis , diem quo Salureas perventurus effet acceperat . Pridie igitur Gualtberus ad fe Grifeldam evocans , devotiffine venienti : Cupia e ait ) ut puella cras buc ad prandium ventura magnifice excipiatur , virique , & matrone , qui fecum funt , fimulque ' nofri , qui convivio intererunt , ita u: locarum

rum verborumque bonor integer fingulis pro dignisate. fervetur, doms tamen faminas ad boc opus idoneas non babeo ; proinde tu , quamvis weste inopi , bane tibi , que mores meos nofts optime ., fustipiendorum , locando rumque bospitum curam sumes . Non libonter modo [ inquit ella ] fed supide , & bac , & quacunque tibi plaesta fenfero , faciam femper , neque in boc unquam. fatigabor , aut lentefcam dum fpiritus buius reliquia welle superenunt ; & cum dicto , servilia mox instrumenta corripiens domum verrere , mensus instruere , leetos flernere , bortarique alias caperat , ancilla in modum fideliffima . Proxime lucis bora tertia Comes fupervenerat , certatimque omnes & puella , & germani infantis , mores ac pulcbritudinem mirabantur . Erantque qui dicerent prudenter Gualtherum , ac feliciter permutaffe, quod, & Sponsu bac tenerior effet, & nobilior, & cognatus tam speciosus accederet . Sic fervente convivii apparatu , ubique present , omniumque follicita Grifeldis, nec tanto cafu deiecta animo, nec obfoletæ ve-Ais pudore confufa , fed fereno vultu intranti obvia. puella, flexo poplite servilem in modum, vultuque demiffo reverenter, atque bumiliter : Eene venerit Domina mea, inquis . Debine cateros dum convivas lata facie, & verborum mira suavitate sufciperet , & immensam. domum multa arte disponeret ; ita ut omnes, & prafertim advena unde ea maiestas morum , atque ea prudentia fub tali babitu vehementiffime mirarentur, atque ipfu in primis puella pariter, atque infantis laudibus fattari nullo modo poffet , fed viciffim modo virgineam , modo infantilem olegantiam pradicaret . Gualiberus co ipfo in tempore , quo affidendum menfis erat , in cam. versus , clara voce coram omnibus , quasi illudens . Quid tibi videtur [ inqu t ] Grifeldis, de bac mea Sponfa? Satis pulebra atque bonefta eft ? Plane ( ait illa ) nec pulchrior ulla , nec boneftior inveniri poteft , ant cum nulla unquam, aut cum bac tranquillam agere poteris , ac felicem vitam , utque ita fit cupio , & Se-Iiii 2

vo : unum bona fide te precor , ac moneo , ne banc illis aculeis agites , quibus alteram agitaffi . Nam quod & iunior , & delicatius enutrita eft , pati quantum ego superor non valeret . Talia dicentis alacritatem intuens . atque constantiam totiens , tamque acriter offensa muheris examinans, & indignam forten non fic merita miferatus , ac ferre diutius non valens : Satis [ inquit ] mea Grifeldis copitata, & spectuta mibi fides eft . tua mec fub culo aliquem effe puto qui tanta coniugalio amoris experimenta perceperit . Simul bec dicens , charan conjugem lato flupore perfufam , & velut e fomno turbido experrectam ; cupidis ulnis amplecticur : & tu ( ait ) fola uxor men es ; aliam nec babui, nec babebo ; iftam autem, quam tu fpinfam meam reris , filin. tua eft , bic , qui cognatur meur credebatur , tuut eft ftlius , que divifin perdita videbantur , fimul omnin. recepisti . Sciant qui contrarium credidere, me curiofum atque experientem este, non impium, probaffe consugem, non damnaffe , occultuffe filios , non mactaffe . Hat illa andiens pene gaudio exanimis, & pietate amens iucundissimisque enm lachrymis suorum pignorum in amplexus ruit , fatigatque osculis , pioque gemitu madefacit , raptimque marrone alacres , ac faventes circumfuse , vilibus exutam suis , folitis veftibus induunt , exornantque , plaususque l'atiffimus , & faufta omnium. verba circumsonant , multoque cum gandio , & fleta ille dies celeberrimus fuit , celebrior quoque , quam dies fuerat nuptiarum . Multosque post per annos ingenti pase concordiaque vixere . & Gualtberus inopem focerum quem beffenut neglexiffe vifut erat , ne quando concepta unima obstaret experientia , suam in domum translatum in bonore babuit , filiam fram magnificis , atque boneftit nuptiir collocatoit , filiumque Tui domini fuccefforem liquit . & conincio letus , & fobole . Hanc biftoriam Anlo nune alio retexere vifum fuit , non tam ideo, ut matronas noftre tempores ad imitandam buint uxoris patientiam , que mibi vix imitabilis videtur ; quam ,

ut legentes ad imitandam fultem fæmine configntiam excitarem , ut quod bec viro suo prastare , boc prasture Deo nostro audeunt, qui licet ( ut lacobus ait Apostolus ) intentator fit malorum, & ipfe neminem tentet .

Dal Lambecio rammentato è Ioannis Boccacii Libellus de insigni obedientia, & side uxoria ex Italico en Latinum translatus a Leonardo Arretino, cusus ettam prafatio ad Boccacium prafixa eft. Ma quegli intender volle della veriione del Petrarca; sbaglio bene avvertito dal Sig. Abate Lorenzo Mehus nelle Notizie, che ei

premette alle Lettere di Lionardo Aretino.

Nel Tomo II. del Teatro Francese sampato in. Amsterdam 1736. pag. 263. si osserva, che la Novella di Grifelda scritta dal Boccaccio, su ridotta sin nell' anno 1395. a Rappresentazione in versi da i Commedianti Franzesi, e intitolata: Le Mystere de Grifelidis Marquise de Saluces; e nel Proemio vi fi dice: Cy commence l'Estoire de Griselidis la Marquise de Saluces, & de sa merveilleuse constance, & est appellé la Miroir des Dames mariées . Poscia : Cy fine le Livre de l' Estoire de la Marquise de Saluce, mis par personnages & ryme l'an. (cosi) mil ccciiiixx & quinze. Effa Rappresentazione fu impressa in Parigi da Giovanni Bonfons in quarto .

Il soggetto di questa Griselda è stato ridotto in Drammi da vari, e principalmente dal chiarissimo Letterato Sig. Apoltolo Zeno, che lo volentieri nomino per la stima, che ho di lui uguale a quella, che ne fa il

Mondo letterato.

Finalmente si trova in ottava rima essa Istoria di Gualtieri Marchese di Saluzzo, e di Griselda, la quale è l'apprello:

Eccelfe Dive, gloriofe fuore, Le quali il sacro fonte par che bagni, Da cui ne spira il suave liquore Ne cuori generofi, invitti, e magni; Di tutte invoco l' ainto, e'l vigore, E prego, che ciascuna m' accompagni, liii 3

E per mio duce fra voi tutte feelfi. Polinia collo file, e accenti eccelfi. Dunque, Polinia, i tuos lucidi raggi Includi nel mio petto, e lo rifculda, Qual negli anteceffor famosi, e saggi Trovo d' alcun, che ti venera, e lalda; Sicche dell' opra mia sal pregio n' aggs, Che descrivendo con tua virtu falda, Accid Stimata fia mia rima, e verso. E divulgata in tutto l' universo. Siccome depna di laude, e d'onore. Quant' opra, che di donna oggi fi trova. Si per le donne, e si per lo Autore, Benebè fia in profa antica, al fecol nuova Faraffi versi d' un altro sapore. Ma non si metta nessun a tal prova Della sua donna, che forse fra tante Nessuna ne sarebbe si costante, Qual fu Grifelda tanto paziente, Di fonno, a d' umilta lucido fpecchio, Come pe' versi miet distintamente Comprenderd chi vi porrd l' orecchio, Talche qualunque sia, dal mio eccellente O uomo, o donna fuor, giovane, o veccbio, Non credo fia, gustando il bel tenore. Che non intenerisca per suo amore. Or per venire alla conclusione, E dare a tal principio degno effetto, E per trar d' ozio infinite perfone, Le qual prendon dei carmi gran delette, Avendo gid per mia confolazione In un Autore questa Storia lette, E parendomi degna a celebrarla,. In versi mi disposi, e volsi farla. E per quanto mi mostra l' Autore, Se ben la mente, e l' intelletto aguzzo. Eu zid gran tempo un giovane Signore.

Marchefe mira' Marchefi di Saluzzo, Il qual viveva fenza emulo al core, E di tor noglie gli veniva puzzo, Tenea grat corte, e visa magna in festa, Cacciando, e uccellando alla foresta.

Per la qual :oft a tutte quante l' ore I sudditi, e gli amici, e suoi parenti L' infestavan per gran zelo d'amore Del prendet donna per sarti contenti, Per mon restar possi lui senza Signare, Nè che matsalle senza discendenti; Il giovan, che chiamato era Gualtieri, Non intendia costor mai volentieri.

Di prender mplie, o di lafeiar post monte Chi siuccedje a lui mon vi penstrua, Per la quai cosa un gorno effendo in Corre-Con melis, i be ciascun lo molestava Con vivazi ragioni, e di più sorte Di dante digne se gli ragionava, Il quale a vatte intes di proposta Ricisamente a lor davu risposta,

Ranganou en occasion quanto a flare in pace, Perció le dunne fon proprie demonj.
E tengon finpre l'uone contunaçe,
Se vou creadifi aver lor condissioni,
Per padre, o madre, a me non è capace,
Nè credo al Mondo fia finili tormento,
Qual aver donas, e non effer contento.
Bench non ercod one fia uel migliato

Bruch non credo ne put net migitato
Un fol, c'o dedenja in tutto la fia vogita;
E fe pur uno, non we ne è un paso,
Che non fi, renta, o vivu fenza doglia;
Non fono il primo, a non farò il fezzaio,
Ma pur fe voi volete, ch' on ne toglia,
Effer woglio io il primo trovatore;
Ver dolerni di me poi e' io fo crepre.

Da ora innanzi a tutti vi proteft. Che s' io la tolgo, e fia qual effer fia. Per contentarvi folo verrò a quello. Benche sal cofa a me grata nos fia; E ffmandola voi , men che l' encho . Dimofterrovvi poi la doglia mia, Qual penfo vi farebbe incomportabile. Ellendo stato a tutti voi placarile. A cut rifpofon tutti, di un volert, Sicuramente a ogni correzione Contents fian di fare a 140 pracere Satisfacendo alla nostra intenzione. Che in verità ci par giufto, e dovere, Che tu ci dia questa confolazione. Diffe Gualtier voi m' avete cofretto A farmi entrar fotto il giogo in effette. Così pose filenzio a questa cosa, Avendo nella mente sua proposto Qual doves' effer la sua unita sposa, Poiche pur di leggier s' era disposto, La quale era gentile, e graziofa, Ne era molto dal loco discosto. In una Villa, bench? poverissina Fulle naturalmente, era belliffma. Più volte gid Gualtier l' avea veduta Cacciando appresso dove stava quella, Che fommamente a lui era piaciuta, Benche lei fuffe in povera gomella, In nella mente fe l' avoa tenuta, Perchè guardava alcuna pecosella, Non gli parendo affabile al fuo flato, Però teneva il fuo amor celate. Senza luscivia alcuna, ingamo, o frodo, Sicebe neffun non la piple altrimenti, Effendo per rinchindersi nel nodo Per fuggir de' rimproveri, e' termenti, Di tor costes dispose, e melle in sodo

Non istimando dote, ne parenti, E pel padre di lei mandò in effetto Il qual venuto, Gualiter gli ebbe dette. In foftanza l' effetto brevemente Se gli volca per donna dar la figlia, Giannucol powaretto gliel confente Piace volmente, e con allegre ciglia; Diffe Gualtger non ne parlar niente De çed a neffun di tua, o mia famiglia, Poi la 'mpalmorno, e dettonfi la fede, Giannucol, che n' ha voglia, non lo crede. E partito che fu dipoi Gualtieri, Mando per tutti e' Suos benevolenti, Gentiluomin , Signori, e Cavaliers Un giorno estendo tutti a lui presenti Propose loro s' avea fermo il pensiera Fareli della promeffa fua contenti, Quanto che lor raffermar gli voleffino, Quel che gli avean promeffe, e l' atteneffine, Cioè qualunque e' togließe per donna, Da ciascun fasse qual donna flimata, E riverita fia come. Madonna Da tutti, e corì fuffi riputata, E lui di loro il perno, e la colonna, Promettendo cost l' avea trovata, E fe a questo ognam di voi ratifica, Ordinate di far festa magnifica. Così da tutti promefso, e giurato Gli fu, e da Gualtier preson licenzia, Ed banno il fuo palazzo preparato Con gran trionfo, e gran magnificenza, E per tutta la terra in ciafcun lato Ognun facea fecondo fua potenza Per onorar la sposa, e forestieri, Che le nozze flimavan di Gualtieri . Il Signore alle nouve fe invitare Parenti, amiei, e molti circoftanti,

E molte ricebe vefte fe tagliare

A prova d' una , c' ba tutti i sembianti Di Grifelda per lus volendo andare, Ordin' giuochi, e suon con lieti canti, Non come andar per figlia d' un willano, Ma'come fusse d' un gran Re soprano. E la mattina, ch' era dipututa, Che si doveva per la sposa andare, Non che supessin dove è la brivata Quei , che banno Gualtieri accompagnare . Con una ricta, e magna cavalcata 111. Al valazzo il Signer girno a trovare Circa all' ora di terza, e quello in punto . Monto a caval, come ciascun fu giunto. Avendo ben provvisto ad ogni cofa Per una donna de tutto vestirla, Qual fi richiede ad una degna sposa. E cavalcando giunfono alla Villa, Dove stava Grifelda quella rofa, Chi fuonz, e canta, chi le trombe fquilla: Giunti alla cafa in cima d' un poggetto Gualtier vide Grifelda con l'orcetto Pien d' acqua in testa, che tornava in fretta Dalla fontana per gire a vedere. Con altre donne di quella villetta Venir la sposa con sommo piacere, E giunto all' uscio della sua casetta Sendo disceso da caval Gualtiere Chiamo Grifelda: ov' è tuo padre, diffe: In quello giunfe, e innanzi al Sir fi mille. Il Sienor prefe allora per la mano, E da parte il menò dopo il faluto Dalla fua compagnia poco lontano, . Grannuccol , diffe , fappi i' fon venute Per ifpofar Grifelda, ma di' piano, Vo' intender prima, e par, che fia dounte S' ella è contenta sedere a mie voglie,

Ne altrimenti la torrei per moglie. Così termina l'esemplare MS. di cui posseggo io copia.



DELLA

# ILLUSTRAZIONE DEL BOCCACCIO

PARTE TERZA



# TROEMIO.

A D X

NA delle applicazioni più favie, che flanno oggi a cuore agli editori de' Libri de' notiti antichi, si è il laudevolmente indagare, non pure le flampe, e i tudici pregevoli a penna delle Opere, a cui danno mano; ma gli originali eviandio; o quegli, che ad originale si accofano;

con fare bella inchialta inanto del, tempo, e del modo, con cui quelle, dirò cesì, nacquero, e fi fecero adulte; malgrado quella barbaire deplorata dai Deputati alla correzione del Decamerone, di taluni, I quali con maggior cura, ed amore confervano, o flanno in cerca d'un tetilo di bella moderna lettera, di miniature corredato,

e meffo ad oro, che d'un antico, e lacero, e fcorbiato, cui paffano per istracci nella loro estimazione. Bello è vedere ivi i pentimenti, ed il faggio mutar configlio degli Autori, i futfidi, ed il cooperarvi degli amici, da prenderne ottimi lumi col tempo chiunque legge. Se così operato avessero i nostri maggiori, non faremmo ora noi all' ofcuro di tante eccellenti Opere perite, per favellar così, nelle fasce; nè passerebbe con sì considerabile danno qual parto d' uno Scrittore, come noi veggiamo accadere, un. aborto: ne quel, che non è il minor male, si crederebbe Autore d' alcuna prole d' ingegno colui , la cui mano, trascrivendo, non vi ebbe altro merito, che di allevatrice. Tanto più, che a fimili diffalte vi concorre grandemente assai volte l'Autore stesso ingannato dal proprio affetto, per cui non si rende alcuna fiata giusto estimatore delle sue proprie produzioni.

S' jo avessi pensato, che it care
Fossi le voci de' sospir mici 'n rima,
Fatte l' atrei dal sospirar mio prima
In numero più spesse, nill più rare;
ando consesando il Pettaraca. E che il simile accadesse al nostro celebratissimo Scrittore, ne sa qualche telismonianza il Muzio nelle Lettere, e Gio: Matteo-Toscani nel Peplo d'Italia, siccome altrove si distri-

Della pubblicazione del Decamerone rispetto a' primi Testi a penna.

# CAP. I.

L divulgarsi di questa Opera, eccellente repurata da tutte le Nazioni, ed in ogni età ( checche paresse diversamente a Paol Beni) si su, a mio giudicio, il dardarfene fuori copia ; cofa , che fegui al dire del Cava Salviati l'anno 1252. Se vi fosse la cata nella lettera, che il Petrarca dirige al Boccaccio prima della fua versione della Novella centesima, si saprebbe quando su, che al Petrarca stesso l' Opera pervenne catualmente alle mani-Librum tuum, dic'egli, quem nofiro materno eloquio, nt opinor, olim invenir edidiffi, nefcio quidem unde, vel mualiter ad me delatum vidi. Ifacco Bullarto nell' Accademia delle Scienze così scrive: Quod orus Italia tota cum applaulu excepit, boc pariter extrance pentes adeo

favorabileter amplexæ funt &c.

Non già il primo a diligentemente, e come il Salviati crede, scrupolosamente copiarla, ma bensì quegli a cui toccò la forte di perpetuarne per lalunghezza di quattro secoli fin qui la sua Copia, si fu un accurato, intendente, e molto accorto noltro Cittadino, cioè Francesco di Amaretto di Zanobi della. nobil Famiglia de' Mannelli, fratello di Domenico appellato ancora Donnino quasi Domenichino, che su padre di un altro Amaretto Scrittore di quella Cronichetta, che io misi fuori più anni sono. lo tengo, che forella di Francesco sosse quella donzella, di cui il Monaldi nel suo Diario scrive all' anno 1374. Mercoledì adì 20. Maggio menò moglie Marco di Ubertino degli Strozzi . . . . d' Amaretto Mannelli; cui si può supplire il nome, cioè Vappia corrotto da Selvaggia.

Scrisse adunque questa celebratissima Copia del Decamerone, appellatafi l'Ottimo Testo, Francesco Mannelli amico familiarissimo, e compare del Boccaccio l' anno 1384, e dopo la morte dell' Autore il nono; e ciò fece dall' originale stesso del Boccaccio, qualmente egli in più luoghi fa fede . Questo Testo è uno de' più pregevoli Codici dell' infigne Libreria Mediceo Laurenziana, conservato in essa nel Banco XLII. al numero I. del quale si son satti pregio più Monarchi negli anni addietro d' averne diligenti collazionate copie. Queko fu del Granduca Cosimo Primo, e pri-Kkkk 2 ma-

620

mamente de' fuoi progenitori; ed a cafo perdutofi, per buona ventura dello Scrittore, dall' eccellente Bacie o Baldini Medico del Granduca filor ritrovato, fu ritornato al fuo vero poffeditore. Il Salviati però, e con effo i Deputati giudicano, che forfe il Boccaccio lafciafie due Volumi di propria mano, ma vari.

Di altro Telto a penna afsai filmabile mi dà contezza il celebre Sig. Conte Lodovico Antonio Muratori da me ben più volte per dar luftro a quefti miei itudi nominato. Quefto cfifte nella Ducale Biblioteca Eflenfe, e fi crede del fecolo feffo, in cui i fiori il fuo Autore.

Puossi appresso rammentare quello, che i Deputati appellano il terzo, creduto essere già stato di Lodovico Beccatelli di Bologna; che su persona di grandottrina, e di molti monumenti d'erudizione ornata.

Nel quarto grado annoverano i Deputati fteffi tre Tefti infieme, infra i quali non vi avez d (cione ggline) generalmente gran differenza in böntà, quantunque fra fe ne' luoghi particolari fi vedeffero benefpetio diversi, avendo per entro s sparso un poco del buono, e del metzano aditi, ratche se non da ciafredumo di loro molte cose, da tutti infieme se ne potra cavare qualche cosa di buono. Di questi il primo su creduto esser stato di Giovanni Gaddi virtuoso Gentiluomo morto nel 1542: quello, di cui in S. Maria Novella di questa. Patria leggiamo:

IOANNI, GADDIO, THADAEI, FILIO, CAMERAE, APOSTOLICAE, CLERICO, DECANO, LITERARVM, ERVDITORVMQVE, VIRORVM.

INSIGNI. PATROCINIO, CLARO.

AD., NOMEN, ET. DIVTVRNAM, MEMORIAM, DI

NICOLAYS. GADDIVS. PATRYO. DE. SC.

SYISQUE. BENEMERLTO' ec.

Se non che i Deputati si protestano di non aver quell' Testo veduto, bensì averne osservato uno, che con quello fu riscontrato da Mattio Franzesi, uomo assai noto pur oggi per le sue Rime, non meno di quel, che fa rendelle cognito in vita per effere flato Cortigiano di Clemente VII. e di Paolo III. Nel qual Testo rifcontrato dal Franzesi questo parve a' Deputati d' averetrovato, che vi erano perentro mescolate dimolto chiose, e di tali assai ben lunghe, quasi che chi le scrisse volesse scherzare, e far pruova, se sapesse motteggiare anch' egli. L' altro, che era uscito di Casa i Rofati, parea, che avesse quello notabil vezzo, che ben fovente avea voluto lo scrittor suo far piuttosto da interprete, che da copista, specialmente dove erano voci antiche, o rare. Dell' ultimo dicevano eglino, cheera affai fimile a' due precedenti .

Il Cav. Lionardo Salviati nella fua Lettera a' Lettori del Decamerone intende di preferire ai tre Codici, che in quarto luogo portano i Deputtati, un Testo I ecco le sue parole l' che ce n'ha donato Giovambatista di Geopanmaria Deti, gentiluomo, che nella sua intera bonta l' ornamente ba congiunto de questi belli studi.

Nel Banco XLII. della celebratiflima Mediceo-Laurenziana Codice IV. è conservato un Decamerone che porta feco il ricordo d' effere frato feritto a' 25d' Agosto 1458, per me Piero di Daniello de Piero Fes Cittadino Fiorentino .

Nel Banco medefinio il Codice VI. è l'istefs' Ope-12, cui scrise (secondo che il Libro nella ricordanza corroso dimostra ) . . . . ciescho di Nanni di Pi . . . . . t . . . ifepni Chastellano della Roccha di Montaleino .: finito adl s. di Mappio 1462.

Il Codice CCXXI. in foglio della celebre Libreria Stroziana contiene un Decamerone, che porta nel fine questa nota: Finito-oppi questo di 28. d' Ottobre. 1460. feritto per me Lodovico di Ser Iacopo Tommafini. Il chiariffimo Sig. Apostolo Zeno possiede an bel Co.

dice in carrapecora feritto, giudica egli, verso il 1400. Il fo Cavallere Anton Francesco Marmi aveva un

Tello

Testo di carattere tondo con data del 1396. con questo in fine:

Quis scripxit buus librum collocetur in Peradisum Menus Scritoris selventer bomnibus oris. Amen. Hoc Librum expletum fuit die XXV. Mensit Iulis 1395, per me Dopnum Nicoleum Monachum Ordinis Sci Beneralitis. Amen. Dos grais Amen. Oggi è nella gran-Libretia Magliabechiana con altro Teito in foglio scritto dopo il 1452. che in sine ha:

Qui. scrissit. seribat. cum Dho viont Manus. scrisoris. salvetur bomnibus boris. Amen. Più e più altri ne satanno nelle nostre Libretie, che io non ho veduti.

Delle prime censure, onde fu tacciata quest' Opera.

### C A P. 11.

Hiunque legge la conclusione delle nostre Novelle, scorge chiaramente, che nel tempo Reflo, che il leggiadrissimo Boccaccio le scriveva, erano elleno di troppa libertà condannate; intorno a che si andò egli stesso quanto poteva difendendo. Si tacciavano eziandio di qualche alterazione dal vero, dal che egli schermivasi rispondendo: Alla mia penna non dee effere meno d' autorità conceduta, che sia al pennello del dipintore; il quale fenza. alcunz riprensione, o almen giusta, lasciamo stare, che egli faccia e S. Mitbelo ferire il Serpente colla spada. o colla lancia, e a S. Giorgio il Dragone, dove gli piace, ms ec. a Lui medefino , che volle per la falute dell' umana generazione sopra la croce morire , quando con un chiovo, e quando con due i piè gli conficca in quelNe' tempi dipoi, riguardo alia libertà di ellaopera, noi legiamo: Pacelari Portus Regit Vir obfervarunt Ge. quedam apud illum Authorem loca clare oftendere quod maiori ferapulo caverte puritatis Lingua regular ab hominum arbitrio, av columtate tantum ortas volure, quam precepta de movum puritate ab ipfomet Den nobis tradita. Cost il Baillet, ove tipotata.

ful Boccaccio il giudicio degli eruditi.

Nella Vita a penna di F. Girolamo Savonarola . composta, si crede, da F. Pacifico Burlamacchi da Lucca dell'Ordine de' Predicatori Cap. XL. si natra come quegli nel 1497. un certo giorno nella Piazza de' Signori ordinò. che fi bruciassero Morganti Petrarchi Danti e Decameroni del Boccaccio. E quindi è, che si inferisce ciò altresì dal Vafari nelle Notizie di F. Bartolommeodi S. Marco Pittore Fiorentino con dissi: Avvenne, che continovando Fra Ieronimo le sue predicazioni , e gridando ogni giorno in pergamo, che le pitture lascive, e le musiche, e i libre amorose spesso inducono gli anemi a cofe malfatte et. il Carnevale seguente, che ere. costume della Città far sopra le piazze alcuns capannuce di flipa, ed altre legne, e la fera del martedi, per antico costume, arderle queste con balle amorosi, dove prefi per mano un nomo, e una donna, piravano cantando

i S. Gregorio Nazinateno, se pur fosse stata sua la Tragedia intitultat Cérifur pasirer, si sirebbe mostrato di senzimento, che la orcississo del Signote si sossi sinsi sua quesa da migliorit Ciricci à attribuita ad Apollizatio il veccho si, V uno e V altro però del cuarso fecclo. S. Gipisco, S. Gregorio Tutonense, si morcento III. e il Cardinal Toledo seno per l'opinione del quattro chicho.

intorno certe ballate; se si Fra Ieronimo, che quel giorno. si conduste a quel luogo tante pitture, e sculture ignude, molte di mano di Maestri eccellenti; e parimente libri, liuti, e canzonieri, che su danno grandissimo cc.

Simile Istoria la principia Iacopo Nardi Istorico Fiorentino dall'anno 1495. in questa guisa: Dopo questo tempo avendo lasciato Fra Girolamo il predicare per non fare isdegnare tanto i suoi avversari, e persecutori, successe a lui, come altre volte foleva il fuo compagno F. Domenico da Pescia, predicando ne giorni festivi insino alla Quaresima , con tanto spirito , e divozione ( benebe in apparenza fuffe tenuto di non molta dottrina, che non. fo come ciò credere si possa ) che nel detto spazio di tempo cosi breve, persuase al popolo di cavarsi de casa tuiti i libri così latini, come volgari lascivi, e disonesti, e tutte le figure, e dipinture d' ogni forte, che potessero incitare le persone a cattive, e disoneste cogitazioni. Ed a questo effetto commisse a fanciulli con ordine di lor custodi, o mejjeri, o signori, e ufficiali fatti, e. deputati tra lor medesimi fanciulli, che ciascuno andalie per le case de' Cittadini de' loro quartieri, e chiedessero mansuetamente, e con ogni umilià a ciascuna l' anatema ( che cott chiamavano simili cofe lascive, e disoneste ) come scomunicate, e maladette da Dio, e da' Canoni di santa Chiefa. Andavano adunque per tutto ricercando. e chiedendo: e facevano a ciascuna casa, dalla quale qualche cofa simile ricevevano, una certa benedizione , o latina, o volgare, ordinata loro dal detto Frate molto divota, e breve. Sicche dal principio della Quarefima dello Auvento insino al Carnovale, fu lor data, e raccolfero eglino una moltitudine meravigliofa di così fatte figure, e dipinture disoneste; e parimente capelli morti . e ornamenti di capo delle donne, pezzette di levante, belletti, acque lanfe, mofcadi, odori di più forte, simili vanità, ed appresso tavolieri, e scaccbieri begli, e di pregio; carte da giucare, e dadi; arpe, e liuti, e cetere, e fimili strumenti da sonare ; l' Opere del Boccaccaccio, e Morganti, libri di forte, e libri magici, superstiziosi una quantita mirabile. Le quas tutte cose il esorno di Carnovale furon portate, ed allogate ordinatamente fopra un grande, e relevato fungefto fatto in. Piazza il giorno precedente. Il qual edificio effendo da ballo molto largo di giro forgena a poco a poco in alto. in forma d' una rotonda piramide, ed era circondato intorno di gradi a guifa di federi, fopra e quali gradi ; o seders erano disposte per ordine tutte le dette cose . e scope, e Stipe, ed altre materie da ardere. A così fatto spettacolo concorse il giorno di Carnovale tutto il popolo a vedere , lasciando l'efferato, e bestial giuoca de' fassi, come s' era fatto l' anno passato, e in luogo delle mascherate, e simili feste carnescialesche, le Compagnie de' fanciulli, avendo la mattina del Carnefciale udita una. folenne Messa degli Angeli divotamente cantata nella. Chiefa Castedrale per ordine del desto Fra Domenico, e dopo definare essendo ragunati tutti i detti fanciulli co' loro custodi ciascuno nel suo Quartiere , andarono alla Chiefa di San Marco tutti vestiti di bianco, e con gbirlande d ulivo in capo, e crocette rofre in mano; e quindi poi essendo ritornais alla Chiesa Cattedrale, offersero alla Compagnia de' poveri vergognosi quella cotania elemosina, che in ques giorni avevano accattata . E ciò avendo fatto, andando ju la prazza si condustero su la ringbiera, e loggia de' Signori, cantando continuamente Salmi, è Inni ecclejiaftici, e Laudi volgari. Dal qual luopo discendendo finalmente li quattro custodi, e capi di Quartiers, colle torce accese misero suoco nel sopraddetto edificio, o capannuccio, che dire ci pogliamo, e così arfere a suono di trombe tutte le predette cose.

E fotto l'anno 1497. Nel medefino giorno del Carnefiale, diviji tutti secondo l'ordine ujato i Quarieri, portando in proceifione un bello, ed ornatissimo tabernacolo con la inagine di Giril Cristo in sorma puerile, antarono per tutta la Citta cantando Inni, e Salmi, e Ludi volgari. E la sera medefina essendo ri-

condotti alla Piazza de' Signori, furono da quelli arje molte cofe difuncia, lufeive, e oune, che ne' precedenti giorni, da' medefimi funciuli erano state accasiate, e ragunate nel modo, che l'anno passato avevano usato di sure.

Col tratto poi di altro tempo, nell' Indice del Libri prolitit fu notato: Boccatii Decader, sive Novella centum, quando expurgate non proderent. Donde l'acco Buliatro prese motivo di scrivere di quest' Opera, che Eo matori folicitudine bee quilière sequifivit, quo maiori studio eius suppresso tentata est. Del Boccacco probibto scristicto perto i Deputati nel Proemio: Nessumo se creda per questo titolo comune dell'estere probito, che sia diannato, come persona meno che Cattolica, o seminatore di nuovo, e pervore opinioni , la qual cosa, ficcome non è vera, così non è stata mai intenzione, del Padri.

Di quella libertà di scrivere del nostro Aurore, penso io, che intendesse di dire il Conte Lodovico Nogarola in una sua Epistola al Canonico Adamo Furnano super Vivi illustribus genere Italis; dicendo: înaqua quidem overborum collusie trer excellere nostrate vivi, Danibus, Petrarcha, Boccatius, non, meo tamen indicio, sam abplanta, asque perfett, un non atquid eir vivio verti possit, asque perfett, un tona diquid eir vivio verti possit, nonata; in Petrarcha res, offententiar overbis magis [Plendida, 6 ontata; in Petrarcha res, offententiar overbis susis indicatar requiri; maiorem in Boccatius desservationes del petrarcha res apparet.

# Delle prime edizioni di quest' Opera.

# C A P. 111.

Ell' anno 1449. si riferisce, un' edizione in quarto dal Sig. Conte Giacinto Vincioli altrove da noi nominato, notarsi nella Biblioteca del Cardinal del Bosco; ma vi si soggiugne dipoi , che ben può dubitarsi di sbaglio, come nell'anno pecessariamente vi ha da effere.

Del 1470. è una di Venezia în foglio riferita dai Compilatori de' Cataloghi de' MSS. d' Inghilterra Par.

I. Tom. II. pag. 381.

Parimente del 1470. ne suppone un impressione satta in Firenze en foglio Gios Alberto Fabricio. Certo però è, che un' edizione di queil' anno si trova in più Librerie senz' anno espressio, e senza luogo, e si crede la prima prima stampa.

Del 1471. sembra esservene un'edizione in foglio rammentata dal Sig. Paolo Rolli nella Presazione al suo Decamerone, ed è forse quella di Venezia per

Christofal Valderser.

Del 1472. una di Mantova col nome di Petrus Adam de Michaelsbur, in foglio, lodata altamente dai Deputati.

Del 1475, se ne trova un' impressione satta per Giovanni de Reno in soglio senza nome di stampatore, o di luogo, il qual però si crede essere Vicenza.

Del 1478. altra impressione per Giovanni de Re-

no, fenza luogo, e termina in un Sonetto.

Del 1481. ne è una fatta in foglio in Venezia, la qual fi trova in Dresda nella Libreria dell' Elettore di Sassonia.

Lili 2

Del 1484, una fatta in Venezia per Baptislam de Tortis in foglio.

Altra del 1492, si legge in Gio: Alberto Fabricioesser uscita alla luce in Venezia.

Una del 1510, impressa in Venezia per Bartolomameo de Zanni da Portese in foglio.

Una in Vinegia del 1516, in quarto per Gregorio de' Gregori con tre Novelle aggiunte.

Un'altra dell'iftel' anno ne venne fatta in quarto in Firenze per Filippo di Giunta Fiorentino, e con grandifima dil'genza (vi fi dice) emendato MDXVI. add XXIX. Lugito. Quelta ha le figure in legno a tutte le Novelle. Vi è una breve Prelazione al Lettore con quello mentito titolo. Mejfer Giovanni Botobucci al Lettore; lo che non effer fio lavoro fi deduce, 'fe non altro, dal farviti perentro menxione dell' Arte della lampa non per anco efcogitata, non che trovate. Le tre Novelle, che vi fono aggiunte, fon quelle, che ora fi leggono in fine delle Novelle antiche.

Una ristampa del 1518. usci di Venezia in foglio

per Augustino de Zanni da Portese.

Un'airta del 1322, venne farta in Vinegia in quartonelle Cafe di Aldo Romano, e d' Andrea Afolano fuofuocero del mefe di Novembre, alla quale erano pure aggiunte in fine tre Novelle, che forfe furono le nominate di fopra.

Un'alera edizione del 1522, si trova pubblicata in

Venezia in ottavo.

Un' altra del 1525, in Venezia per Bernardino de Viano in foelio.

Una ristampa ne su fatta nel 1526, in Venezia da: quei di Sabbio in ottavo, corretta per lo Magnissoo Messer Niccolò Delsino Gentiluomo Veneziano. Delle Versioni varie del Decamerone.

#### C A P. IV.

I du un cenno delle multiplici Traduzioni di quest' Opera Monig. Paolo Giovio negli Elogi degli uomini dotti colle parole: Quando iam illa decem dierum Fabula Gec. admirabili incunditate compo-

fita, in omni nationam Linguas adoptentur.

Ed in fatti fi trovano losunir Bocascii centum Noculla, in Gramanicam Linguam trautlata, chart. in folL'elemplare MS. di quefie fu pôtio nella Libretia dell'Impatadore in Vienna, cioè il Volume CCCCXII. dell'Ambrofiana, che fu l'anno 1695, in esta Libretia incorporata; di che veggali il Lambeclo Lib. 2. Cap. 8,
1929, 987. Comment. de Biblioth. Cef. Senza però più
ditinte notizie io non so se questa fia la Verinone, di cui
Il Fabricio: Versio Germanica Augusta Vindelia. 1490fol. 6 Sigismando Tegerabend curante Argentor. 1501fol.

Si racconta, che Carlo IX. Re di Francia bramofo di legger le Novelle del noftro immortale Autore, e per intenderle perfettamente avendo commeffo il voltarie in Franzele ad un tale, che non fapeva a fafficiente la Lingua Italiana; vennero da un più perito di lai portare in Latino, dalla qual traduzione furon poi da quel primo voltare in Franzele, est in Franzele fu-

rono Rampate, edizione divenuta rara.

L' anno 1544, ne su sitte una versione pure in l' diome Francse da Antoine Le Mason Consister du Roy, Recourer general de ses situaciones en Bourgoigne, Tresorier de l' extraordinaire des guerres ec. El la dedico alla Principessa Margherita di Francia, Regina di Navarra,

varra, e Ducheffa di Alenson, e di Berri. Perentro alla Dedicazione narra come a lui, che avea soggiornato un anno intero in Firenze, questa Principessa avea comandato, che traducesse si fatto Libro nel Franzese Idioma. Vi ha dipoi una lettera di Emilio Ferretti Giureconssi to nostro alla Regina, nella quale tralle lodi, ch' egli da al Masson, che da un Gentiluomo Fiorentino su addimandato a suo tempo, di che Casta di Fiorenza egli sossi con a su remono, di che Casta di Fiorenza egli sossi comina altre versioni anteriori di quest' Opera in Franzese. Fu impressa questa nel 1545, in foglio: e Gio: Alberto Fabricio altra rittampa di Parigi in ortavo ne assenza all' anno 1559. e il Sig. Rolli altra in 12. a 1752.

L'anno 1599, se ne vide per le stampe, di Am. sterdam un'altra straducione in Francese ebre Geòrge. Galler. Il Traductore ivi innominato da somme lodi al noitro Scrittore nell' Avvertimento, che all' Opera precede. Dice insia l'altre cose: Les Monassers reviennent souvent sur la scène, se les Moines y paroisfent avec assert est de des paraisges. Mais cheum sur la seur leurs meurs cioient alors bien corrompuèr; se ceux qui connossissent ce tens l'al, trouveront que l'Auteur a beau-connossissent ce tens l'al, trouveront que l'Auteur a beau-

coup épargné les personnes Religioeuses.

Fu tradotto nell' idioma Spagnuolo, e stampato in Toledo per Giovanni de Villa li 8, di Novembre nel 1524, e in Medina del Campo nel 1543, e poscia Vallidoleti 1550, tutte in soglio.

D' una versione in Fiammingo ne da pur contezza il Fabricio stampata in Harlem in ottavo nel 1564.

Vincenzio Brugiantino Ferrarese Autore dell'Angelica innamorata Romanzo, ensulando il penfiero di Lodovico Bartoli nostro Notaio, che pendell'anno 1414, mile in versi rimari il Corbaccio, ed il Ninfale, trasporto in ottava rima le nostre
Cento Novelle, pubblicando questa rale Opera nel 1554colle stampe di Francesco Marcolini di Vinegia, e de-

dicandola al Sig. Ottavio Farnele Duca di Parma, e Principe di Piacenza. Quivi egli ad ogni Novella espone il suo titolo per allegoria, siccome per esemplo nella Novella IV. della prima Giornata Un Monaca caduto in peccato ec. dice Per lo Abute, che volle punte il Monaco caduto in peccato, dinota l'uono cattivo, che volle originare al altro, dove che psella accade, che nel medesmo peccato coperto si rittova peggio espere morosi a. En cella Giornata II. Novella II. Runaldo d' Essi rubato capita a Casse los giornes, sano, e salvo se ne casta successiva de la casta casta

viene liberato da benigna forte.

Finalmente Francesco Dionigi da Fano sece l' anno-1594. il Decamerone spirituale; del quale incomincia il Proemio così: Christiana cosa è il compatir all'afflizione de' miseri, e comeche a ciascuno stra bene, a coloro è massimamente dicevole, li quale per qualche tempo banno di conforto avuto miflieri, e l' banno in altrui ritrovate : tra i quali s' alcuno ne fu mai bisognoso, e gli su caro trovandolo, io, senza verun dubbio son uno di quegli . Perciocche nell' etd più bella della mia giovinezza fin. all' imbiancar delle tempte avendo con ardentissimo affetto di leale, e fedel fervitore fervito a un integrissimo Prelato di tutte quelle rare virtù adornato, che ponno nender altrui riguardevole, ed onorato, e quegli avendomi inaspettata morte dagli occhi della fronte rapito eca Quindi conduce ciascuna Giornata con dieci Ragionamenti spirituali, adattandovi varie Canzonette per imitare sì nella lingua, quanto poreva, e sì nell' ordine il Decamerone del Boccaccio. Impressero quest' Opera in Venezia gli Eredi di Giovanni Varisco 1504.

Della correzione del Boccaccio del 1527. 5 ... .

a village of the

### C A P.

Traziate per colpa delle stampe e l'edizione del Decamerone senza nome, che si crede del 1470, e più quelia dell' anno seguente di Cristofal Valderser , e andando di male in peggio quella del 1484. per Batista de' Torti; venne l' Opera ad effere talmente alterata anche nelle due riferite impressioni del 1516, ed in altre fusseguenti, che fu d' uopo pensare al riparo per via di Fiorentini. Quindi la edizione emendata, che se ne sece l' anno 1527. fu opera, qualmente i Deputati afferifcono nel Proemio, di alcuni nellri Giovani nobili, e virtuofi, i quali con gran diligenza, e con nulla minor giudizio lo corressero. Vi si travarono adunque parecchi, siccome ora diviseremo. Uno, e su il prin-, cipale Bardo, o Bernardo di Lorenzo Segni annoverato dal Sig. Canonico Salvino Salvini tra' Confoli dell' Accademia Fiorentina, e di cui fu compianta la. morte dal Varchi con quel Sonetto Pastorale, che incomincia

... Ceffate il pianto omai, cari Paftori . ... Con effo di conserva s' impiegarono Antonio degli-Alberti iuniore, non quegli, che più d'un fecoloprima ebbe amistade con Franco Sacchetti, come dal suo carteggiar seco apparisce; ma Antonio di Niccolò, Confolo non folo dell' Accademia Fiorentina , ma., uno de' Fondatori ancora di quella degli Umidi, lodato dal Cavalier Salviati in morte di Pier Vettori. Francesco di Lorenzo Guidetti Consolo anch' egli dell' Accademia Fiorentina, nominato dall' Ariofto nel Canto xxxvII. Ottava xII. del Furioso, in quel verso

E Renato Trivolkico , e Il mio Guidetto;
non che da Niccolo Martelli , e da Gio: Giorgio
Triffino rammentato . Schiatta Bagnefi; Pier Vettori
famolo, quegli di, cui tanto eruditamente ha parlato il
Sig. Dottor Giufeppe Bianchini di Prato nella Prefazione al Trattato degli Ulivi: Antonio Francini il vecchio, corretrore delle flampe de Gunti, colui cioè,
che diede fuori Libror duor posiremor Prifciani de
Spinata; acalifigator a Nicolao Angelio Buctmensi.
E vi il trovò qualche volta. Baccio; lo: Bartoltum
meo de Cavalcanti, umomo di affai buon giudicio ,
di cui varie erudite fatiche abbiamo alla luce, ed il
quale rivede le Cento Novelle, o Ecatonimiti di Gior
Battifa Giraldi Cintio suo amico; il quale, nel modo
che il Segni, alcune. Traduzioni sece di Aristotte.

Servi loro per esemplare a questa correzione l'impessione de Aldo Manurio del 1722 e fecceo affa capitale del Testo, che abbiamo nol detto, che si di Giannozzo Manetti, cel il fondamento principale cella correzione venne ad esfere il menzionato Codice di Casa i Cavalcanti, non già trovato da loro, ma per via di aun-riscontro, che videro averne, fatto, l'rancetco Berni; esendosi foste da loro veduto tardi, o non mai il Testo del Mannelli. Quello, che il fuddetti Giovani vi secero, lo mostra il confronto con gii stampati di prima, perioche di ciè, loggiungono il beputti, s' ba da avor loro sustanto obbligo, n' s' paò sante lodare,

cho baffi.

Impressioni, che si frapposero tralle due celebri corregioni del 1527. e del 1573.

### C. A. P. VI.

Opo la filmatissima edizione del 27. si trova . che nel 1529. fu stampato il Decamerone in. ottavo in Vinegia appresso. Santo Moyse nelle. Case nuove Iustiniane per Francesco di Alessandro Bindoni', e Mapheo Pafyni Compagni , del mefe di Marzo, regnando- il Serenissimo Principe M. Andrea. Gritti.

Del 1531. fu posto di bel nuovo in luce in Vines gia per Marchio Selfa in ottavo adi 24., di Novembre .. Similmente fi stampo per N.ccolo. Zoppino, in. 1 . or of the the st

ottavo. . . 11.

Nel 1532 fu nuovamente messo suori col Vócaibolario di M. Lucilio Minerbi, e con fomma diligenzia ridotto, in Vinegia per Bernardino di Vidali Viniziano, in ottavo.

Stampato pur venne in Venezia l'anno 1533. in.

ottavo per Maffeo Pafini, fopraddetto ...

E: parimente in ottavo dallo Zoppino. Nel 1535. altra impressione si vide di Venezia in ottavo per Bernardino di Vitali.

Similmente s' impresse del 1536, in Brescia, pure-

in ottavo, nelle Cafe di Lodovico Britannico..

Un' edizione del 1537, fu fatta medesimamente in ottavo in Venezia per Pietro de' Niccolini da Sabio-Nell' anno 1528. fi stampò in Venezia dal Giolito-

in quarto. Nel 1542. in ottavo fu ristampato per Giovanni de' Farri, e fratelli da Rivoltella, in Venezia.

Nel-

Nell' anno seguente 1541. se ne sece huova edizione in quatto per Cursio Navo in Venezia, ricertetra da Lodovico Dolce con la Dichiarazione de' Vocaboli, Detti, Proverbi ec. del Boccaccio.

Del 1542, venne ricorretto da M. Antonio Brucioli in quarto per le stampe di Venezia di Gabriel Iolito di

Ferrari, con la Dichiarazione de' Vocaboli, Detti ec. Parimente dell' iftess' anno par che facesse il Giolito altra edizione in dodici, fecondo altri in fedicicorretta dal Brucioli»

Nel 1545. altra ne fece Agostino Bindoni di Ve-

nezia in ottavo .

L' anno 1546, venne fuori altra fiata per le flampe di Venezia del Giolito, di nuovo emendato, ficcome ivi si legge, secondo gli antichi esemplari pet giudicio, e diligenza di più Autori con la diversità di molti Telli, in quarto. Quella edizione fu dedicata. alla Delfina di Francia. Vi ebbero che fare il Dolce, e il Sanfovino. Con la Dichiarazione ec.

Similmente di Venezia per Comin da Trino, in.

Venne fuori il Decametone altresì nel 1548. in quarto da' torchi di Gabriel Giolito , effendone revisore Francesco Sansovino.

Ne venne l'anno sufferuente un' edizione in quarto da Giovanni Grifio di Venezia corretta dal Sanfo.

Nel 1550. si vide altra pubblicazione per opera del Sanfovino ; altri aggiungono affiftita dal Doice, in. dodici.

Nel 1740, novellamente venne a luce corretto per Lodovico Dolce in quarto da' torchi del Giolito.

Nell' anno 1552, nuovamente alla fua lezione ridotto con al'egorie, annotazioni ec. di Lodovico Dolce. in Venezia in quarto presto il Giolito.

Dello stess' anno alla sua intera lezione ridotto dal Rusceilin in Venezia in quarto per Vincenzio Valgrisi. Mmmm 2

Pure los flampo Comin da Trino in ottavo.

L' anno 1553, altra edizione usci di Venezia dal

Del 1554. ne fece impressione in quarto il Valgrifi colle Dichiarazioni, e correzioni di Girolamo Ruscelli, edizione seconda.

Dello stess anno lo pubblicò il Rovillo in se-

Del 1555. fu ristampato in dodici colle annotazioni tratte dalle Profe del Bembo col nome di Lione per Guglielmo Rovillo, e fu dato in luce da Francesco Giuntini Fiorentino, nomo per lettere chiaro.

Del 1556. fi fe un' impressione del Decamerone, per Comin da Trino in ottavo.

per Comin da Trino in ottavo.

direct has at a co

Del 1557. un' altra colle stampe di Vincenzio Valgrisi da Girolamo Ruscelli, con un Vocabolario ece su la sua terza edizione.

E nello stesso anno ne sece impressione pure in Vinegia per Paulo Gerardo in quarto Francesco Alunno Ferrarese.

Delle mutazioni fatte da Lodovico Dolce.

Course Charles et de u

#### C A P. VII

Eggefi in una Lettera forra il Decamerone del Bocanccio del 1726, impressa in Venezia nella Raccolta d'Opuscoli Scientificia e Filologici, che di fuori laudabiliantei il degnifimo P. D. Angelo Calogierà Tomo I. circa alte alterazioni nel Testo del Decamerone fatte per opera di Lodovico Dolce in quella guisa. La rovina però venne vorso il 1550. Allora due grau Dottori si megjero intorno al Decameron, a come ognum di lore nelle

welle cofe della Lingua fi credeva faper più che molto, rinfrancati da questa opinione, senza riserva alcuna. molte cose in esso a piacer loro levarono, e mellero bizzarramente. Uno di questi fu Lodovico Dolce (1) che s' impacciò nelle tre edizioni stampate dal Giolito 1546. 1550. e 1552. E perche coffue and) fempre rovinando nel peggio , in quella ultima fi trovano viepin cangiamenti, ed errori, che nelle due altre prime . Vedasi quel che Girolamo Ruscelli dice di lui, e di queste edizione del Boccaccio, nel primo de' suoi tre Discorsi al medesimo Dolce indiriazati, e dati fuori colle stampe di Venezia l' anno 1553. Legga di grazia V. S. questo Descorso del Ruscelli, e vedra come egli rimprovera al Dolce d'aver malmenato il Boccaccio allorache egli medefino malissimo concio l' avea. Noi frattanto udiamo alcuni periodi del Ruscelli stesso intorno al Boccaccio del Dolce stampato, e ristampato da Gabbriel Giolito: Ma che le stampe dell' ifteffo M. Gabriele in tante volte, e corrette dall' istello voi, aborano dato un libro per finceriffime e perfettiffimo , e poi fi mettano elle medesime, e voi medesimo a biasimir quello. che elle, e voi avete prima, e tante volte approvato, o lodato, e (quello che più importa) vi voltisse non già a finfare voi flesso, ne pure a farne menzione come se non fosse fatto postro, ma per mostrar de fur faccende, a biafimar con tanta colera le flampe di Fiorenza, fiate certo, Signor mio, che pafra di gran lunga quella della buona Badefra, che fu trovata colle mutande del Domine in tefta, mentre volea porre in crose quella povera cria Gianella, che aveva trovata con l'amico fuo. Perciocabe quella buona Badessa viprendeva, e volca castigare in coles una cofa, che manifestissimamente era brutta, e degna di castigo, la ove voi, come poi vi siete pienamente fatto chiaro, riprendevate con tanta colera in\_ ques

a Lodovico Dolce per altro fu wome, che cebe il suo merite nella Repubblica delle Lettere, elogiato a buona equità da vari feritteri.

quei Boccacci tutte cose, che erano persettiffime, e di tanto ornamento, che a torle via fi veniva puramente a stroppiare quel libro, ed a levarne quello, che l' Autore stesso con sapere, e con giudicio avea procurate di porvi, ficcome con la lettera mia a' Lettori in quello del Valgrisio, to bo fatto conoscere a chi ne avea bisogno, con le ragions verissime, e con testimonianza di tanti autori, al che voi stefso poi non avete poiuto, nè voluto sontradire in alcun modo, ma faltaste in nuova briga , come io vi fpiegberd poco appresso. Oltre a ciò, quello della Badella non fi potea in alcun modo dire sfacciamento; estendo che da principio ella poteva, e doveva credore, che la carsta fua col Meffere non si fapejle da auelle Monache. Onde softo che fi avvide effere fcoperia, ella muto proposito da sagria donna, ed ogni cosa ebbe per men male di farsi tenere, che ssacciaia. Ma ellendo i voftri Decamerons ftampati tante volte, e pubblicati per infino all' anno M. D. Ll. che fu l' anno innanzi che stampaste quell' ultimo caduto da cielo, e. tutti approvati da vos fleffi, e dati, o venduti al mondo per perfettissimi, e per conferiti con tanti diversi essemplari, e col giudicio di tanti grandi nomini, e poi l' anno. o il mezz' anno appresso darne un altro così trasformato, e farvi si lunga dicersa, che quello folo fia il buono, e tutti gli altri fieno goffi, fciocchi, falfi, e pedanteschi, e per meglio non fare alcuna scusa, ne menzione de' vofiri, ma voltarvi, come è gid detto, a. feridar quei di Fiorenza; fiate certo , Signor mio, che perfona di manco ficurenza, che voi, non lo furebbe per tanto prento, per quanto non venderia l' onor fuo . fenza rifervarfene penfione, nè regresso alcuno.

Delle pretese correzioni del Ruscelli.

#### CA P. VIII-

C Egue l' Autor della Lettera mentovata ful Decamerone del 1726. Il Ruscelli ogni cosa essere a. Ului permessa credette, come colus, che sentire più avanti d' ogni altro nelle cofe della Lingua s' immarind . Onde avvenne, the goufio del fuo fapere, correffe il Decameron, come egli dice nel Discorso a' Lettori del suo Testo del 52. in più di settanta luogbi : fece anche qualche cofa di peggio, poschè egli pose nel sopraddetto suo Testo molte postille in margine, dove tenendo , come fi fuol' dire , il Boccaccio a findacato , ad ogni poco, con un' aria grave, e magistrale dd fentenza ec. Di questo suo criticare suor di ragione, quanto- ne reflaye motteggiato il. Rufcelli, of febernito da Meffer Lodovico Caftelvetro, fi può vedere da quello . che il medefino Caffelvetro ne lafciò feritto & car-57. 58. nel fuo Libro intitolato Correzione di alcune cofe del Dialogo delle Lingue di Benedetto Varebi , flampato in Bafilea in quarto l' anno 1572.

In una Lettera, che scrive da Cassello Baccio Baldini a Monsig. Vincensio Borghini nel 2 «di Maggio 1573, si legge: Nella Novella di Federigo degli Alberghi, dove il Boccaccio dice, che elfendo Federigo monocerito, se il andò a Campi, il dove avevea un su poderetto, delle rendite del quale strettissimamente vinca, quel vocarabile umo del Rafestio, storitore, e rovinatore del Boccaccio, non intendendo quella locuzione la dove, congiunge quella dinno Campi, con quella, 2, e fa una dixione Campila, e poi im margine strive:

forse a Campiglia ..

L'edizione di Girolamo Ruscelli Viterbese venne schernita altamente dal nostro Grazzini coll' appresso Sonetto. Come può fare il Ciel, brutta bestiaccia,

Che vadi a vifo aperto, e fuor di giorno? Volendo il suo parer mandar attorno Sopra la feta, e non comofi l'accia? O Mondo ladro, or ve' chi fe! allaccia! Fiorenze mia, vue ficati in un forno S' al gran Boccaccio tuo con tanto forma Lafei far eanti girgei in fulla faccia.

Non ti bastawa, pedantuzzo stracco, Delle Muse, e di Febo mariuolo, Aver mandato mezzo Dante a sacco?

Che lui ancor, che nelle prose è solo
Hai tristamente si diserto, e guasto.
Che d'una lancia è satto un punteruolo.

Ma questo ben c'è foto, Cb' ogni persona saggia, ogni uom, che intende, Is biasma, ti garrisce, e ti riprende.

In te goffo contende,

Ma non fi sa chi l' una l' altra avanza,

O la prosunzione, o l' ignoranza.

Io ti dico in fostanza,

Che dove della Lingua hai ragionato,

Ta non intendi fiato, flato, flato.

E dove bai postillato, O ricorretto, o levato, o aggiunto, Tu non intendi punto, punto, punto.

E dove bai preso assunto Di comentar, in sembri il Carasulla, E non intendi nulla, nulla, nulla.

Trovategli la culla, La pappa, il bombo, la ciccia, e il confetto, Fasciatel bene, e mettetelo a letto. Io ti giuro, e prometto,

Se gid prima il cervel non mi si sgangbera, Tornarti di Ruscello una pozzangbera.

Final

Finalmente Sertorio Quattromani, e infieme con lui Diomode Borgheit nelle respettive loro Lettere in proposito di alcune correzioni di voci, che il Ruscelli fece al Decamerone, lo tacciano di ragionare spesso di cose, ch' ei non intendeva. Mori per altro il Ruscelli con fama di Letterato circa il 1567.

Queste si fatte altercazioni aggiunsero stima all'edizione del 27- tanto più, che mediante gli ordini del Sacrofanto Concilio, a nuove ristampe si potette poco pensare.

Di alcune censure satte dal Castelvetro.

#### C A P. IX.

N questi tempi, che di correggere il Boccaccio da più d'uno si stava meditando, si legge nelle Opere Critiche del Castelvetro, che fi trovava Lodovico Castelvetro insieme con Francesco Robortello in Vinegia in una flamperia, dove si stampava il Decameron di Giovanni Beccuccio ad illanza de Girolamo Ruscello. che l' uveva, fecondo lui, liberato dagli errori altrui, e manifestati ancora i propri del Boccaccio , e dichiarati i luoghi ofcuri. Ora era quivi un Fiorentino, che aveva la cura, che questa Opera si stampaje appunto come aveva ordinato il Rufcello ec. Quivi fi profegue a dire, che il Castelvetro si tise delle chiose marginali del Ruscelli; che invero non meritavano applaufo . Indi fi patta ... notare dallo stesso Castelvetro certi diferti da Gio: Boccaccio nel Decamerone commessi, cominciandos da alquanti, che egli suppone, ch' ei commettesse ne'racconti intorno alla Confessione; fra' quali si nota, che la moglie del Geloso si pose a sedere a' piedi del marito, foggiugnendofi, che alcuni s' immaginano, che a quel tempo folle usunza in Firenze, che le donne confessanti-

f selfiero; e si nota, che la Donna si voleva consessare, comunicare la mattina di Pasqua; quando [ segue a dire] ora le donne si sognimo consessare un messa almeno sinuavai, che si comunichino. Le quali censure batti averse in questo luogo in qualche parte accennate.

Della correzione stimatissima de' Deputati.

#### C A P. X

A proibizione del Decamerone fu cagione, chealle pregniera del Granduca Cosimo I. verfo di
S. Pio V. e poscia di Gregorio XIII. si tentassi di
poter rislorare questi Opera, e con una rislampa ritrarnela a nuova vita. Quindi nacque la correzione del
73. incominciata l' anno 1771. dal Lasca motteggiata colle divistate Ottave. Vide perciò l' Opera,
e la efaminò il P. F. Tommaso Manrique Maestro del
Sacro Palazza d'allora, ed ancora Eustachio Locattelli
Bolognese dell' Ordine de' Predicatori, già Procuratore, e Vicario Generale di sua Religione, Consissioro
di S. Pio V. e Vescovo di Reggio dall' anno 1759, al
1775, ficcome si ricava dal seguente Epitassio in Reggio
esistente:

PR. EVSTACHIO LOCATELLO CIVI BONON.

ATQVE ONNIVM SCIENTIARYM COGNITIONE

BEINDE PIO V. PIAE MEMORIAE

A SACRIS CONFESSIONISTS AC POSTREMO EPISCOPE BT PRINCIPI REGIENS!

VINCENTIUS REFEREND. APOST.

10.

40. BAPTISTA ET AVGVST. ELVS FRATRES

to ob 7 the combat the time to be as active

OBITT AN. M. DEXXV. PRID. NON. CCTOR.

Nel carteggio, che fu questo proposito; attes la genitezza del Sig. Dott. Anton Maria Bistioni benemericislino Bibliotecario della Mediceo Laurenziana, io ho 
veduto ini esta Lodovico Martelli, che scriveva di 
Roma, ed Ila Beniveni, ed il Borghino, che carteggiavano di quà, vi si fainio onotivoli encomi di questo 
Mohignor di Reggio, e spezialmente sopra la natura 
sia facile, benigna, condesendente. Si noti qui per 
incidenza, che altra parte del carteggio sopracennato 
diste nella fainosa Libreria Stroxiana Codice in fogio 
82-7. donde io ho potuto tratre il rimanente dino-

negoziato."

Nella meditata correzione, a riguardo de tempi, e delle contingenze infelici d' allora, fu ordinato, che per niun modo si parlasse perentro alle Novelle inmale, o frandalo de' Preti, Frati, Abbati, Abbadeffe, Monaci , Monache, Pinvani, Proposti, Vescovi, o altre cofe fucre; ma fi mutaffero i nomi, o fi faceffe in altro modo. Dierro questa instruzione il Granduca Cosimo I. pensò di dare il Decamerone ad alcuni Accademici per correggerlo. Vennero a lui, e insieme al Principe Francesco proposti per ciò effettuare Monsig. Vescovo di Flesole il giovane, cioè a dire Monsig. Francesco Cattani da Diacceto, detto così a distinzione del Vescovo F. Angelo pur Cattani da Diacceto suo zio che sebbene sopravvisse fino all' anno 1574. aveva rinunziato nel 1570. il Vescovado in mano di S. Pio, da cui a Francesco era stato conferito. Furono eziandio mesti in. confiderazione a quei Principi gli accennati Antonio Benivieni Canonico Fiorentine, Vincenzio Borghini Priore

degl' Innocenti, il Cav. Baccio Valori poi Senatore, Agnolo Guicciardini, Tacopo Pitti pur Senatore; Baccio Baldini Medico del Granduca, Lettore in Pila, e Prefetto della Libretia Laurenziana, e Baltlamo Antinori dipoi Senatore. Indi fu che il Principe fuddetto nella nota ne contrallegnò quatto con farvì una lettera 3, e ciò furno Antinori, Guicciardini, Borghini, e Benivieni-Aggiungefi. Pier France'co Cambi da Monfig, Fontanini, e con lui dal Padre Negri.

Mi piace di addurre sopra ciò in conferma alcune parole dell' eruditissimo Sig. Giuseppe Bianchini; ne' suoi Ragionamenti Istorici dei Granduchi di Tofcana della Real Cafa de' Medici Ragion. I. pag. 17. dicendo : Ma l' amore, che alle Lettere, ed apli Sindi portava il Gran Duca Cosimo, faceva si, che ancora egli proccuraffe ec. che si fuceffero nuove, ed emendate edizioni de' principali Serittori Tofcani, acciocebe le Opere lora conpieno profitto, e ficurezza fludiare, ed afervare fi toteffero. Quindi è, che ben supendo di quanta necessita, e giovamento fia la lettura del Decamerone del Boccaccio, per iscrivere con ottima maniera nel nostro Toscano Linguaggio; e supendo aucora, che per la grande, e non onejla, liberta, colla quale dall' Autor suo fu quell' Opera composta, ella: era molto pericolosa, e poteva arrecare. danno spirituale ne leggitori; e cha percio dal Sacro Concilio di Trento ne era flata proibita la leitura ; Supplied S. Tio V. acciocabe Si voleffe degnare di commetterne la revisione, e l' emendazione, che finalmente,. per le premuroje fice instanze , egli, otteune : ma effendo frattanto paßato all' ejernit vita quel Santiffimo Pontefice, diede compimento alle grazie di lui il suo successore Gregorio XIII. talche poi , fecundo gli ordinamenti Pontifici . f vide la bell'a edizione del Boccaecio fatta l' anno 1573. e nel: 1574. furono stampate le dottissime. Annotazioni al medesimo, fatte da i Deputati.

Nel darfi adunque mano all' Opera F. Tommafo. Manrique, con fua lettera dell' ultimo d'Ottobre 1571. ferille

serisse agli Accademici rappresentati in questo carteggio per lo più da Montig. Borghini , che avendo veduto il principio delle correzioni fin aliora fatte e gli foddisfacevano, e della VI. Novella della I. Giornata dice: Della festa posche è piaciuto alle SS. VV. non. farne altra nova, mi in suo loco ponerne altra dell' Autore, per le gluste ragioni, che allegano, si potrà star fuori - che ad osni modo da cento a novantanove non. è molta differenzia, e si potranno peravventura ancora chiamar cento intendendosi la denominazione del maggior, numero. Aveva egli con altri proposto, in vece di quella VI. Novella della prima Giornata, di mettere la Novella del Proemio della Giornata IV. ma Lodovico Martelli proponeva, che se ne cavasse anzi una o dal' Centonovelle, o dalla Fiammetta, o dal Corbaccio. In altra sua lettera poscia scrisse loro: Le mi perdoneranno se alcuna volta gli parerà un po' daretto in levare, accertandole perd, che in tutto quello potrò condescendere; ferd fempre pronto. Con altra poi de' 22. di Gennaio 1572. dopo aver egli melso in campo alcune fottili difficoltà, passa ad esagerare l'accuratezza de" Deputati in questa guifa : S' io ingenuamente bo da dire la verita. fono restato, tanto sodisfatto dell' accomodamento dell' Ottava, che uon potria dir più, e fe ci banno e fudato, e pensato su molto, come sacilmente ognino potra cognos sacre, P bauno ancora si sustamente accomodata, coniuno potra fe non lodare ogni cofa intorno a ciò mutata, ed acconcia. Finalmente 'ne' 2. di Maggio 1572. fi vede, che era terminata in tutto la correzione imperciocche dal Manrique Maestro del Sacro Palazzo fi discorre di mandar di Roma l' autorità di potere. flampar l' Opera.

Chiude quello negoziato nel Codice fiddetto 827, un' influzione de' Deputati da fervire perchè gli flampatori Giunti facefiero la Dedica al Granduca con propietà, e dicoffero infieme per falvare quelli, che del levare, è dello fambiare noi non ne famo internationale.

sors ;

tori, n) ci abbismo parte; ma tutto è di aliri, fe non nel risconciure infeme il levato, che tutto era vennto da Roma fatto. Ebbe finalmente l'Opera l'approvazione del P. Paolo Coflabile Ferrarefe, Maefito del Sacro Palazzo inimediatamente dopo quello, indi Generale dell'Ordin (no. E dipoi ne' 17, di Agosto dell'anno 1773, la Licenza del Padre Maefiro F. Francesco da Pla Inquilitor Generale di Firenze, quello stesso, acui i Giunti aveano ch'ella la Licenza prima della penfata correcione.

Bin è veto, che di questa mutilazione [ al riferir del Sig. Paulo Rolli nella Prefazione al fuo Boccaccio I reclimitron tanto i Fiorentini; che il Cardinale Ferdinando I. de' Medici, e Granduca di Toscana s' induste a scriverne a Monsignor Cirillo in Roma questa lettera, data il di 16. di Luglio 1573. , Quefta gran muti-, lazione del Boccaccio tocca tanto nel vivo queffa. , Città, che io, che aveva rifoluto di tacere, da molti , fon ture sforzato di parlure. Alcuni Gentiluomini de-», putati a ciò , fludiosi , e intelligenti delle proprietà , delle voci Toftane, e della frafe, con la rifpojla loro . alla censura ultima, mostrano come non fiano scanda-, lose molte cose, massime novellando, notate costa per , tali. Prego V. S. che nel riferire a Sua Santita , , voglia aver raccomandato, e proteggere questo Libro , con la deffrezza fue in grazia mia, e di queffa. Nazione, certificandola, che le ne ard molt' obbligo, come le ne dira l' Agente mio, a cut mi rimetto, ed , a lei mi ruccomando di core. Di Fierenza.

Il moîtrat, che secero quei Gentiluomini non esfere scandalose molte cose delle Novelle, io dubiterei, che sosse alla Libreria Strozzi Codice 851. in quarto.

Della corregione del Cavalier Salviati.

#### ÇAP. XI.

I ciò, che desse moto alla correzione del Cav-Lionardo Salviati, ne fospetta Monsig. Giusto Fontanini con dire : Bifogna, che il Pontefice Sisto V. come Pastor supremo , e vigilante al buon coflume, non fosse appieno contento delle correzioni Fiorentine fatte al Boccaccio da' Deputati del LXXIII. de permissione di Gregorio XIII. immediato successore di S. Pio V. perche nell' Indice del medefimo Sifto pag. 56. Quolfi , che il Decamerone fi corregga di nuovo . E appunto così fu fatto, mentre il Granduca Francefco ne die l' incombenza al Salviati, il quale perciò IX. anni foli dopo quell' altra edizione del LXXIII. vi dipuled la sua: ed in fatti egli ftesso nella Dedica del Decamerone del primo Ottobre 1582- al Duca di Sora Iacopo Buoncompagni, di cui era Gentiluomo, egli dice d' averlo ridotto alla sua vera lezione d' ordine del Serenissimo Principe. Ma più chiaramente lo abbiamo dal foprallodato Sig. Bianchini nel Ragionamento fecondo della mentovata Opera a car. 27. dicente: E fe il Gran Duca Francesco, quando ancora era solamente Gran Principe di Toscana, si accordò col suo Real Genitore a proccurare la correzione, e l'edizione del Boccaccio del 1573. come si ricava chiaramente dalla Lettera dedicatoria de' Giunti stampatori ad esso Gran Prinsipe, posta in fronte alla suddetta edizione del Boccas-610; quando poi paffato fu ad effer Gran Duca , ducche giuzicato era, che la primiera correzione non fosse insutte le parti interamente fatta, per quello spezialmente, che riguarda il buon coflume, volle, che nuova corre-Zione .

Veggio bene, che Traiano Boccalini sferza nellaiau Pietra del Paragone politico il Salvati dicendo, che ad inflanza dei Giunti Stampatori di Firenna per unarizia di vinticinque feudi, avendo affroncato il Ecceltetiffimo Sir. Ciovanni Boccaccio ece fie diede molte ferite, colle quali lo deturpò, e lacerò talmente, che i fuoi più domefici amorevolì, che dopo tanta calamità il banno veduto, affermano, non effer possibili riconoferio per quel Boccaccio tanto leggiador, bi vien prima.

Della corregione del Decamerone fatta da Luigi Groto detto-il Cieco d' Adria.

#### C A P. XII.

Ella Dedicazione, che fa Giovanni Segadel Decamerone del Cieco di Adria al Segarenissimo Signor Duca di Mantova, e di Monserato in data di Rovigo, nel 1387, due anni dopo la morte di Luigi, scrive, che avveva Messer Luigi Groto nato nell' antica Città di Adria di enorcole vole famiglia, ed avvengache cieco, tuttavia d' ingegno acutissimo, e di giudicio non dispregevole, a cui io era per affinita, e per amicizia Brenamente congrunto, fra le alire fatiche sue ec. riveduto per ordine del sanseffimo Ufficio dell' Inquisizione le Novelle di Meff. Gio: vanns Boccaccio, e correttele in quella forma , che a lui era paruta migliore. Principio quella correzione l'anno 1579 qualmente io ricavo da una lettera, che ne' 20. di Gennaio anno detto egli fetifie al Molto Rever. Padre Commiffario digniffimo della Santa Inquifizione in Vinegia il P. Frate Paolo dalla Mirandola, dicendegli : Quanto al Libro, di cui ricorreggere mi ba faito aver licenna, e mandatomeno il capitolo, che vien da Roma, le prometto, d' oprare in guifa , che Iddio ne riceverà gloria, la Chiefa fodisfacimento, il Maefiro del Sacro Palazzo ( fembra , che fosse il P. Sisto Fabbri Lucchese ) contentezza , quello Autore vita , la Lingua Tofca il fecondo lume , la Repubblica degli fludiofi dileito, e fopra sutto Voftra Paternita Reverenda ne ricevera grazie da colore , che porfer pregbi , per non favellar de Leta terais, che banno a contraere con les un obbligo etera no , e non fi pensira il Reverendo Padre Commiffario di ciò, che mi avra imperrato . Ne la fama di queflo. Libro fparfa per Vinegia . com' ella ferive ) fia Sparfu indarne . Quelle cofe le poffo arditamente promettere, perche vi fi richiede piutiflo buona volonta, che molta dottrina. L' efito di questa malmepata correzione dimoftrato ci viene dal Crescimbeni afferente di Luigi : Molto s' affaticò per fervigio della no-Ara Favella; e segnatamente anch' esto provosti a riformare il Novelliero del Boccaccio, ma con poca fortuna . In Tofcana effa correzione giunfe tardi , ed a. fronte delle edizioni di Firenze , e de' buoni Manoscritti ne fu fatto poco conto. programme in the second of the

12.00 Opere

A1. 1

# Opere diverse composte sopra il Boccascio.

#### C A P. XIII.

Re Discorsi di Girolamo Ruscelli a Mess. Lodovico Dolce: L'uno intorno al Decamerone del Roccaccio: L'altro ec. stampati in Venezia

Della Fabbrica del Mondo di Mess. Francesco Alunno da Ferrara Libri X. ne' quali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio. Venezia 1575, in foglio.

Le ricchezze della Lingua volgare di Mefi. Francefoo Alunno da Ferrara fopra il Bocaccio · Qualunque
ne foifo la prima imprefione, elle fi trovano stampare
in Venezia in Casi de figiuoli d' Aldo nel 1551, in
foglio - Potch nel 1555, pure in foglio appresso Gio: Maria Bonelli, ed ancora nel 1557, per Paolo Gherardo
in quarto;

Lettere di Meis. Francesco Sansovino sopra le dieci Giornate del Decamerone. In Venezia 1542.

Dichiarazione di tutti i Vocaboli Detti, Proverbi, e Luoghi difficili del Decamerone di Meffer Francesco Sansovino. In Venezia per il Giolito 1550, inaquarto.

Ne Pistolotti amorosi del Doni sono alcune Letfere del Boccaccio; prese dal Decamerone. Venezia. Giolito 1552.

Avvertimenti della Lingua del Cav. Lionardo Salviati fopra il Decamerone, Volume primo in Venetia prello Domenico, e Gio: Batifia Guerra in quarto; Volume fecondo in Ficenze per i Giunti nel 1386. in.

Lettere ambrofe, e Lettere villane di Licifca, e Tindaro, autore Gifmondo Pavefe. Coffui tolle tutte parole, e forme di dire dal Boccaccio. Afferifee tio il Poni nella feconda fua Liberia.

# Altre impressioni dal 1373. in poi .

#### C A P. . XIV. :

Amofa fu l' edizione de' Giunti in quarto fatta. dell' anno 1573, del Decanerone ricorpetto in Roma (come ivi fi dice) ed emendato, fecondo l' ordine del Sacto Concilio di Trento, e rifcontrato la Firenze con Teffi antichi da' Deputati, di Jora Altezze Serenifilme.

Iludi venne quella fattane l' anno 1582, con effer riftampato il Libro, e rifcontrato co' Testi antichi dal Cava. Leonardo Salviati. In Fitenze, in quatto, nella Stamperia de Giunti, nel mese d' Agosto.

Altra immediatamente ne fecero i medefini Impreffori nel mefe d'Ottobre, e s' intitolò da loto Edizione feconda.

Nel 1585. lo pubblicarono in Venezia in quarto i

Giunt di Firenze, e fi diffe Edizione terra.

Nel 1387, fecero gli flelli l'Edizione quarta, parimente in quarto [ e questa fi cita dagli Accademici
della Crufea nel nuovo Vocabolario ]

L'anno feguente i Giunti lo ristamparono pure in

E similmente lo dierono le sampe di Fabio, e Agostino Zoppini, e Onostio Fatri, corretto, o riformato da Luigi Groto, in quarto.

Appresso fa pubblicò di bel nuovo in Venezia.

Appresso Fabio, e Agostino Zoppini fratelli, e Onofrio

Cono 2

Fatri

DOO 2 Farri

Parri compagni, in quarto, riformato da Luigi Grote fouriddetto. Edizione, come io penfo; feconda. R colle Dichiarazioni, e Avvertimenti di Girolano Ruscela li dedicato dal foprannotato Glovanni Sego al Ducardi Mantova.

L' anno 1594. si fece la quinta edizione del Decamerone del Salviati in Venezia per Giorgio Angelieri

in quarto.

Del 1505. è una ristampa de' sopraddetti Zoppini . e Farri del Decamerone del Ciego d' Adria; edizione. che forse fu la terza.

Nel 1597. ristampò in Venezia il Decamerone Alessandro Vecchi in quarto.

. " Altra edizione di quello del Salviati si fece nel 1602. in quarto da Alessandro Vecchi suddetto . 1

L' anno poi torz. lo diede fuori in Venezia Piero Farri in quarto, e forfe fu una riftampa di quello del Cieco d' Adria.

Due anni dipoi , di nuovo in Venezia il Vecchi in quarto.

Del 1626. usch per le stampe di Venezia del Giuliani . in quarto. . - al Del 1627; ne accenna un' impressione di Firenze

1 1 1 1 d t ... 1 . 1 . 1 Del 1638. si pubblicò dal Bertani di Venezia in.

guarto. L' anno 1562, fi stampo in Ansterdamo, in dodicia

L'anno 1655. fu pubblicato in Amsterdamo in. ottavo fenza nome di Stampatore : fecondo, che altri dice, in dodici, imitandosi l'edizione del 27. E'l' anno . 1673, parimente in dodici col nome di

Amsterdamo, ma si crede impressione di Ginevra. Nel 1701. fotto nome di Amsterdamo in dodici in

Napoli per Felice Mosca. Nel 1703. in Amsterdamo in dodici, copia ( vi G

dice nell' Avvilo à chi legge ) di quello del 1727 ma veraffente in Napoli. Hina

Nel

### DEL BOCCACCIO PAR. III.

Nel 1718. in Amsterdamo in ottavo.

Net 1719. in Napoli in quarto. Nel 1720. in Napoli, con leguirsi l'édizione del 73. Nel 1724 in quarto, in Napoli.

Nel 1725 in Londra, in quarto, per opera del Sig. Paolo Antonio Rolli con fue offervazioni.

.. Nel 1726- in quarto altra riftampa di Londra ne accenna il Fabricio.

e. : Nel 1727. in Londra in dodici , edizione affi-Rita dal Sig. Rolli .

Pochi anni fono se ne sece in Venezia una ristampa similistima a quella de' Giunti del 1527-11.



# AGGIUNTE, E CORREZIONI.

Carte 14 verfo 28. agg. Che egli nafeeffel la Firenze fu noto eziandio a Gio: Matreo Tofcans; il quas le nel sud Peplo d' Italia scriffe del Boccaccio : At spfe Florentia natus .

17. v. 29. agg. conforme il Chitreo ancora le · /- 44 / 11/1 pone morto nel 1336.

19. 14. nol, leggi nel.

37. 14. dalla, legg. della.

39. 27. de', legg. di.

47. 33. agg. Ne fi tralafci in fine di dire, che d' un Ritratto del Boccaccio fatto da Andrea del Castagno se ne dà contezza nella Vita di lui scritta da

Giorgio Vafari.

67. 8. app. Nel Codice II. VI. 541. della Libreria del Sig. Marchese Gabbriello Riccardi Suddecano della Chie'a Fiorentina, gran Protettore, ed amante delle Lettere, fr legge MS. di carattere del 1400. in ottava rima la Pattione di Gesù Crifto , che incomincia: O increata Maeftd de Dio, O infinita etternal potenza ec. e finisce : Santiffine paffionis Dai Thu Xpi vivi & veri bic explicit feliciter Compatio edita per Serenissimum Vatem Dhum Iobannem Boccaccio de Certaldo, merito cuius anima sua requiescat in pace. Amen. Iobannes Urbanus ss.

81. 2. agg. E non è altro in fostanza, che la Novella C. tradotta dal Petrarca detto.

93. 22. legg. in feirpo.

99. 4. agg. varia nonpertanto in molti luoghi

dalle stampe.

e v. q. ( nt fi una illorum anima duo babuisset corpera, conforme scrive lo Squarciatico nella Vita del Petrarca )

118.

118. 11. plette, leggi parole.

132. 7. fcrivendo ne' fuoi elogi, legg. fcrivendone con clogio .

137. nelle poft. app. Questa l'este cost descritta. vien lodata dal Lasca nella seconda Novella della seconda Cenaula at a 3

141. 14. delle quali, legg. della quale.

110. 12. Ortenno Lando nel Libro II. de' fuoi Paradoffi , Paradoffo 27. efclama, non fo con qual ragione ; il Boccaccio nella Novella di Ser. Chiappelletto a che altre attefe, che a levarci dal cuore la riverenzia, e divozione de' Santi? Ma noni cost l'intende il Bellarmino da noi nella Prefazione allegato.

151. nella post. agg. Esemplificar si può ancora. Parifius indeclinabile con vari elempli dell' Istoria di 

152. in fine age. Circa quella Novella esclama il Lando che il Boccaccio cercò di metterci in odio la Romana Corte; ma a queito adeguatamente dà risposta il Bellarmino nelle Controversie

182. 28. ella , legg. alla.

all the to gor . . 202. 6. agg. Egli è primieramente da far qualche cafo dell' efferti fervito del prefente Raccotto intofno a Landolfo: un litorico moderno y vale a dire il Dottor Francesco Pansa, il quale nell' Istoria da lui composta dell' antica Repubblica d' Amalsi Tomo I. così della Costa d' Amala a. car. 11. Accrebbero altres? infra brieve gle edificit , a le Cited con si bell' artificio fabbricate, che vagbiffime sopra tutte l'altre apli ocebi de' naviganti fi rendono , di modo che il Boccaccio dovendo far parola de Landulfo Rufolo, le convenne delle delizie della Cofta darne un abbozzo, così dicendo: Credest , che la marina di Reggio a Gueta sia quasi la più dilettevole parte dell' Italia , montre affai prello a Salerno , è una Cofla fopra il mare riguardante , la quale gli abitanti di effa chiamano la Coffa d' Amalfi prena di picciole Cuta, di giardini , e di fontune , e

A unuiai ricchi, e praesteisnii in atto di mercannie: e ci) quantunque altrove fi è portato, in questo longo però mi è parò referirlo per confirmare la verità di quantae fia qui fi è adetta i E. dice vero, polable a cara ca. a vera parimente allegate le parole di quella. Novella, non in altra maniera, che come aveva fatto di quelle degli altri litorici:

206, 33. agg. Questa medesima Novella finalmente fu tenduta: rappresentabile per Francesco Canali Vicentino, e stampara in zal guis in Vicenza appresso Giacomo Cescato nel 2012. in 22.

234. 14. agg. Per non tralafciar fopta di ciò così alcuna, occorre dire, che di un Veglio della Montagna se per parla nelle Storie Pistolesi.

245. 28. agg. Mi vien suggerito da un eruditist mo Cavalier Faventino, amante al fommo delle Lettere , e de' Letterati , a cui lo sono per tali notizie fortemente obbligato, che la presente Novella, anzi vera Storia fu folamente dal Boccaccio, checchè fe ne fosse cagione, variata in alcune circostanze e di tempo, e di luogo; e che il Tonducci la referifce nella Storia di Faenza stampata settant' anni sono, a car-124. narrata già da un Cronista Latino antico, e dicendo , che fu dopo "l' invasione del Re de' Longobardi circa l'anno 753, e che la recognizione della fanciulla seguì in Cremona. Quindi del Latino barbaro m' invia le puntuali parole , che fono : Eliprandus Rex Longobardorum ad Italia , partes perwenit ... multarque terras fuo Imperio subingaverat ; tandem. Romam anbelans adire constus ef ad Romandiolam pervenit iuxta Faventiam Civitatem exercitus Romanorum fe in campo centra exercitum Liprandi . At iple furibundus , plenufque veneno ab exercitu Romanorum pluries repulsus fuit : ipfe infidis , & machinationibus intendens eam accipere, nec fic valuit, tandem eum tradictione unam portam, que Flaminia vocabatur, traditam babuit . Imperavit , ut alique domus incendio

darentur . qui fugerent incendio & igne comburerentur . Tota Civitas pradatione data eft . In exercitu das fratres surats erant , unus Parmenfis , atter Cremonenfis ; ambe ad pradandum venerunt ; ad unam domum accedentes cuiufdam tintoris , qui notte cum ducbus filis ; & uxore , pancisque pecuniis ; dimiffa tamen in lette filia parvula duorum , vel treum annorum Cremonam editt ; G ibi domum accepit ; Et Liprandus pofiquam Civitatem accepit , ac depopulavit , exercitus bine inde diffribuit in regionem Marchia ; iflos fratres iuratos in Civitate. Fanenfi deputavit . Parmenfis ad infirmitatem ultimam devenit , qui incepit contriftari , & meftus effe ; Quem Cremonenfis ad vifitandum ivit , cui dixit : quare ital mefius , & triftes es ? Respondet : propter iftam filiam, quam in filiam attuli , dimitto orphanam . At ille : no-Is flere , note propter bue contriftare , quod in erga cam. facturus erar, jaciam utique, & tibi promitto omnia. adimplere . Ille autem dixit : Ecce bec omnia mea do tebt , diftribuas , ut vis , pecunias iftas pro dote iftiut filia tibi dimitto . Tandem defunctus eft . Cremonenfis post aliquantulum temporis ad l'airiam reversus est, contectus fento artem militarem reliquit ; In domo fua Cremona a Civibus diligebatur propter funm probitatem ; fecum babebat illam puellam , tamquam filsam pulcbram , 6 boneftam tenebat . Quidam nobilis iuvenis incepit eam adamare, quapropter Sapius per contratam illam in. qua babitabat bic idem tranfibat ; unus ex illis fratribut Faventinis , qui cantor , & pulfator cythara, cum aliis invenibus multocies per Civitatem cantando , & pulsando deumbulabat , transiendo contratam illam , in qua. babitabat illa quella Cremonensis , motus envidia , & zelotypia , increpavit Faventinum dicens : quare tranfis per viam iflam? si non quiefcis defiftere , promitto tebi , quod tybias tuar incidere faciam . Ille ait : nunquam tibi inturiam feet, me tis percutere ; quare tranfeo per viam communem adaclam dum vado . Ille ait : propier hoc non iniurio fe , quare communis est omnibus via ; Pppp

at illo: intendis qua tibi dico, defiftat . Ille autem pe-Spondit : non defiftam propter te. Sic inter eas fuit altercatio . Faventinus timuit , boc tamen compatri fue infinuavit , & ipfe erat vicinut iftius armigeri , qui tevebat illam puellam, quam adamaverat ille suvenis, Faventinus, compaire fuo ait : bac nacte era , permitte offium domue sua apertum, quare omnino volo videre iffius malignitatem; fi clamavero, cito. ad me defcende . Ast compater esus : nols facere, ne incides in scandalum ; ille autem ait : istum non timeo , quia nibil fibi facio, ad placitum fac samen, iustabo, & vipilabo . Nocte fequenti folito sempore ud cantandum venerat ille Cremonenfis cum furore, & armis contra ipsum in-Qudens , & persecutus est ; Faventinus obfugit ad domum compatres sus cum clamore ; ille subsecusus sta cum furia ambe in oftium compatris inciderunt . Furorem que diens compater descendit , & oftium clausit , intus ambo remanserunt . Ad bac confurgunt vicini , G armiper . qui fliam babebat , ad fpectaculum . Miles contra iftos encepit insurgere , ac clamare : numquid meretrix est filia mea? Cucurrit ad illum Faventinum , comamque, eins accepit, dicens ei, undo es tu? Ait ills Faventinus . Quare buc venisti? Respondit : nos obfugimus ; fingillatim interrogare , an baberet Patrem , 10fe ait : nos fumus bic duo fratres cum patre , & matre ; nobis erat una soror parvula , quam pater propter fugam in. letto dimifit . Miles inter fe cogitare cepit , & dixit ei : an, tus mater agnosceret illam ? Ule ait : forfitam agnosceret . Miles ad vocandum parentes musit , dum. irent , mater intra fe de filia cogitabat ; quapropter vie feera eins funt commota . Itaque antequam ad eam accederent, incepit clamare : o filia mea . postea osculata. eft eam , dixitque omnibus adstantibus , quando in cuna erat junta ignem gecidit fuper ferrum calidum , itaque infra auriculam , & collum remanfit fignum . Invento boc, omnes prægaudio-lacrimas miserunt . Miles autem vident talia, omnes parentes, & filios ofculari

epit; luveni Cremonafi dixit: si placet tibi, & paventibut tuir, islam in uxorem tradam, ne respecta da sacultatem, quia nobilitatem babeo se & iui, tradam dotem convenuentem, & erit um genero. Missrunt praparentibut; boc missrubit cum senierum, ex inimicir esiesti sum amici, consaguinei, & assure, & pradietta puella invocata est silia cum magna latitia.

425. 16. agg. Giornata VI. Nov. VIII. Fresco

conforta la Nipote, che non fi Specchi.

Nelle cartapecore MSS. di Cestello, e di Settimo si trova fotto l'anno 1306. che Guido, qui Maza dicitur, de' Nerli, insieme con altri vende a D. Grazia Abate di Settimo un certo podere posisum in Parrochia S. Mariani, loco dicto a Celatico, districtus Florentie, ove fra' testimoni è notevole Frescobaldus filius olim Domini Lapi Tofi de Frescobaldis; 10ga Raynerius Tholomes de Florentia. Similmente in detto anno, precedendo alcuni giorni, fi legge, che Abbas, & Conventus Monast. S. Salvatoris de Sepiimo Gc. intendunt emere quoddam podere pofitum in pop. S. Marians de Celatico de Communi Gangalandi, loco dicto Marchese, ove fra i confini è flumen Stagmuoli . Actum Pifis: Ciò, che quali si repete in altro Instrumento pure Actum Pifir. Seguendo io questi lumi trovai che a. Celatico tra le gran tenute vi avevan che fare i Frescobaldi, e che il Fresco del Boccatcio si era Fresco fratello di M. Guido, e figliuolo di Lamberto del già Frescobaldo, e che frall' altre, Guido nel 1270, era Procuratore di Fresco suo fratello, e che Fresco stesso nel 1289. offerse al Monastero di Settimo l'ius, che aveva nel fiume d' Arno dalla bocca d' Ombrone fino al Ponte. di Signa per mille braccia verso Firenze.

Or per quanto la Chiefa di S. Mariano, ove era Celatico, non fi trovi più, e fi creda fommerfa pofcia dal fiune Arno; pur tuttavia noi poffiamo moftrare ad evidenza la verità del prefente avvenimento, maffine con altre feriture alla mazo enunciate in una gran filzamonia del prefente avvenimento dal Sig. Francefto di

Pppp 2

Ghe-

Gherardo Frescobaldi, Cavaliere adorno delle più belle cognizioni, che ad nomo detterato sien convenienti, e decoro delle nostre Accademie, nelle quali sin nella, prima gioventà i principali onori ha soltenuto.

Quindi ad onta del tempo annichilatore di ogni più recondita memoria, mi si vuol permetrere, che io tenti di restituire alcun poco di quello, che nella lun-

ghezza de' fecoli egli ha involato.

Frefco di Lambeto di Frefcobaldo fi fu un nobile, e possinere Cittadino di quela Patria, addimandato peraventura allora da Celatico dal luogo, ove egli il più del tempo fi dovea stare, prima, che passisse alle un cossicue cariche, ed impiegiti. Tra le altre si trova-effere statonel 1270. Potestà, enel 1284, effere stato Capitanodel Popolo di Parto; Jaonde nella facciata del Palazaodet Podestà di quella Città vicino alla Potra si legge:

ANNO DOMINI MCCLXXXIII. IND. XII.

TEMPIRE CAPITAL NOBILIS VIRI DNI. FRESCHI DE FRESCOBALDIS DE FLORENTIA CAPITANEI POPULI ET TERRAE PRAIL ACQUINTYM EVIT HOG PALATIVM PEO POPULO SUPRADICTO ET ETIAM

REPARATEM.

Fu egli ancora Potellà di S. Gimignano, onde si legge cola nei 1291. primo di Settembre tal memoria:

D. FRESCVS DE FRESCOBALDIS MILES
DE FLORENTIA POTESTAS.

e vi si vede la sua Arme.

Fu eziandio Potesta di Cremona per una memoria alle Riformagioni, chesotto il 1279, dice D. Frescus de Frescobaldis l'otestas Cremone.

Fondo l'anno 1287, la Chiefa di S. Mommeo, o fia Santo Manma, creduto da aitri Santa Mamma; flata annefla dipoi a quella di S. Viro in Fior di Selva, ficcome li ritrae dall'appretto Inferizione quivi apporta: T ANNO DNI MCCLXXXVII. TEM
FORE HONDER FF. HILL ET DNI ANDRE
EST! FLORENTINI IN DIE
ANNVTIATIONIS S. MARIS
FVNDATA EST MEC ECCLESIA AD HONDERM SCE MARKE
HARTIRIS 7 A NOBILI MILITE
DNO FRESCO DE FRESCORIDUC FRESCOTE TOTATA.

Per riprova poi, che Fresco da Celatico sa quegli, di cui lo savello, ecco, che nell' Albero di quetti Signori si trova, che il fratello di lui M. Guido chbe una figliuola appellata Francesca nello Spoglio di Pierantonio dell' Ancisa, cost: D. Chesca usor D. Diedi de Manieris filia D. Guidonis 1321. che è appunto la Celca, a cui il Boccaccio dice esser displacevoli.

45%, 3,488, Che quello Gherardo, anche vocato Dado, di Boni Simbaldi del Popolo di S. Niccolo foffe devoro di San Gherardo fi verifica tall'aver fondato lo Spedale di S. Glerardo in Via di S. Gallo, ove è ora il Monaltero di S. Clemente. Fece Tefamento nel

475. 17. agg. Parla della Novella di Tofano Luigi Groto Cieco d' Adria nelle sue Lettere famigliari a car. 11.

483. 8. agg. Parla della VII. Novella della VII. Giornata Luigi Groto nelle sue Lettere a car. 31.

438. 18 gg. Finalmente d'altra notizia vengo favorito dal più volte lodato Sig. Salvino Salvini Canonico Fiorentino, ed è il trovarfi l'apprefio parentado fotto l'anno 1363. Eiordo di Ser Matteo di Ser Lippo da Prato, con Filippa forella di Francefco di Ser Giovanni di Ser Lionaccorri de Biffoli. F. 15. 2 25. 533. 20. agg. Trovasi ancora Mess. Talano di Mess. Davizzo Visdomini, facendosi osservazione, che Talano

è accorciato di Catalano.

542. 29. Se dia peso di verità al presente fatto l'amittade, che il Boccaccio tenne con Messer Carlo de' Figiovanni , ne sia giudice il leggitore . In fronte ad un' antica versione dell' Epistole di Ovidio stampata in Vinegia 1532. peffeduta dal Sig. Canonico S lvino Salvini, vi fi porta una Epistola Toscana scritta ad Andrea, e Giovanni figliuoli di Mess. Pino de Rossi dall' accennato Mess. Carlo Figiovanni, il quale così per entro dice loro: Sovente ne' giovanili anni effendo consueto di andare a una mia possessione a Certaldo, vicina a quella del noftro Mefter Giovanni Boccaccio, più volte l' andas a vicitare, il quale allora quasi negli sultimi de' suoi giorni quivi pacificamente si dimorava. E da. lui più cofe, e bellissimi detti apprest, come quello, che agli alis studi delle Muse, e alla santa Philosofia di toneri anni flato intento, ne era pieno, fanza che da' suoi amorevoli conforti sui agli utili studi della Lingua Latina indrizzato, e col suo ainto più cose composi, traduffi, come fogliono fare i giovani, per più efercitarmi, che per altro; fra le quali furono le Epistole di Ovidio, le quali effendomi venute a questi giorni alle mani, non come molte altre mie giovenile composizioni le volsi mandare a emendare al fuoco, ma io ora veccbissimo a voi giovani, come allora era io quando le tradusti, le mando, acciocche per la giovinile etd vostra aluno diletto pigliate delle mie giovinili fatiche, avvegnache ancora non poco utile ne fiate per pigliare, se leggendo in effe Epiftole, confidererete di quanto pericolo fia ne' giovenili petti il non moderato amore.

640. 25. agg. Si trova eziandio Decameron Gallice redditus per Laurentium Premier . Paristis 1534.

in ottavo.

## REGISTRO

Stations

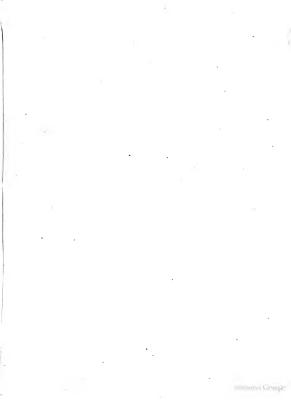

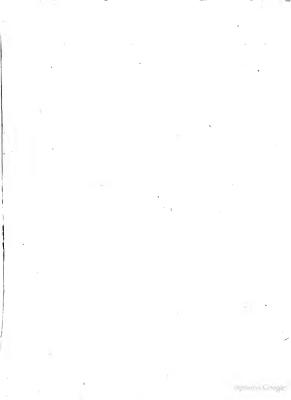

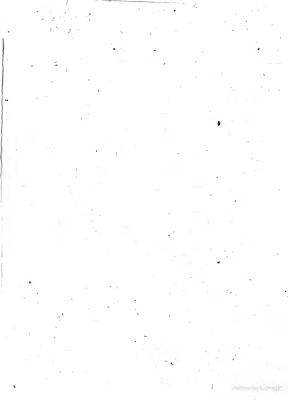

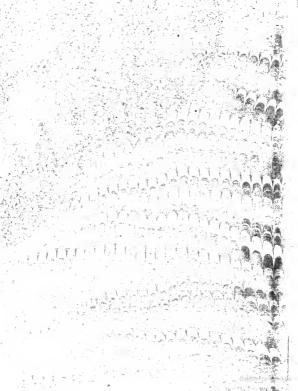

1.

